

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

# Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

# **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



# Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

# Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + Non fare un uso commerciale di questi file Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

# Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a>







# Harvard College Libra

From the Library of Henry Wadsworth Longfellov Class of 1903



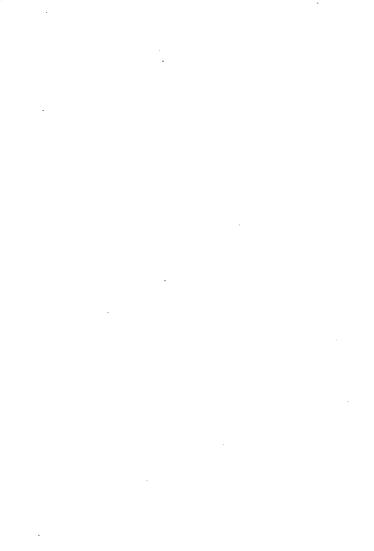



# MANUALI HOEPLI

# VITTORIO FERRARI

# LETTERATURA ITALIANA MODERNA E CONTEMPORANEA

(1748-1903)

Seconda edizione rifatta e aumentata.



# ULRICO HOEPLI

EDITORE-LIBRAIO DELLA REAL CASA MILANO 1904

# T-tal 6173.14.5



PROPRIETÀ LETTERARIA

# A GRAZIADIO ISAIA ASCOLI

### Mio riverito professore,

concedendomi di intitolarle questo mio studio, Ella comprese che alla richiesta m'aveva incorato un solo orgoglio: quello d'attestare con il frutto - pur misero - del mio lavoro la riconoscenza d'un italiano verso chi fa il nome della patria glorioso fra le genti e nel tempo, e il figliale amore, fatto di ammirazione, di gratitudine, di devozione, che nutre per Lei

il suo VITTORIO FERRARI.

# INDICE

# IL MODERNO RINNOVAMENTO (1748-1870)

|                                                          |         |        | l'ag. |
|----------------------------------------------------------|---------|--------|-------|
| Capitolo I. — La preparazione (1748-1789)                | •       |        | 1-89  |
| § I. I precursori                                        |         |        | 1     |
| § II. La preparazione scientifica                        |         |        | 19    |
| § III. La rinnovazione poetica                           |         |        | 88    |
| § IV. La poesia drammatica                               |         |        | 50    |
| § V. Vittorio Alfleri e G. Parini                        | •       |        | 71    |
| Capitolo II. — Per il classicismo al roma                | nticis  | mo     |       |
| (1789-1830)                                              |         | . 9    | 0-186 |
| § I. La rivoluzione italiana e i primi ac                | cenni   | del    |       |
| Romanticismo                                             |         |        | 90    |
| § II. Vincenzo Monti. — U. Foscolo .                     |         |        | 100   |
| § III. I neo-classici minori                             |         |        | 122   |
| § IV. Il romanticismo puro                               |         |        | 133   |
| § V. Il romanticismo e A. Manzoni .                      |         |        | 147   |
| § Vl. Giacomo Leopardi                                   |         |        | 178   |
| Capitolo III. — <i>La patria nella letteratura (18</i> 3 | 0-1870  | 7) 18' | 7-251 |
| § I. I primi manzoniani nell'alta Italia                 |         |        | 187   |
| § II. Il Romanticismo in Toscana.                        |         |        | 197   |
| § III. La prosa della rivoluzione e n                    | ell' un | ità    |       |
| d'Italia                                                 |         |        | 217   |

| \$       | IV.  | La po  |       | della    |     |       |       |                        |      |            | Pag. |
|----------|------|--------|-------|----------|-----|-------|-------|------------------------|------|------------|------|
|          | LA   | LETT   | ERA   | TURA     | DEL | .L'06 | iGI ( | 1870                   | -190 | <b>3</b> ) |      |
| Capito   | lo I | v. — 2 | 4vve  | rtenze   |     |       |       |                        |      |            | 252  |
| 8        | I.   | La po  | esia. |          |     |       |       |                        |      |            | 259  |
| <b>§</b> | II.  | La pro | sa    |          |     |       |       |                        |      |            | 885  |
| 8        | III. | Le do  | nne   | letterat | te  |       |       |                        |      |            | 389  |
| 8        | IV.  | L'arte | dal   | secolo   | XIX | al se | colo  | $\mathbf{x}\mathbf{x}$ |      |            | 405  |
| ndice    | alfa | betico | dei   | nomi     |     |       |       |                        |      |            | 415  |

# IL MODERNO RINNOVAMENTO

[1748-1870].

# CAPITOLO I. La preparazione.

§ I.

# I precursori.

Quadro Storico. — L'Italia al 1748. — Le repubbliche (Lucca, Genova, Venezia). — La Lombardia. — Modena. — Roma. — Reame di Napoli. — Piemonte. — Preparazione dei destini d'Italia. — Le riforme: in Piemonte, a Milano, a Parma, in Toscana, a Napoli. — Rapporti tra la vita politica e l'intellettuale.

I precursori: la critica della storia e del giure. — Il Caruso e Apostolo Zeno. — L. A. Muratori. — Scipione Maffei. — Pietro Giannone. — G. V. Gravina. — G. B. Vico. — La Storia letteraria. — G. M. Crescimbeni. — Apostolo Zeno. — Saverio Quadrio.

«Il 700 ha adunque la sua prima metà travagliata dalle più vaste guerre, la seconda svolgentesi in una pace quale l'Italia da lunghi anni non conosceva, e analogamente vuol esser diviso, per la Storia Letteraria, il secolo XVIII in due parti distinte, l'una delle quali appartiene al passato, l'altra all'avvenire, l'una è opera FERRARI. apparentemente di riforma, in realtà di decadenza senile, l'altra è preparazione della rinascita, del risorgimento italiano, così politico come civile, così morale come letterario.

«Appartengono alla prima le manifestazioni artistiche della letteratura e principale fra esse la poesia arcadica che a quell'età dà nome; l'altra comprende tutto quel moto di rinnovamento che colla Storia Letteraria direttamente non si collegherebbe, eppure a buon diritto le chiede un posto, perchè, iniziato e guidato dai pensatori, è moto, oltrechè storico, politico, civile e, soprattutto, intellettuale » (1).

Con queste parole si chiude il quadro storico premesso al Cap. IX del precedente volume: e invero dalla pace di Aquisgrana [1748] l'Italia usci così sostanzialmente trasformata, che il Carducci pote giustamente scrivere: « La storia italiana nella prima metà del secolo XVIII potrebbe per certa guisa assomigliarsi al quarto atto di un dramma: tutto ciò che è annunziato, preparato e svolto negli atti anteriori, si ravvolge di nuovo, si mescola e intralcia. Nell'atto quinto, cioè nella seconda metà, fuor di metafora, tutto ciò che dell'antico sistema politico e della vecchia società rimane, precipita o accenna a precipitare per dar luogo a un nuovo ordine di cose » (2).

<sup>(1)</sup> Fenini-Ferrari, Man. di Lett. It., dalle origini al 1748, pagina 280.

<sup>(2)</sup> Letture del Risorgimento Italiano scelte e ordinate da G. C. Bologna, 1896, pag. V.

Gli ottanta stati, all'incirca, ne' quali era divisa l'Italia al principiar del secolo XVIII, si erano ridotti, per effetto della pace anzidetta, a dieci, de' quali uno solo, la Lombardia, in condizione di assoluta dipendenza da uno stato straniero.

Di que'dieci stati, tre avevano solo parvenza e nome di repubblica: Lucca, in una forma primordiale di governo collettivista e protezionista, che poco poteva durare; Genova, a stento reggentesi sotto i Doria, mezzo aristocratica e mezzo commerciante, ligia agli austriaci, quantunque nel 1746 li avesse cacciati a sassate quando avevan voluto castigare in lei l'alleata de' Borboni; Venezia infine, fossilizzatasi nelle sue forme di governo che duravan dal 1297, scaduta da ogni potestà marittima, vivente « a sorte, per accidente », come diceva il doge Renier, e celante la sua agonia fra lo sfarzo dei divertimenti, lo splendore de' suoi palazzi, e l'incanto del suo paesaggio unico al mondo.

Degli altri: la Lombardia era fiaccata dalle alterne dominazioni di Spagnuoli, Austriaci, Piemontesi, poi ancora Spagnuoli e Austriaci, che avean lasciato uno strascico spaventoso di rovine, di sconforti, d'apatia rassegnata o disperata; Modena più che uno stato era ridotta ad un podere sfruttato da un padrone — l'Estense — poco coscienzioso; Roma e lo stato papale ormai s'avviavano all'ultimo crollo, per l'indole stessa del governo pontificio renitente ad ogni innovazione che fosse frutto di civiltà

moderna; nel reame di Napoli, infine, la feudalità laica ed ecclesiastica, quasi scomparsa o trasformata altrove, persisteva ancora salda e tenace e poneva il maggior ostacolo all'iniziarsi delle riforme.

Finalmente il Piemonte, teste divenuto centro del Regno Sardo, se appariva godere di un notevole benessere, per la produttività del terreno diviso fra molti proprietari e non isterilito nei latifondi, per le industrie pullulanti, era tuttavia ordinato a governo saldamente aristocratico, a monarchia tenacemente assoluta.

Ormai certo un'Italia nazione non esisteva più; a ragione l'afferma il Masi, dicendola in quel tempo « un ricordo letterario, un'espressione geografica » e nulla più (1). Bologna, provincia pontificia, s'intitolava nazione, Lucca s'armava di dazi protettori contro i vicini; Pietro Verri nel 1765 argutamente satireggiava la meraviglia destata da un italiano che non si teneva straniero in mezzo ai Milanesi; e Vittorio Alfieri dedicava ancora nel 1789, il Bruto Minore al popolo italiano futuro.

Ma non per questo meno dovevan prepararsi e maturare i destini d'Italia in quel lungo, inusitato periodo di pace, per l'opera di vari fattori. Primo fra essi il concorso di principi e ministri buoni, taluni anche novatori, con più o meno di arditezza, in parecchi degli stati italiani.

<sup>(1)</sup> L'Italia al rompere della Rivol. Franc., in Pensiero ed Azione nel Risorgimento Italiano. Lapi, Città di Castello.

I re sardi Carlo Emanuele III [1730-1773] e Vittorio Amedeo III [1773-1796] strappavano a Vittorio Alfieri, il feroce odiator dei tiranni, la confessione che egli si « sentiva nell'intimo del cuore piuttosto affetto per essi che non avversione: stante che si questo re (Vittorio Amedeo III), che il di lui predecessore sono di ottime intenzioni, di buona e costumata ed esemplarissima indole, e fanno al paese loro più bene che male ».

A Milano l'ordinato e illuminato governo di Maria Teresa [1745-1780], e di Giuseppe II [1765-1790] inizio una vera rigenerazione materiale e intellettuale. Attivati i commerci e le industrie, aboliti i privilegi e le prepotenze del clero, dato miglior assetto all'amministrazione, anche Milano fu terreno propizio al germogliar di pensatori che n'avviassero il popolo a civile e libera vita con moderni ordinamenti.

D'ugual ardimento di riforme senti gli effetti il Ducato di Parma, sotto il governo di Filippo di Borbone, e per l'opera di Guglielmo Du Tillot suo ministro [1748-1771]; e più n'avrebbe avuti senza il bigottismo del novello Duca Ferdinando tanto più fanatico, quanto più viva era stata la sua fede negli ammaestramenti del Condillac e del Mably.

Più propizio ancora allo svolgersi delle riforme fu in Toscana il governo de Lorenesi durante Francesco [1738-1765] e il suo successore Pietro Leopoldo I [1765-1790], ambedue saliti poi al trono imperiale austriaco. Qui la coraggiosa lotta contro la prevalenza del clero, qui il liberismo nel commercio, qui i miglioramenti degli studi, la proclamazione dell'eguaglianza de' cittadini di fronte alle imposte, qui l'amministrazione delle finanze dello stato resa pubblica.

i

A Napoli infine già dal 1734 s'era instaurata con Carlo III un'altra dinastia Borbonica; e a questo sovrano e al Tanucci suo ministro quel regno andò debitore delle più larghe e innovatrici riforme, che mentre miglioravano le leggi civili e gli ordini giudiziari del regno, tendevano ad affrancarlo da ogni omaggio di dipendenza verso il pontefice, a limitare la preponderanza degli ecclesiastici nel regno, ad indebolire il potere feudale nelle provincie.

Largo fu dunque il movimento innovatore per l'Italia. Che se il Du Tillot a Parma, per lo spirito reazionario di Ferdinando, il Tanucci a Napoli per l'influenza di John Acton, il favorito di Maria Carolina, videro non solo impedite ma in parte soppresse le riforme con tanto coraggio portate innanzi, ciò non valse a inceppare il progresso di quelle idee che essi avevan patrocinato.

Era un seme geltato e che doveva o tosto o tardi fruttificare.

Quale parte ebbero i pensatori, i letterati in questo movimento politico, sociale e civile? Qui è veramente dove si può riscontrare una diretta relazione tra i fenomeni del pensiero e quelli della vita nazionale: relazione di alterna e reciproca dipendenza, come è dato constature, per quella parte delle manifestazioni letterarie che più davvicino tocca la vita civile e politica, dico la storia, la sua filosofia, l'economia politica o commerciale; relazione di contemporaneità per la letteratura fantastica.

« La metà prima del secolo XVIII, al che non avvertono i superficiali esploratori della storia letteraria non veggenti oltre l'Arcadia, fu anche tutta occupata dal gran lavoro della dottrina critica intorno alla storia e al giure, alle costumanze e alle lingue, che promosso nel secolo XVI dal Sigonio e da Gian Vincenzo Borghini, emigrato nel XVII in Germania ed in Olanda, rimpatriava originalmente ed eminentemente italiano con G. V. Gravina, G. B. Vico, L. A. Muratori, S. Maffei, P. Giannone (1) ».

Con tali parole determina il Carducci il compito ed il valore di que' cinque scrittori che si tralasciò di considerare nella precedente parte di quest' opera, parendo che a buon dritto spetti loro un posto logico, se non cronologico, nel periodo di rinnovamento delle lettere e del pensiero, se non si voglia soffocare, con una gretta tirannia cronologica, la vita logica de' fenomeni.

L'INDIRIZZO NUOVO DELLA STORIA politica e civile nostra si compendia nell'opera di quei cinque scrittori; per essi la storia sali alla dignità di ammaestratrice, di educatrice na-

<sup>(1)</sup> CARDUCCI, Letture del Risorg. it., p. VI.

zionale, che, se non sempre, certo nella storia del nostro risorgere a nazione una e libera le compete.

Bene a ragione osserva altrove il Carducci (1) che a lungo era prevalso e tuttora invaleva al principiare del secolo XVIII in Italia il pregiudizio che ogni prezzo e gloria dell'erudizione riponeva nello studio e nella conoscenza dei fatti, costumi, instituti della Grecia e di Roma, che voleva veder l'Italia soltanto vittoriosa e trionfante, e da lei vinta e sottomessa torceva la vista. Che se il Machiavelli e dopo di lui il Guicciardini ed altri molti avevano dei fatti antichi e dei presenti dissertato, sì da far che la storia, smettendo l'abito della esercitazione retorica o della falsa erudizione, assumesse l'ufficio didattico che meglio le conviene, nessuno però s'era trovato che continuasse presso di noi l'opera coscienziosa di ricostruzione storica dei periodi barbarici dell'età di mezzo, pur additata ed intrapresa con singolare intuito da FLAVIO BIONDO, forlivese [1388-1463], nelle tre decadi Historiarum a declinatione Romanorum, da CARLO SIGONIO, modenese [1520 o 24?-1584], nei 20 libri De regno Italiae ab a. 570 ad a. 1276, e da VINCENZO BORGHINI [1515-1580], ne' suoi Discorsi intorno all'origine e ai primi secoli di Firenze.

Bene dell'opera del Biondo s'era valso il Machiavelli, talor compendiandola, talor traducendola, nel I libro delle sue Istorie Fiorentine; e taluno, quali il CARACCIOLO e il PELLEGRINO di Napoli [1590-1668], l'OSIO, milanese [1587-1631], avean tentato la pubblicazione dei cronisti medioevali, o trattati particolari periodi di storia delle invasioni barbariche; ma la spossatezza penosa, l'arida vanità ch'ebbe per frutto il secentismo, avevano arrestato quel moto di ricerca,

<sup>(1)</sup> Studio premesso alla nuova ediz. dei R. I. S.; in N. A. 1 maggio 1900, p. 8.

quel bisogno di dar fondamento scientifico e attendibile alla storia, che ispirò e mosse Lodovico Antonio Muratori.

Solo all'aprirsi del secolo XVIII, mossi, forse e senza forse, dall'esempio degli stranieri (« Un somigliante corpo d'istoria possono mostrarci e i Tedeschi e i Francesie gli Spagnuoli e gl'Inglesi e Costantinopoli ed altre nazioni. I soli Italiani poco della lor gloria e comodità curanti, ne sono finora privi (1) »), rinvigoritasi, per il disgusto della vacuità secentista, la cultura scientifica, ritornarono gl'Italiani a quegli studi storici cui avevano dato ottimo, ma troppo breve inizio; e G. B. Caruso [1673-1724] pubblicava la Bibliotheca historica Siciliae (contenente 30 documenti inediti e rari, dall'invasione dei Saraceni al principiar del governo Aragonese), un anno prima che Apostolo Zeno desse alle stampe [1721] gli Istorici delle cose veneziane, ecc. Un'altra opera ben più vasta egli aveva meditata, ed anzi ne aveva gia scritto il titolo - Rerum italicarum scriptores hactenus desiderati - al Muratori, fino dal 1699.

Ma poiche nel 1718 lo Zeno era stato chiamato alla Corte di Vienna, come poeta cesareo, egli aveva dovuto interrompere gli studi profondi di bibliografia e di storia, per darsi tutto

<sup>(1)</sup> MURATORI: Riflessioni sopra il buon gusto nelle scienze e nelle arti, parte II, capo XIII, citata dal Carducci: Nuova Ant., 1 maggio 1900, p. 4.

alla letteratura melodrammatica, senza aver potuto trarre a compimento il suo disegno.

Lo riprese allora il Muratori.

LODOVICO ANTONIO MURATORI da Vignola nel Modenese nato nel 1672, sacerdote nel 1695, versato negli studi di lettere, di filosofia e di diritto, fu prima bibliotecario alla Ambrosiana di Milano, poi nel 1700 archivista e bibliotecario del Duca di Modena; fu nel 1716 chiamato alla prepositura di S. Maria della Pomposa — e morì nel 1750.

Brudito infaticabile, prodigioso per attività e per larghezza e varietà di cultura, pubblicò molteplici biografie e commenti critici di insigni letterati, quali il Petrarca, il Castelvetro, Carlo Maria Maggi, il Tassoni, il Sigonio. Nella ricerca dei materiali storici instancabile, eternò il suo nome con:

le Antichità estensi [1717], scritte in difesa dei diritti dell'Impero e della Casa Estense su Comacchio, contro le pretese della Santa Sede:

Rerum italicarum scriptores praecipui ab anno D ad annum MD [1728-1738], raccolta delle fonti principali della Storia italiana nel M.º E.º, pubblicata con ingente dispendio privato da un sodalizio di dodici cospicui cittadini milanesi, che s'intitolò Società Palatina;

Antiquitates italicae medii aevi [1738-1748], destinate ad illustrare con documenti, diplomi, notizie, la storia, i costumi, le leggi, dal 1000 al 1500;

Novus thesaurus veterum inscriptionum [1739-1743].

Compose pure, oltre molte altre opere latine ed italiane: gli Annali d'Italia [1740-1748]; purgati e chiari per forma, narrano con scrupolosa verità, ma con sintesi deficiente, e con esposizione poco efficace e scolorita le vicende d'Italia dal principio dell'èra volgare al 1749.

Già all'opera sua monumentale — Rerum italicarum scriptores — il Muratori avea rivolto il pensiero da tempo e ne avea determinati gli intendimenti e i modi in alcune pagine delle citate sue Riflessioni sopra il buon gusto nelle lettere e nelle arti; già ne aveva raccolto abbondanti materiali, quando lo Zeno abbandono il suo proposito e lascio l'Italia. Da allora fu l'attività del Nostro raddoppiata; compiute le Antichità Estensi, quantunque malfermo in salute, egli tanto procedette che nel 1723 si pote iniziare la pubblicazione, continuata poi per 16 anni, di quel meraviglioso tesoro di documenti storici, con pazienza così ammirabile rintracciati, commentati con così profonda erudizione da costituire «il più gran corpo di storia nazionale che fosse allora pubblicato in Europa».

In esso si radunano 116 scritture, tra piccole e grandi, già prima edite, e ben 2000 tra diplomi, cronache, storie, poemi, statuti, tratti con ogni stento da archivi di famiglie, di città, di vescovati, di monasteri, illustranti le cose d'Italia per tutto il medioevo. Son qui poste in particolare rilievo quelle cronache volgari che per la nudità del racconto erano state sino allora tenute in poca considerazione; è sfrontato invece, con un senso critico acutissimo, tutto il vano apparato retorico di che altre cronache maggiori offuscavano la sincerità della narrazione, tramettendovi favole e leggende, ripetute o ricopiate dall'una all'altra.

Cosi il Muratori meritava la lode che a lui acutamente tributò Cesare Balbo, dicendo aver egli adempiuto « a tutti e tre gli ufficiche avanzano la storia d'una nazione: fu gran raccoglitore di monumenti nell'opera R. I. S.; fu gran rischiaratore di punti storici difficili nelle Antiquitates; e negli Annali fu scrittore del più gran corpo che abbiamo di storia nostra ».

Scipione Maffei [1675-1755], si poneva per la stessa via con uguali criteri ma con opera molto più limitata; ingegno versatile, operosissimo anche in altri campi della letteratura, come vedremo, egli con la sua Istoria diplomatica, illustrando manoscritti e diplomi non ancora pubblicati, dettava le norme per l'uso dei documenti; e nella Verona illustrata (seguendo, entro limiti molto più ristretti e discreti. l'esempio datogli dal suo concittadino Mons. Francesco Bianchini [1662-1729], con l'opera colossale e rimasta incompiuta: Storia universale provata con monumenti e figurata con simboli degli antichi) discorreva, con molta copia di notizie e acume critico, di tuttoció che s'attiene alla storia della sua città nativa.

Nello stesso anno 1723 in cui s'iniziava in Milano la pubblicazione del Rerum italicarum vedeva la luce la Storia civile del Reame di Napoli in 40 libri, la più coraggiosa opera storica per que' tempi, e per molti successivi ancora; sicche dannata come eretica e scismatica dal S. Uffizio, frutto al suo autore, Pietro Giannone, non meno gloria che sventura.

Fu il GIANNONE insigne giureconsulto, nato ad Ischitella in Capitanata, nel 1676. Vittima delle inimicizie e delle op-

posizioni suscitate dalla sua *Storia*, egli dovette nel 1728 rifugiarsi a Vienna, donde ritornò in Italia sol quando Carlo III di Borbone, il saggio principe, sall al trono di Napoli [1784]. Ma l'odio della curia papale non gli diede tregua; cacciato da Venezia nelle terre del Ferrarese, quindi a stento fuggito, peregrinava a Parma, a Modena, a Milano, a Ginevra, finchè, ingannato, sperò sicuro asilo in Piemonte. Vi fu invece arrestato, costretto all'abjura delle dottrine professate e detenuto per 18 anni nel carcere della Cittadella di Torino, dove morì nel 1748.

Lasciò egli anche: molte opere di carattere giuridico; i Discorsi su Tito Livio; La Chiesa sotto il pontificato di Gregorio Magno e l'Autobiografia, scritta nei dolorosi anni del carcere.

Già nel Triregno, opera rimasta inedita, aveva il Giannone indagate acutamente le vicende storiche di tre religioni — quella degli Ebrei, quella di Cristo e quella dei Pontefici — per rivendicare, discutendo i dogmi della Chiesa, i diritti della scienza e del libero esame. Ma molto più efficacemente, con la Storia civile del Reame di Napoli, illustrando non pure le vicende politiche, ma le istituzioni e i costumi del regno, rivendicò i diritti della monarchia e della potestà civile contro i privilegi e la prepotenza ecclesiastica, discussi e oppugnati con larghezza d'esame e d'indagini.

Così la storia affrontava già i più ardui problemi del diritto, e s'addestrava a quella meravigliosa fioritura d'indagini onde trarra vanto la seconda metà del secolo, e che fu precorsa dal Gravina, preparata dalla poderosa mente di G. B. Vico.

GIAN VINCENZO GRAVINA, nato presso Cosenza [1664], dotto giureconsulto, che a Roma professò diritto civile e canonico, e fu dalla morte [1718] impedito di accogliere l'invito, rivoltogli da Vittorio Amedeo II, di dirigere l'Università di Torino, fu già nominato altre volte, nella parte a questa precedente (1), come insigne letterato e tra i fondatori dell'Arcadia, dalla quale poi si staccò per divergenze con il Crescimbeni. Qui vuol essere ricordato per le sue opere giuridiche e in ispecial modo per il De origine juris, precorritore in molte dottrine, dell'Esprit des lois [1748], del Montesquieu, che pur recava per epigrafe: prolem sine matre creatam. Fu proposito del Gravina illustrare la genesi del diritto, snebbiarne i principi da false, arbitrarie interpretazioni, divulgarne le dottrine in un sistema chiaro ed ordinato.

Spettava a Giovan Battista Vico rivelare « la divinazione e la scienza delle istorie ».

Egli, nato nel 1668 [1670?] a Napoli, consumata negli studt faticosi della filosofia e delle discipline giuridiche la gracile adolescenza, formatasi la mente con la meditazione di Platone, di Tacito e di Grozio, insegnò giurisprudenza prima a privati suoi alunni, poi all' Università di Napoli; fu istoriografo di Carlo III, e tra stenti e sacrifici pecuniari trascinò la sua vita fino al 1774, sè e la sua famiglia numerosa sacrificando al compimento e alla pubblicazione della sua grande opera: Principî di una scienza nuova [1725-86-44]. Lasciò, oltre questa, l'Autobiografia, carmi ed orazioni latine, ed

<sup>(1)</sup> Parte I, pagg. 255-58-60-77.

altri scritti sulla filosofia, sulla filologia, sul diritto, ne'quali veniva maturandosi la sua nuova scienza.

Nei Principi di una scienza nuova intorno alla natura delle Nazioni - manca, o quasi, il valore artistico; la forma, per la natura stessa dei concetti, nuovi e densi, è involuta, oscura, spesso rozza; certo ben altra veste seppe darle, traducendola in francese, il Michelet. Ma nella mirabile concezione del Vico prende vita - di sui metodi maturati dal Rinascimento ed applicati dal Machiavelli - una critica affatto nuova, armonizzante la filosofia e i fatti, la religione e la scienza. Irritato e sdegnoso delle tendenze analitiche trionsanti ai suoi tempi [De nostris temporibus studiorum rationel, intende egli a ricomporre tutte le scienze in una rigida sintesi, e dallo studio di tutte le manifestazioni della energia umana, lingua, storia, arte, istituzioni, leggi, deduce un'ordinata e graduale evoluzione della società umana in cui segna tre periodi: il teocratico, l'eroico e l'umano, ai quali periodi corrispondono i tre idiomi: il qeroglifico, il metaforico e l'analitico, e simboli umani che costituiscono i miti e le leggende.

Lo svolgersi completo dei tre periodi in un popolo è per il Vico un corso; ad esso tien dietro il decadimento di quel popolo, o la sua riforma sotto un despota, o il suo rivivere accomunandosi ad una stirpe più giovine, o, finalmente, il suo dissolversi nell'anarchia, per riprendere poi dall'inizio l'antico cammino. Di

qui la teoria nota sotto il nome di corsi e ri-

Certo molte delle conclusioni cui il Vico giunse per tal via nuova ed ardita, e di quelle, più rigide ancora, cui giunsero i suoi interpretatori, ultimo e sommo nel nostro secolo Giuseppe Fer-RARI, hanno oggi perduto valore ed attendibilità; il Vico non cessa però d'essere il vero fondatore della filologia e dello studio filosofico e razionale della storia; poiche primo, per ordire il suo sistema, egli prese a studiare lo svolgimento naturale del diritto, del dovere e delle istituzioni civili, primo prese in esame il graduale processo delle nazioni nello svolgimento delle lingue, della famiglia, della teocrazia, dei governi tutti, della poesia e d'ogni altra manifestazione intellettuale; primo finalmente indago il significato filosofico e storico dei miti, il fondamento di verità nelle leggende e nelle tradizioni, l'origine delle lingue.

Così per la prosa storica poteva ormai dirsi quel che per la prosa didattica dopo il Galileo: che di forma d'arte letteraria, essa stava per divenire una scienza cui non mancava ne il fondamento dei fatti, ne la rigidità logica del sistema.

PER LA STORIA DELLA NOSTRA LETTERATURA avveniva quasi contemporaneamente lo stesso.

Essa, iniziata frammentariamente e rozzamente nel secolo XVI da ANTON FRANCESCO DONI [1518-1574], colle sue Librarie, e dal DELLA CASA colla Vita Petri Bembi, trovava migliori cultori nel secolo successivo, il quale annovera nella Istoria della volgar poesia [1697], rifusa poi e completata coi Commentarî nel 1714, di GIOVAN MARIO CRESCIMBENI [1668-1728], il primo vero esperimento di storia letteraria. L'opera del Crescimbeni, ricca di erudizione e di materiali, preziosa per notizie biografiche e bibliografiche, era però deficiente di chiaro disegno e frequentemente inesatta, chè ben dice il Tiraboschi che "il Crescimbeni scriveva in un tempo in cui nè la critica aveva ancor fatti quei felici progressi che a discernere il vero dal falso erano necessari, nè le biblioteche e gli archivi erano stati ricercati con quella erudita curiosità che ci ha arricchiti in questi ultimi anni di tante e si pregevoli cognizioni " (1).

A migliorarne i criteri, pur senza francarsi dalla viziosa tendenza enciclopedica, s'applicarono: Giacinto Gimma, pubblicando nel 1723 la sua Idea della storia dell'Italia letterata, e Apo-STOLO ZENO, che doveva iniziare per la storia letteraria quel che il Muratori per la storia politica. Lo Zeno nel Giornale dei letterati, edito a Venezia e durato sotto la direzion sua, poi del fratel suo Pier Caterino, dal 1710 al 1732, prima vera rivista di letteratura in Italia, e nelle sue Lettere, versò tesori di erudizione e di critica, per la futura storia letteraria italiana; e nelle Dissertazioni Vossiane, corresse gli errori del Vossio, intorno agli storici latini, nelle Note alla « Biblioteca dell'eloquenza italiana » di Giusto Fonta-NINI, emendò gli spropositi abbondanti commessi

<sup>(1)</sup> TIRABOSCHI, Storia della letteratura, vol. IV, p. 354; Venezia, 1795.

in quel tentativo di storia letteraria per generi dal prelato friulano.

Ecco tosto una vera Storia letteraria: quella di Saverio Quadrio [1695-1756], Storia e ragione di ogni poesia; opera nella quale, al dir del Tiraboschi, «alla vastissima erudizione non sempre vedesi corrispondere una saggia critica e un giusto discernimento».

### § II.

# La preparazione scientifica.

Attività degli studî politici, storici e critici. — Sue cause.
La giurisprudenza civile e criminale e l'economia politica a Napoli e a Milano. — A. Genovesi. — F. Galiani. — G. Filangeri. — M. Pagano. — N. Spedalieri. — C. Beccaria. — P. Verri. — Gli studi storici. — G. Giulini. — I. Affò. — Gli storici minori. — C. Denina. — La Storia letteraria. — Monografie regionali. — G. Tiraboschi. — Gli studî della lingua.

Il lavorio, così felicemente iniziato, di preparazione, di rinnovamento del metodo critico, di disseppellimento de' materiali storici, trovo terreno acconcio a ben rapido fruttificare nel periodo di pace che sussegui al 1748.

Tosto se ne videro gli effetti in quei due stati italiani nei quali più vivace era lo spirito novatore dei governanti: il reame di Napoli prima, la Lombardia poi; poichè non fu ultima causa all'attività degli studi politici, storici e critici la reazione — così larga per tutto il secolo — contro il potere politico e la preponderanza del clericato, promossa dai principi stessi, o per ambizione, o per necessità di governo, o per

sentimento di civiltà. Il potere assoluto si trasforma in differente maniera nell'ordine religioso e nell'ordine politico; la società laica sempre più viene impadronendosi del governo dello stato e sottraendosi alla società chierica; questa sente che le sfugge ormai ogni resto di antica preponderanza e fa supremi sforzi per impedire il fatto o ritardarlo almeno; ma sono sforzi vani e si può dire che sono gli ultimi.

L'eccessiva ricchezza del clero, degli ordini ecclesiastici è messa in evidenza e segnata all'opinion pubblica come un male e un pericolo. Inutilmente combatte quello strapotente esercito del papato che erano i Gesuiti; essi non riescono che a tirare la tempesta sopra di sè medesimi; e negli ultimi 25 anni del secolo si vedono i Gesuiti soppressi da un decreto di pontefice (Clemente XIV).

Questa lotta del laicato contro il clero non poteva però compiersi senza gravi perturbazioni; tanto più che, contemporaneamente ad essa, nel laicato medesimo cominciava un'altra e terribile contesa: quella delle moltitudini contro le classi privilegiate o, con più breve parola, la contesa per l'eguaglianza civile; onde le questioni dei diritti del cittadino, della unità, giustizia, umanità della Legge, della più facile e meno costosa maniera di esercitarla e farla rispettare, della libertà, della indipendenza dalle straniere signorie, dei diritti dell'uomo.

Indi gli studi sopra le storie civili dei vari stati d'Italia, per difendersi dalle pretese o del Papato, o dell'Impero, o di Francia, o di Spagna, indi gli studi della giurisprudenza civile e criminale, e quelli della economia politica e dell'altre positive norme di governo.

« Tale miglioramento, risorgimento e progresso si manifesta nei nuovi stati monarchici, mentre precipita più sempre rapida la degenerazione e degradazione dei vecchi stati aristocratici (1) ».

Così vedremo il Regno di Napoli dare a questi studi, sulle orme del Vico e del Giannone, Antonio Genovesi, Ferdinando Galiani, Gaetano Filangeri, Mario Pagano; così nella Lombardia si produrra, tosto dopo, quel gruppo di statisti, giureconsulti, economisti tra cui massimi il Beccaria e i fratelli Verri.

GLI STUDI DI PUBBLICA ECONOMIA già avevano avuto a Napoli cultori esimi; di là nel 1613 era venuto, per opera di Antonio Serra di Cosenza, il primo trattato europeo di pubblica economia; là Bartolomeo Intieri, fiorentino [1678-1757] avea pubblicati i suoi scritti sull'agricoltura, sul commercio e sul cambio; e dall'Intieri ebbe incoraggiamento e occasione ad occuparsi di siffatte discipline Antonio Genovesi [1712-1769] che, costretto a vestirsi prete dal volere del radre, dedicò l'ingegno e l'attività sua all'insegnamento della filosofia logica e morale, poi, quando l'Intieri ebbe fondata in Napoli la prima cattedra che s'aprisse in Europa d'economia

<sup>(1)</sup> CARDUCCI, op. cit. p. VIII.

civile, primo la copri. Della rispondenza fra gli insegnamenti suoi e i bisogni del popolo ci è testimonianza una sua lettera nella quale egli ricorda il largo concorso di adulti d'ogni ceto alle sue lezioni, i cento suoi giovani scolari, il moto nato da quelle lezioni in città, si che tutti i ceti domandavano libri d'Economia, di Commercio, ecc. «E questo è buon principio!» (1), scriveva egli, quasi presago dell'importanza che le sue Lezioni di Commercio, ossia di economia civile [1765] avrebbero avuto.

Novatore ardito in filosofia e in politica, se, al parer del Baretti, peccò per stile e lingua pedantescamente toscaneggianti, non fu però meno utile alle menti italiane e alla scienza che volle fondata sull'esperienza e sul buon senso e indirizzata a pratica utilità; così egli, sintetizzando in una scienza i principi pratici dell'economia, antecipò d'undici anni l'opera di Adamo Smith, lo scozzese fondatore della scienza economica.

Alla scuola del Genovesi e dell'Intieri crebbe Ferdinando Galiani [1728-1787], che già nel 1750 dava in luce a Napoli il suo trattato Della Moneta; trasferitosi nel 1760 a Parigi, vi frequentò la compagnia de' più illustri Enciclopedisti, e vi compose in francese i suoi: Dialoghi sul commercio del grano. Ritornato in Italia e dopo aver coperto onorevoli uffici, chiuse, af-

<sup>(1)</sup> V. la lettera citata in D'ANCONA e BACCI, Manuale, vol. IV, p. 418.

flitto da molti acciacchi, la sua vita, triste per l'abbandono degli amici, ma lieto di « aver dato saggi consigli, di aver scritto per la felicità dei suoi simili » com'egli stesso lascio in una lettera a Madame du Bocage. La stessa nobile soddisfazione egli aveva provato nei primi passi della sua vita, quando, concludendo il libro sulla Moneta, affermava: « Considerando io meco stesso d'avere in parte adempiuto al mio dovere, scrivendo di materia utile al genere umano, sento tanta letizia nell'animo, che qualunque sia per essere l'evento dell'opera, dal solo averla fatta mi stimo abbastanza rimuneralo ».

GAETANO FILANGERI fu però colui che in più breve vita doveva stampare nella scienza politica più larga orma di sè.

Ne' trentasei anni della sua vita [1752-1788], dedicatosi, quantunque di nobilissima stirpe, agli studi dell'avvocatura (eran tempi e luoghi in cui il nobile che si dava all'esercizio d'una professione che non fosse quella dell'armi si degradava), a 28 anni, pur fra le brighe e le cure della Corte, dava alle stampe i due primi libri della Scienza della legislazione, indi a poco il terzo, e il quarto. La morte, procurata forse dall'eccessivo lavoro, lo colse a mezzo dell'opera, di cui rimangono solo quattro libri e del quinto alcuni frammenti, nulla degli ultimi due, tranne l'argomento.

Nella sua Scienza della legislazione, propostosi d'abbracciare in una vasta sintesi tutte le forme del vivere civile, il Filangeri pone lo scopo della legislazione nella conservazione e nella tranquillità sociale (l. I), ne ricerca poi le norme: in rapporto con la popolazione e con la ricchezza (l. II); nella procedura e nella legge criminale (l. III); nei riguardi dell'educazione, dell'istruzione e del costume (l. IV). I frammenti del libro V s'occupano della religione, il VI ed il VII avrebber discorso della proprieta e della famiglia.

Imperfetta nella forma, teatralmente enfatica talora, quest'opera ha molti errori che la scienza giuridica è venuta poi a mano a mano ponendo in luce; ma è opera di concezione potente e del tutto originale, quantunque riveli nell'autore larga affinità di pensieri coi filosofi francesi, e in ispecie con il Montesquieu, che già nel 1748 aveva pubblicato in Francia l'Esprit des lois. Ne il valore della Scienza della Legislazione sfuggi ai contemporanei ed ai posteri: il Re di Napoli ne premiava l'autore con una pensione; Franklin ne tesseva larghe lodi; la costituente francese l'aveva presente nel riformare le leggi di Francia; la Repubblica adottava, per singolare benemerenza, la vedova ed i figli del Filangeri, esuli da Napoli; gli Stati Uniti d'America, scioltisi dalla sudditanza all'Inghilterra, nell'opera del legista napoletano attingevano ammaestramenti per la migliore forma di governo.

In quella stessa feroce repressione dei moti napoletani del '99, che frutto alla vedova del Filangeri l'esilio, trovo la morte sul patibolo Mario Pagano, appena cinquantenne [1748-1799]. Altro fra gli scolari del Genovesi, egli, fra gli studi letterari (con uno de' quali, un epicedio, pianse la morte del Filangeri), l'esercizio dell'avvocatura e l'insegnamento all'università, pur trovò lena a dar mano a Considerazioni sul processo criminale, e a Saggi politici dei principi, progressi e decadenza delle società.

Integro cittadino, continuatore delle dottrine del Vico, scrittore corretto ed efficace, egli partecipò anche ai moti politici del suo paese, fu chiamato a redigerne la costituzione repubblicana, e fu condotto all'estremo supplizio per scellerata violazione dei patti al rientrare del Cardinale Ruffo in Napoli.

NEL RESTO D'ITALIA era scarso il moto degli spiriti verso queste alte ed umanitarie speculazioni; ed a ragione lamentava il Galiani nel 1750: « mi duole però e mi affligge che mentre i regni di Napoli e di Sicilia risorgono..... il restante d'Italia manchi sensibilmente di giorno in giorno e declini! » (1).

A Roma un solo, siciliano di nascita, Nicola Spedalieri [1740-1795] oso, filosofo ardito e liberale, ad onta degli impacci che la curia romana poneva alle espansioni del libero pensiero, dettar due libri, precorritori delle dottrine della rivoluzione francese.

Questo allievo del seminario dei Gesuiti di Monreale, nell'Arte di governare [1779] proclamò il principio: « allora essere perfetto un governo quando chi vi presiede fa suo interesse

<sup>(1)</sup> Conclusione del libro Della Moneta.

l'interesse della società, e quando a questo interesse della società quello di ogni privato è strettamente congiunto » (1), preparando cosi la dottrina del Romagnosi. Ne 1 diritti dell'uomo [1791] egli, pur cercando di conciliare le sue idee con le vedute della Curia, mostrò di voler infondere negli individui e nei popoli più elevata coscienza e nuovo spirito pubblico, difendendo i diritti dell'uomo contro il fanatismo dei despoti e domandando alla scienza la costituzione del diritto umano e l'affermazione politica della sovranità popolare (2). Lo sforzo della conciliazione fu vano; e lo Spedalieri perdè la vita a 55 anni, vittima forse di veleno, certo della guerra atroce mossagli dai suoi nemici.

In Toscana pochi nomi, e d'importanza e di attività più paesana che nazionale o civile; bisogna, per trovar l'eco delle discipline economiche del mezzodi, salire nell'alta Italia.

A MILANO fu veramente « il lievito della trasformazione e il nocciolo della innovazione ».

Dal carcere piemontese Pietro Giannone aveva' lanciato agli Italiani il grido marziale: « I principi italiani..... restituendo ne' loro popoli la prisca militar disciplina, vedran l'Italia sottratta da servitù e ritornata all'antica gloria, facendo si che i loro sudditi abbiano il pregio ed il pia-

<sup>(1)</sup> Introduz. all'Arte di governare.

<sup>(2)</sup> Cfr. Nel primo centenario della morte di N. Spedalieri, per cura di G. Cimball. Roma. Bocca, 1899.

cere di obbedire ai principi nazionali » (1), e aveva accennato al Piemonte e alla casa di Savoia come a forza e speranza d'Italia. A Milano, donde doveva partire l'incendio della redenzione italiana, Cesare Beccaria e Pietro Verri « promovevano e appoggiavano le riforme più essenzialmente utili, più moralmente efficaci, più altamente umane ».

Il BECCARIA, nato a Milano nel 1738, studiò a Parma, fu a Parigi e ne ritornò nel 1766, venendo ad occupare a Milano una cattedra di Scienze camerali e vari uffici amministrativi. Morì nel 1794.

Lasciò, oltre al celebre opuscolo Dei delitti e delle pene, scritti minori: Elementi di economia politica, Ricerche intorno alla natura dello stile, ecc.; e collaborò nel periodico il Caffè.

Se la scienza poteva col suo lume benefico dileguar molte superstizioni che ancor rimanevano dai tempi di mezzo, ben altramente radicate erano nelle leggi quelle forme di procedura che avevan avuto origine nei tempi della più tenebrosa barbarie. Modi crudeli e arbitrari nell'istruttoria de' processi, sproporzione tra la colpa e il castigo, la violenza corporale eretta a legal mezzo di punizione, la tortura adoperata come strumento a strappar la confessione di immaginarie colpe, tuttociò era nei metodi d'amministrazione della giustizia ammesso e sancito

<sup>(1)</sup> Discorsi storici e politici sopra gli annali di Livio, in Letture del Risorg., p. 8.

da secoli, ne il rispetto della vita, della personalità umana pareva diritto nei colpevoli o nei presunti tali.

Simili avanzi di barbarie suscitarono tale rivolta nella coscienza civile del Beccaria, di questo taciturno all'eccesso, esitante, proclive all'ozio, amantissimo della quiete, disposto a difendere l'umanità, ma non certo « ad esserne il martire », come egli stesso ebbe a dire, che gli ispirarono il libro più audace e più vasto, più fortemente pensato e più rioco d'original vigoria di stile, pur enfatico, che mai fosse uscito, in fatto di riforme alla legge criminale e repressiva.

Il trattato Dei delitti e delle pene è il frutto dell'intellettuale sodalizio del Beccaria con Pietro Verri, col fratello di lui Alessandro, col Secchi, con l'astronomo Frisi e con gli altri ingegni che fondarono il Caffé, periodico trimestrale milanese, in cui dal giugno 1764 al maggio 1766 si venner discutendo e diffondendo molte delle dottrine degli Enciclopedisti francesi.

Nella conversazione con quegli egregi, per l'influenza di quelle dottrine, venne maturando e sbocciando tutto quel complesso organico di riflessioni e di precetti che altri giustamente defini «il codice della morale politica di tutti gli Stati e di tutte le Nazioni»; tale divenne infatti in breve — anche nella pratica applicazione — il libro del Beccaria: l'Austria, la Toscana, la Russia, più tardi la Rivoluzione francese, fecer proprie le teorie del Beccaria, quasi

colle stesse sue parole, e la tortura potè da quel momento dirsi abolita negli stati civili; meraviglioso progresso della civiltà, che farà il nome di questo nostro italiano riverito e caro fra quelli dei benefattori dell'umanità.

Fu men pregevole del contenuto la forma, per l'enfasi, per la frequenza de gallicismi, per lo stile talor sentimentale e immaginoso, più che ad un'opera scientifica non si convenga.

La luce che il libro Dei delitti e delle pene irraggiò sul Beccaria, fece meno notate altre sue opere d'indole economica e letteraria, e specie le sue: Ricerche intorno allo stile, dove egli talor precorre le dottrine manzoniane, concludendo essere perfetto quello stile, che esprime sensazioni più vivaci e più numerose idee collegate insieme da un più intimo principio di associazione (1).

Le stesse opinioni letterarie, le stesse dottrine politiche e morali veniva propugnando sulle colonne del Caffè, di cui era principal collaboratore, e nelle sue opere, un altro illustre lombardo: Pietro Verri [1728-1797], che superò l'amico suo per la risolutezza e l'energia del carattere, per la forza di convinzione con cui sostenne il suo apostolato morale e civile, negli Almanacchi allegorici con cui flagellò pregiudizì e corrotti costumi, negli scritti economici Sul tributo del sale, Sul commercio del grano, ecc.,

<sup>(1)</sup> Cfr. T. Concari, Il Settecento, in St. lett. d'Italia, Vallardi, Milano, p. 211

negli articoli d'arte o di vita pratica del Caffe, nelle opere morali e nelle Osservazioni sulla tortura, che ribadivano a 13 anni di distanza [1777] le dottrine svolte dall'autore Dei delitti e delle pene.

Al Verri spetta inoltre particolar lode per aver divinata ed augurata ricongiunta in una sola famiglia la gran patria italiana, al ricordo della quale richiamava spesso i suoi concittadini, rimproverando loro lo stolto regionalismo «la veracitá ingenua, la caritá verso la patria, l'amore del giusto, l'entusiasmo nobile del vero, ogni slancio di un amore buono ed energico scomparsi; la sommissione e l'avvilimento coonestati con l'onorevole nome di prudenza » (1).

Dopo aver combattuto per l'Austria contro la Prussia, poi aver servito a Milano, dal 1760, lealmente nelle pubbliche amministrazioni l'Austria prima, Napoleone poi, senza rinunciare però mai alla sua indipendenza di giudizio e senza mai trascurare gli studi suoi prediletti, il V., negli ultimi anni della sua vita, si dedicò tutto alla sua Storia di Milano, di cui aveva pubblicato il primo volume nel 1783; condusse a termine il secondo; il terzo, interrotto per la morte di lui, fu tessuto e pubblicato postumo, da Pietro Custodi, sui preziosi materiali raccolti dall'autore.

Quest'opera che, completa, vide la luce solo

<sup>(1)</sup> Cfr. anche sul Verri le belle pagine di T. Concari, op. cit. p. 212 e segg.

nel 1825, con libera penna dipinge i tempi quali furono, la gloria e l'avvilimento, i vizi e le virtù del popolo, e saviamente congiunge la critica all'imparzialità e naturalezza del racconto; dimostrando il frutto che avevan recato gli ammaestramenti del Muratori e del Vico, gli esempi del Giannone e del Maffei.

Invero dopo essi fu una gara per illustrare la storia patria, per ripurgarla dalle favole, colmarne le lacune, correggerne gli errori, con un lavorio minuto, analitico, parziale, in cui ogni paese d'Italia ebbe i suoi cultori, perchè la vita politica in Italia era stata ed era ancora regionale.

Tale opera fu sommamente benefica, poiche la conoscenza esatta delle particolari storie delle provincie italiche nelle loro lotte, e della conseguente miseria e servitu della nazione intera, inflammo gli Italiani a conquistare la liberta, per mezzo dell'unità.

"Il lavoro ferve in ogni parte della penisola, le composizioni storiche, le monografie, memorie, dissertazioni erudite, in latino e in italiano, si moltiplicano, molte volte incompiute, insufficienti nei metodi e nella critica, nè sempre con severa esattezza di notizie; ma non prive di valore per chi sa quanta luce derivi da queste storie particolari alla universale cognizione di un popolo, (1).

Ecco a Milano il patrizio GIORGIO GIULINI [1714-1780], letterato e poeta drammatico non ispregevole, dedicarsi, sulle orme del Muratori, a raccogliere con diligenza e minuzia

<sup>(1)</sup> CONCARI, op. cit. p. 185.

persino eccessiva in nove grossi volumi Le memorie della città e della campagna di Milano nei secoli bassi, completando per i secoli dall'VIII al XIV il materiale che doveva servire per la storia del Verri.

Ecco il padre IRENEO AFFÒ [1741-1797], anch'egli letterato e poeta, compiere, tra innumeri opere storiche e letterarie, la Storia della città di Parma e Della città e del ducato di Guastalla, con grande abbondanza di documenti e memorie inedite.

Già GIROLAMO TARTAROTTI [1706-1761] aveva narrate le *Memorie Antiche di Rovereto*; tosto il SAVIOLI compieva simile ufficio per Bologna, il TIRABOSCHI per Modena, il GALLUZZI e il PIGNOTTI per la Toscana, GIOVAN FRANCESCO GALEANI NAPIONE per il Piemonte, chi voglia nominare solo i maggiori.

Cosi si veniva compiendo il lavoro preliminare alla vera Storia d'Italia, quella cioè che, secondo il consiglio del Bettinelli, nella sua Introduzione sopra lo studio della storia, dall'analisi minuta e parziale si levasse ad indagine più ampia, sintetizzando il frutto di quelle ricerche, raffrontando i fatti, spiandone « l'origine, i progressi, l'esito, i motivi, le cagioni, le circostanze ». Primo si provò a tale arduo compito Carlo Denina.

Questi, piemontese, nato nel 1731, professò eloquenza italiana e lingua greca all'Università di Torino; abate, fu inviso alla Curia per lo spirito suo liberale, che gli valse anche ecclesiastiche punizioni; scrittore facile, se non sempre puro, egli s'occupò assiduamente di lettere, pubblicando un Discorso sulle vicende della letteratura e Saggi sulla letteratura italiana, scozzese e tedesca, che gli valsero troppo acerbo biasimo da parte del Baretti. Morì nel 1813.

3

L'opera sua principale, Delle rivoluzioni d'Italia [1768-1772] dalle origini etrusche fino alla pace di Utrecht, ha certo oggi perduto al tutto o quasi il valore che le attribuirono i contemporanei e che la fece tradurre in quasi tutte le lingue europee. Altri più valenti, primo il Sismondi, hanno saputo dopo il Denina, con più acuto sguardo, con maggiore rigidezza e chiarezza di sistema, leggere per entro le pagine della storia nostra, e con minor prolissità tesserne la narrazione. Non si può tuttavia negare al Denina il pregio d'aver saputo trarre, dal materiale abbondantissimo ma ancora sparso che i suoi predecessori, dal Sigonio al Muratori, gli avevano apprestato, uno studio complesso e in molti punti organico delle vicende nostre civili, notevole specialmente nella parte che studia il risorgere della civiltà dai Comuni al '700, nei suoi diversi fattori, fra i quali importante è il fattore economico.

La Storia Letteraria non rimase addietro alla civile; che tutti o quasi gli scrittori fin qui nominati, se più giustamente meritarono menzione nel campo della disciplina storica civile, furono però ad un tempo letterati più o meno egregi; e per opera loro e d'altri la storia letteraria ebbe rapido progresso, procedendo dalle ricerche e dagli studi parziali verso quella méta cui già s'erano arditamente cimentati a toccare il Crescimbeni e il Quadrio.

Di qui una profluvie:

di monografie regionali: Biblioteca sicula del Mongitore [1663-1743], gli Scrittori Parmigiani, del padre Affò, gli Scrittori Bolognesi del padre Orlandi, i Letterati Vicentini del Giorgi, gli Scrittori Ravennati del Ginanni, gli Scrittori Ferraresi dei due Barotti, ecc.

di opere biografiche: legià citate del MURATORI, la Vita di Jacopo Sannazzaro del VOLPI, quelle dei Tasso padre e figlio, del Poliziano, di J. Mazzoni per opera del SERASSI, le autobiografie del MARTELLI, del VICO, del GIANNONE, di CARLO GOZZI, ecc., e finalmente il Dizionario Degli Scrittori d'Italia compiuto solo fino alla lettera B, da G. M. MAZZUCCHELLI, bresciano [1707-1765];

di monografie critiche: Difesa dell'Aminta di T. Tasso per G. Fontanini, Lezioni sopra il Boccaccio e Dissertazione sopra la Commedia di D. per G. Bottari, Storia del Decamerone per D. Maria Manni [1690-1788], il Saggio dell'eloquenza, la Dissertazione sopra Dante, le Lodi del Petrarca, le Lettere Virgiliane del P. Saverio Bettinelli [1718-1808], ecc.

In queste opere molto è certo di inesatto, che la critica è venuta poi rettificando, evidente è la tendenza enciclopedica ancor viva, empirici i criteri che sovrintendono alle distinzioni ed alle classificazioni; ma è abbondante la messe di riscontri, di notizie bio- o bibliografiche.

Mancava solo chi sapesse riunire, se non fondere e vagliare, si vasto e disparato materiale in un'opera ordinata ed armonica; il continuatore del Crescimbeni e del Quadrio fu GEROLAMO TIRABOSCHI.

Nato a Bergamo nel 1781, egli condusse fino al 1794 una vita che per istraordinaria attività può raccostarsi a quella del Muratori. Gesuita, erudito e letterato, dalle scuole di Brera in Milano, dove insegnava eloquenza, passò a Modena bibliotecario dell'*Estense*, che a lui va debitore del suo ordinamento, e del suo rapido crescere di valore e d'importanza. In Modena compose la sua opera massima, a Modena dedicò gran parte della sua operosità, di cui furon frutto: la Biblioteca Modenese, le Memorie Storiche dei Ducati di Modena e Reggio, il Codice diplomatico illustrato con note, la Storia della Badia di Nomantola.

La sua Storia della Letteratura Italiana pubblicata dal 1770 al 1780, prendendo le mosse, per la solita smania di generalizzare, dagli Etruschi, tesse fino al secolo XVIII il quadro della nostra produzione letteraria, o meglio della nostra coltura, considerata e divisa secondo i vari generi di studi (filosofia, matematica, giurisprudenza, poesia, ecc.).

Certo il disegno è elementare, il senso critico scarso, al tutto deficiente il giudizio estetico delle opere. Il Tiraboschi è uno storico nel più rigido senso della parola così per la forma, schiva da ogni ricercatezza accademica, come per l'esattezza delle notizie, la critica dei fatti, in una parola la verità della narrazione divenuta può dirsi, la sola sua preoccupazione; si che bene potè il Foscolo definire l'opera sua un « archivio ordinato e ragionato di materiali, di cronologie, documenti e disquisizioni per servire alla Storia della Letteratura d'Italia »; ma di quanta coscienziosità ed instancabilità di erudito

non diede prova il Tiraboschi, quanti errori non corresse egli, quante controversie non risolse con minuziosa analisi!

Risorgeva intanto e pareva destinata ad avviarsi, dopo rapida — se pur violenta — contesa, a prossima soluzione la controversia della lingua.

A tale si era che, mentre l'Italia aveva dato all'Europa, ammirata e pur barbara ancora, i capolavori del genio medioevale con Dante, il Petrarca, il Boccaccio; all'Europa ancora letterariamente balbettante, degli inizi dell'evo moderno, opere quali l'Orlando Furioso, o le Istorie Fiorentine, la Gerusalemme o la nitida prosa galileana; a tale si era, per la sgraziata configurazione geografica nostra, per le più sgraziate vicende politiche, da dibattere ancora al cader del '700 la stessa questione come agli inizi del '500, quasi potrebbe dirsi come nel De vulgari eloquio di Dante: quale forma dovesse avere la lingua nostra, se toscana o fiorentina si dovesse chiamare o, come talun volle, Senese (1), a qual fonte si dovesse attingere, se ai pochi scrittori trecentisti che la Crusca aveva battezzato come soli maestri di lingua, o alla lingua viva del popolo! Galileo scriveva già le sue opere, mirabil prova di ciò che potea la lingua nostra, quando la Crusca pubblicava la prima edizione del suo Vocabolario [1612]; già il Tassoni aveva nella Secchia rapita e altrove beffeggiato le preziosità dei Cruscanti, da lui battezzate "barbare, stravolte, rancide e rugginose, quando usciva la seconda edizione della Crusca [1623].

Tanto più doveva rinascere la questione ora che, colle idee filosofiche degli Enciclopedisti francesi, anche lo stile, i modi, le espressioni di quel paese s'eran trapiantate in Ita-

<sup>(1)</sup> Cfr. Gerolamo Gigli senese, Vocabolario cateriniano, (tratto dalle opere di S. Caterina da Siena), 1717.

lia, imbarbarendo, imbastardendo la lingua e lo stile dei nostri ottimi pensatori, dal Filangeri al Galiani, dal Verri al Bettinelli.

Così si preparava nuova esca all'incendio, che doveva tra poco scoppiare vivace nelle dispute del CESAROTTI e del CESARI, dei puristi e de' loro avversari.

## § III.

## La rinnovazione poetica.

La lirica melica. — T. Crudeli. — Il Metastasio e il Rolli.
— Il Frugoni e il Casti. — L. Savioli. — A. Bertòla. —
G. G. de'Rossi. — G. Vittorelli. — Petrarchisti e imitatori di Dante. — A. Varano. — Anticlassicisti. — S. Bettinelli. — G. Gozzi. — P. Baretti. — L'epica didascalica.
— La poesia giocosa. — La lirica classica. — G. Fantoni. — La favola.

In tanto fervore di studî eruditi non si affievoli al tutto, tra le svenevolezze e le smancerie d'Arcadia, la Musa italica. Il periodo precedente che n'era stato invaso, che ne aveva tramandato l'eredità a quello di cui stiamo occupandoci, aveva pur dato il primo tra gli avversari della fiorente Accademia in Tommaso Crudeli [1703-1745], questo « epigono della men cattiva scuola del secolo XVIII per la tempera dell'animo e per l'educazione toscana dell'ingegno » come lo definisce il Carducci, che mise in parodia le svenevolezze arcadiche.

Bentosto nell'Arcadia si pote distinguere il pecorume che ostentava la vacuita insipida e scolorita dell'ingegno come precipuo fattore della poesia, dai pochi che, pur non levandosi ad alto volo, piacquero ai tempi loro e piacciono tuttavia a chi sappia e voglia giudicar gli scrittori con le idee e i sentimenti ad-essi, non a sè, contemporanei.

Piacquero, ed ancor piacciono, il METASTASIO e il ROLLI, i due corifei della canzonetta, quello chiaro e facile dipintore di affetti tenui ma fini, delicati e spontanei, questo di lui più elegante e aggraziato, più vario nel ritmo, riduttor nella nostra lingua di metri latini, padre di due nuovi metri: la cantata lirica e la chanson à boire, ambedue dedotti di Francia (1).

Meno invece pregiati il Frugoni e il Casti [1721-1803], che « ritraggon più tosto il sensualismo spolpato e i visi impiastricciati, e le testine cirrate e incipriate dei cavalieri e delle dame del settecento (2) » trascurati nella versificazione, cascanti nello stile, affettatamente semibarbari nella lingua; pur non manca al primo tra essi una tal quale fantasia coloritrice, e il facile maneggio dell'ottonario all'uno e all'altro, e al secondo una certa pulizia di lingua.

Ma ecco, migliori certo, il Savioli e il Bertóla, ecco il De Rossi e il Vittorelli.

Ludovico Savioli, bolognese [1729-1804], che attempato compose gli Annali di Bologna già

<sup>(1)</sup> Cfr. Prefaz. di G. CARDUCCI ai: Poeti erotici del secolo XVIII, p. XXXVI.

<sup>(2)</sup> CARDUCCI, l, c. p. XLIII.

menzionati, nell'età sua giovenile diede alla lirica italiana gli Amori, canzonette (e non anacreontiche nè per il contenuto nè per il fare, come altri volle) che riscossero si largo plauso. da volersene una quarantina di edizioni in poco più che sessant'anni e da meritar gli elogi dei migliori poeti, dal Monti all'Alfieri. Nelle sue tenui liriche il Savioli, derivando da Ovidio il molle fascino elegiaco, fu tuttavia poeta originale, ricco di colorito e d'efficacia dello stile. si che il Carducci lo collocherebbe «con assai d'intervallo, ma pur subito dopo il Parini»; fu musicalmente grato all'orecchio il suo metro tetrastico di settenari alternativamente sdruccioli e rimati, che il Parini e il Monti gli presero a prestito per alcune tra le più belle e rapidamente liriche delle loro odi.

· Aurelio Berrola riminese [1735-1798] può dirsi prenunziatore del romanticismo.

Alternò la sua vita fra l'insegnamento e la poesia, volgarizzò Orazio, imitò il Young, insegnò storia e geografia, pubblicò Poesie campestri e marittime, Saggi sulla poesia alemanna, dalla quale prese il suo colore romantico, Lezioni di Storia, tre libri Della filosofia della Storia, Favole descrittive de' suoi viaggi sul Reno ed in Isvizzera, ed altre prose e liriche fra le quali un elogio del Gessner, altro poeta romantico tedesco, che con amore studiò e tradusse. Morì consunto a 46 anni.

Studioso e critico di vaglia, il Bertola fu anche tra i più notevoli poeti del suo tempo.

Nella sua poesia senti lo strano amalgama

dell'ammirazione per l'Young e per il Frugoni, del culto per il Gessner e per il Metastasio; le sue liriche erotiche, quantunque raffinate e scorrette ad un tempo nello stile, nondimeno hanno qualcosa di nuovo, per l'efficacia descrittiva, e per quell'impronta di sentimentalismo inusato in Italia, che talor degenera in oscenità.

GIOVAN GHERARDO DE' ROSSI, romano [1754-1827], archeologo e commediografo, amante di pittura e di poesia, d'arte antica e moderna, oltre a scritture artistiche e archeologiche, ad una storia del teatro e a molte commedie, pubblicò favole e liriche molte, le quali ritornan per la forma metrica al Chiabrera, ad Anacreonte per lo spirito e per la breve ed arguta invenzione. Sono specialmente notevoli gli Scherzi pittorici e poetici, dove ogni lirica è illustrata da vignette che l'autore stesso immagino e disegnò.

GIACOMO VITTORELLI, bassanese [1749-1835], ultimo tra i poeti, al dir del Carrer, che rappresentassero l'indole lirica del secolo XVIII, fu popolarissimo per le sue anacreontiche e per l'altre sue rime. Alternando strofette erotiche a sonetti sacri, il Vittorelli dichiarava i versi amorosi da lui composti esser semplice giuoco di fantasia, non frutto d'ispirazione; ma fu arguto, elegante, accuratissimo e di larga spontaneità nella lingua e nello stile, in molte liriche eletto nelle immagini, e lontano dallo stile tradizionale del settecento. Si che il Tommaseo potè dire che la maniera anacreontica d'Arcadia « finisce in un uomo (il Vittorelli) che l'ha

con la gentilezza dell'animo suo ringentilita e condotta alquanto sulle orme dell'antica castità.»

Mentre così si trasformava, ravvivandosi, con l'Arcadia, la lirica melica, una radical mutazione avveniva anche nel resto della poesia.

IL CULTO RAGIONATO E RAVVIVATORE DELL'ARTE TRECENTISTA, sostituendosi all'imitazione puramente formale di Dante o del Petrarca, e ai tentativi di tener viva la poesia didascalica alla foggia cinquecentista, o il ditirambo del seicento, cancellava finalmente le restanti traccie del petrarchismo, con l'ultima eco delle canzoni di Eustachio Manfredi [1674-1739], e di Francesco Maria Zanotti [1699-1777]; n'erano ormai ristucchi e pubblico e letterati, si che il Frugoni definiva i petrarchisti « imitatrice immensa turba », che

Del maggior Tosco pochi sensi, e poche Ricerche parolette, e scelti modi Mal ne'suoi versi dilombati, e d'arte Voti e di genio, a gran fatica intesse (1) ».

Il simile accadde della superficiale imitazione di Dante; di cui son ultimi accenni i Capitoli di Scipione Maffei, la cantica sulla Provvidenza di Gaspare Leonarducci [?—?] il poemetto sullo stesso argomento di Gaspare Gozzi, e i sonetti di Onofrio Minzoni [1734-1817], nella loro solennità sonora.

<sup>(1)</sup> Versi sciolti di tre eccellenti autori: Al signor Conte Aurelio Bernieri.

Migliore fu Alfonso Varano, camerinese [1705-1788], con le sue *Visioni*, che gli valsero ai suoi di il nome di *Dante redivivo*; esse, pur non avendo della Commedia lo spirito, ma solo il motivo e un certo colorito esteriore, servirono come correttivo, nella sostenutezza e gravità decorosa del verso e dell'andamento, alla mollezza arcadica, e contribuirono a ravvivare, anche nella sua parte feconda, il rifiorente culto dantesco, contro l'acerba guerra che d'altronde gli si moveva.

L'ANTICLASSICISMO ebbe a suo capo Saverio BETTINELLI [1718-1808], ingegno acuto ma paradossale, che sflorò tutti i campi della letteratura e, dopo aver pargoleggiato cogli Arcadi, tento emulare il Frugoni e l'Algarotti nella sonorità degli sciolti. Egli, pubblicando nel 1757, col pomposo titolo di Versi sciolti di tre eccellenti autori, gli sciolti propri con quelli del Frugoni e dell'Algarotti, vi preponeva dieci lettere dette Virgiliane. In esse Virgilio, dai Campi Elisi, sferzava poeti moderni ed antichi, proponendo l'ostracismo per le nostre massime opere, fra le quali tutte quelle degli antichi o contemporanei di Dante, novantacinque canti della Commedia, da relegarsi tra i libri di erudizione, un terzo del Canzoniere, tutta o quasi l'opera poetica del Bembo, del Casa, del Costanzo, del Guidiccioni e dei cinquecentisti tutti. e andiamo dicendo.

L'ardire paradossale e irriverente di quella pubblicazione mise a rumore il campo letterario; lo dice il Bettinelli stesso nella terza delle sue *Lettere inglesi*, pubblicate nel 1767 in appoggio delle Virgiliane, che erano state confutate da ben altro e più culto letterato.

Fu questi Gaspare Gozzi [1713-1786], uomo di indole naturalmente buona, d'animo immutabilmente mite e placido, nonostante le traversie e le angustie, tra le quali condusse la vita. Egli trasfuse un profondo senso di moralità nei suoi Sermoni, che in istile elegante e facile, in lingua precisa, in forma orazianamente arguta, ma forse meno efficace per la sua bonarietà, satireggiano le frivolezze del viver sociale, e del mondo letterato d'allora, nonchè le miserie del poeta stesso. Ugual moralità d'intenti civili. e uguale correttezza di forma improntano le altre opere del Gozzi, fra le quali il Mondo morale fu forse la meno efficace, per troppa involuzione d'allegoria; più vivace e varia opera è la Gazzetta veneta, diretta dal Gozzi fra il 1760 e il 1761, ottimo è l'Osservatore, altro giornale cui il Gozzi attese a pubblicare dal 1761 al 1762, proseguendo in esso, con sogni, allegorie, ritratti, novelle, lettere, la blanda sua opera moralizzatrice nella società veneta del suo tempo.

Per la troppa astrazione dei precetti, e l'abuso della parabola, nemmeno l'Osservatore è capace di un profondo effetto morale; sicché esso è oggi, più ch'altro, ottimo esempio di bello scrivere in prosa.

Tralasciando d'occuparci delle buone e semplici lettere, dei versi petrarcheggianti, o di

maniera dantesca, delle rime burlesche e delle opere drammatiche del Gozzi, tutte di scarso valore, è degna di nota la sagace opera di cultore delle patrie lettere, da lui compiuta, amorosamente studiando l'intento morale e la perfezione artistica del sommo poeta, e nel 1758 pubblicando in risposta al Bettinelli il suo: Giudizio degli antichi poeti sopra la moderna censura di Dante, ingiustamente attribuita a Virgilio. In essa il Gozzi facea concorrere classici letterati antichi ed italiani ad una difesa amorosa e sagace del divino poeta, conchiudendo con una lunga e calda orazione di Trifon Gabriele a sostener il retto discernimento d'arte dell'Alighieri, e una favola d'Aristofane a dimostrarne il buon gusto.

La critica ebbe in quel secolo un più forte campione, non eccessivo come il Bettinelli, ne troppo misurato e blando come il Gozzi.

GIUSEPPE BARETTI [1716-1789], piemontese, educatosi con una lunga dimora in Inghilterra ad una liberta di pensare ignota agli scrittori italiani di quel tempo, ma talora eccessiva, entro nell'arringo letterario come critico e fustigatore di vizi, veri od immaginari, nelle Lettere famigliari ai fratelli, e sotto la veste di Aristarco Scannabue.

La Frusta Letteraria, giornale di cui il Baretti cominciò con quel pseudonimo la stampa nel 1763, continuandola con interruzioni fino al 15 gennaio 1765, in una lingua spoglia di fronzoli e spigliata fino ad esser talvolta trascurata.

in uno stile nervoso, asciutto, sincero fino all'inurbanità, offri all'autore il mezzo di smascherare, con una serie di recensioni d'opere letterarie, storiche, filosofiche, i vizi letterari dell'età sua. I giudizi sono raramente informati a principî generali d'arte, non sempre giusti, or troppo severi, or troppo indulgenti, e il terribile critico andò spesso oltre il segno, col Bettinelli dividendo l'odio sistematico per tutta o quasi la produzione nostra letteraria dal trecento al secolo XVIII. Tuttavia la Frusta fu salutare rimedio per molti malanni che contaminavano la lingua e la letteratura d'Italia, e colla invettiva bollò la ricercatezza eccessiva e l'eccessiva e affettata sdolcinatura di espressioni in voga a quei tempi, soffocando col sarcasmo l'Arcadia e i suoi smascolinati poeti; il Baretti praticò e predicò la sincerità del pensiero, la maschia vigoria della forma, la parola spontanea, libera dalle pastoie della pedanteria fossilizzatrice, agile e pronta ad accoglier, dovunque le trovasse, le forme adeguate al nuovo e vario atteggiarsi delle idee, all'evoluzione della civiltà, al progresso scientifico e morale.

Tra sifiatto agitarsi di polemiche, anche talora virulente, due vantaggi s'ebbero: e fu primo il riviver del culto dantesco, risvegliato e reso in pari tempo più prudente e illuminato, dagli astiosi attacchi di cui era stato oggetto; tanto che potrebbe dirsi aver il Bettinelli e i suoi toccato il segno opposto alla lor meta.

Secondo vantaggio fu che venisse affrettato,

reso completo ed irrevocabile il tramontare di quei generi letterari che ormai vivevano d'una vita stentata e anacronistica, tra l'addensarsi delle nuove idee, dei nuovi gusti, del nuovo indirizzo scientifico.

Vide così la seconda metà del settecento le ultime prove della poesia didascalica, con la Coltivazione del riso di G. B. Spolverini [1695-1762], e con l'Uccellagione di Antonio Tirabosco [1707-1773]. Nè a ravvivar questo genere valse il tentativo di adattarlo a quel prodigioso moto scientifico che caratterizza, specie nelle scienze esatte, il finir del secolo scorso, e che vanta nomi come quelli del La Grange, del Volta, dell'Oriani, dello Spallanzani.

Dei venti e più poemetti didascalici costituenti quella che il Bertana acutamente battezzò l'Arcadia della scienza, si ricorda, oggi, solo l'Invito a Lesbia Cidonia di Lorenzo Mascheroni [1750-1800]; uno scienziato e matematico di grande valore, che ha forse — checche da molti se ne dica — attribuito più fama egli all'Invito, di quel che non n'abbia conferita quel poemetto a lui.

Ne maggior gloria meritano gli scrittori di poemi e poemetti satirici e giocosi, o di rime facete, tra i quali si rammentano, oggi, soltanto: GIAN CARLO PASSERONI [1713-1803], autore d'una prolissa vita di *Cicerone*, in 101 canti; il Casti [1721-1804] epico, il Gozzi e il Baretti, lirici giocosi, ricordati solo perchè furono pregevoli per altre opere.

GLI IMITATORI DEI LIRICI CLASSICI LATINI meritano maggior menzione, ma fama inferiore a quella di cui godettero fra i contemporanei, e posero argine alle esagerazioni arcadiche.

Vedemmo fra essi il Bertòla, il Savioli, il Vittorelli; aggiungiamoci Agostino Paradisi [1736-1783] modenese, lirico oraziano che ravvivò l'ode sacra con un certo bagliore di solenni immagini bibliche, tanto che parve ad alcuni, per questa parte, precorritore del Manzoni; e massimo, Giovanni Fantoni, di Fivizzano [1755-1807], noto in Arcadia sotto il nome di Labindo, e ai tempi suoi sotto quello di Toscano Orazio, come lo disse l'Alfieri.

Gentile poeta, egli ebbe il merito di calcare felicemente le orme del poeta Venosino, riproducendone non pure i metri e le immagini, ma l'ordine e il giro e l'intonazione dell'ode; senti e portò nella sua poesia l'incerta e momentosa vita civile e politica de' suoi tempi; e infine offri il miglior esempio d'adattamento dei metri latini alla strose italiana, con quello stesso artiscio che doveva poi cosi sapientemente usare ai giorni nostri il Carducci; cercando cioè di rendere l'armonia del verso della strose latina con opportuni aggruppamenti di versi italiani già usitati. Ma gli mancò altezza e vigoria di pensiero poetico.

Ancora si senti l'influsso della poesia latina e greca nella favola, frutto ad un tempo dell'imitazione classica e della tendenza comune a molti ingegni di satireggiare moraleggiando.

I FAVOLISTI abbondarono quindi, qual più qual meno aggraziato od arguto, ma nessuno tale che meriti lunga menzione; e favolisti egregi furono specialmente il Gozzi, il Casti, il Passeroni, il Bertòla, già nominati.

Può dunque dirsi che la seconda metà del secolo XVIII è periodo risolutivo: le vecchie forme della poesia italiana dan gli ultimi guizzi e tramontano, e la lotta contro gli eccessi del classicismo rapidamente si risolve, tra l'eccessiva opposizione del Bettinelli, la satira mordace ma illuminata del Baretti, la temperanza conciliatrice del Gozzi; indi alcune forme s'istituiscono, transitorie affatto, a cementare il vecchio con il nuovo, che sorge, splendido già all'inizio, con il Metastasio, l'Alfieri, il Goldoni, il Parini.

## § IV.

## La poesia drammatica.

Il melodramma, sue origini e svolgimento. — Apostolo Zeno. — P. Metastasio. — L'opera buffa. — La commedia. — C. Goldoni. — I suoi emuli, P. Chiari e C. Gozzi — La tragedia. — Le teorie del Gravina, del Martelli, di A. Conti. — La Merope di Scipione Maffei. — I tragici minori.

IL MELODRAMMA ITALIANO. Zampillato dal dramma pastorale del secolo XVI (1), non meno che dagli sforzi della tragedia pedantesca ed aulica del Rinascimento per prender nella vita delle Corti e del popolo quel posto che fino allora era stato occupato da pompe di prospettive, di macchine, di musiche, di danze, di spettacoli scuciti e solo intesi a sorprendere la vista, pervade, per tutto il seicento ed il settecento, l'Europa intera, e giunge sino a noi con alternante trionfo della musica e dell'apparato scenico, o dell'opera letteraria.

Nella sua stessa origine, nelle condizioni del

<sup>(1)</sup> Vedi Manuale, p. I, p. 261.

teatro quand'esso nacque, il melodramma trovó tosto le cause della sua imperfezione, e della sua scarsa dignità.

La pedanteria dell'imitazione volle conservare le liriche e i cori dell'antica tragedia che, però, muti nelle loro ragioni metriche, ritmiche, estetiche, morali si trasformarono in ariette e strofette senza alcuna relazione col recitativo: si turbava l'accordo fra l'arte dei versi e guella della musica a tutto profitto di quest'ultima; l'Arcadia allontanava il melodramma da ogni argomento robusto, da ogni passione vibrante; il lieto fine s'impose -- tiranno inesorabile - all'azione, onde dovettero esulare gli intrecci, e gli episodi tragici, a pro' dei lazzi, delle arguzie, delle buffonate, che il corrotto gusto dei teatri, aveva omai fatto graditi al pubblico. Invece assunsero capitale importanza la magnificenza esteriore della rappresentazione, l'ingegnosità dell'apparecchio meccanico, il vario congegno scenografico, a danno d'ogni possibile unità e verosimiglianza dell'intreccio.

Solo al principiar del sec. XVIII, con Apostolo Zeno [1668-1750], doveva il melodramma avviarsi a ricuperare la perduta dignità letteraria. Per lui la decenza e la nobiltà dei caratteri, l'altezza dei pensieri, la robustezza del dialogo e una specie di adombramento dell'antica venustà poetica ricomparvero nel teatro musicale; tuttavia la musica trovava impaccio nella qualità stessa delle sue strofe, peccanti ora

per durezza nell'accozzamento dei suoni, e nell'alternazione dei metri, ora per giochetti di forme, inadatti alla modulazione del canto (1).

Ben presto la fama di Apostolo Zeno corse, con le compagnie di canto italiane, oltr'Alpe, si che egli nel 1718, come già ebbi a dire, veniva chiamato agli stipendi della Corte austriaca, con l'obbligo di scrivere drammi per le grandi occasioni, e con la provvigione di quattro mila annui fiorini.

Proprio in quell'anno moriva a Roma Gian Vincenzo Gravina, lasciando erede di tutto il suo (75000 lire all'incirca), un giovinetto ch'egli aveva un di, trovatolo per la via e riconosciutolo d'ingegno svegliato e di singolare attitudine alla poesia, adottato ed educato amorosamente. Era questi Pietro Trapassi, cognome che il Gravina grecamente volse in Metastasio.

Il giovinetto ventenne, poichè era nato nel 1698, da un bottegaio d'Assisi trapiantatosi in Roma, ebbe ben presto dissipata nei divertimenti e nei bagordi l'eredità del Gravina, e trasferitosi da Roma a Napoli, s'allogò, per guadagnarsi da vivere, presso un avvocato che però lo vedeva di malocchio attendere più a scrivere sonetti, cantate, canzonette, che a vergar citazioni. Gli Orti Esperidi, primo dramma musicale scritto per incarico del vicerè di Napoli, valse al Metastasio una doppia fortuna: la fama di poeta, e l'amore di Marianna Benti-Bulgarelli, detta la Romanina, cantatrice esimia, che

<sup>(1)</sup> Cfr. P. Metastasio e lo svolgimento del mel. it. per O. Tommasini in N. A., 1 Maggio 1882.

lo prese a proteggere, lo fe' istruir nella musica dal Porpora, e lo condusse seco, come suo poeta, a Roma e a Venezia.

Intanto a Vienna lo Zeno, o solo, o in collaborazione col Pariati, che era stato colà suo predecessore come poeta di Corte, aveva composto numerosi drammi per musica, nei quali il rannobilimento dell'intreccio, della forma, dei fini s'era andato facendo sempre più palese, favorito, oltreche dall'indole naturalmente morale del poeta, dal pubblico nobile e garbato al quale i melodrammi suoi erano destinati. Ma lo Zeno non era certo giunto a spogliare il melodramma di molti dei suoi difetti: l'intreccio non aveva acquistate nè la necessaria semplicità e verosimiglianza, nè vivacità e varietà; la lingua era irta e dura, il verso cascante e privo di colore.

Quando lo Zeno nel 1728, malato, risolse di tornare alla sua Venezia, all'imperatore, che gli chiedeva chi a lui partente si potesse sostituire, rispose subito: «il Metastasio, il miglior poeta che abbia l'Italia». Nè il giudizio dello Zeno era avventato, chè nel frattempo il giovine commesso d'avvocato, aveva conquistato già larga fama con parecchi drammi, coronati da lieto successo ne' teatri d'Italia.

Nel 1730 Pietro Metastasio era invitato alla corte di Vienna, forse oltrechè per il consiglio dello Zeno, per le raccomandazioni d'un'altra sua ammiratrice, la contessa d'Althann, nata principessa Pignatelli, e del principe Pio di Savoia.

Da quest'anno fino alla sua morte, avvenuta nel 1782, il

Metastasio trascorse la vita a Vienna, riverito, ammirato ed amato, componendo liriche, melodrammi, oratori, azioni teatrali in grande numero, e nel melodramma toccando la perfezione dell'arte sua. Quando morì il vecchio poeta, cui in vita erano stati larghi d'onori, di decorazioni e di medaglie i principi e i popoli, di lodi i migliori letterati, dal Baretti al Voltaire e al Goldoni, il mondo pianse la sua morte come pubblica sventura, come s'egli avesse lasciato un vuoto che nulla più poteva colmare.

Invero col Metastasio moriva il settecento.

L'ammirazione, di cui aveva goduto in vita il Metastasio, non duro a lungo dopo la sua morte.

I critici italiani gli rimproverarono la eccessiva e monotona sdolcinatura negli amori dei suoi personaggi; dissero aver egli pagato più largamente degli altri poeti il tributo alla propria età degenerata, in cui la triste realtà era mascherata sotto una falsa idealità eroica e pastorale; ancora biasimarono la troppa facilità di certe ariette, mentre i filologi notavano la povertà della sua lingua.

Le accuse non furono tutte ingiuste, ma si trascurò di rilevare tutto quanto il Metastasio aveva fatto per ridare alla parola, all'espressione il valore suo proprio, per restituirle il suo contenuto di verità, di naturalezza, di chiarezza, per rifare di essa il velo elegante di alti pensieri e di osservazioni psicologiche acutissime.

Nè più, per alcun tempo, si riconobbe che, se l'opera del M. è riflesso della idealità eroica e pastorale cominciata col Sannazzaro nel Rinascimento, giunta ai culmini epici col Tasso, e ammattita quasi col Marino, questa tradizione manda tuttavia nel Metastasio il suo più bel lampo di luce, chè egli ne è l'artista più perfetto (1).

Se lo Zeno fu il preparatore, il Metastasio fu il creatore vero, il vero poeta del melodramma; in lui si adunarono mirabilmente le qualità più opportune a farlo tale. Ingegno poetico squisitamente dotato, ebbe potenza d'invenzione versatile ed inesauribile, sicché non si trovano fra i suoi drammi due favole che si rassomiglino. non due personaggi che abbiano analogia di caratteri e di passioni; il Metastasio ebbe inoltre sentimento profondo di moralità, seria e larga coltura, senso squisito del verosimile, gusto aristocratico che lo faceva rifuggire da quanto fosse volgare per eccessivo sfarzo o per trivialità grottesche.

Di qui un dramma che con intreccio dilettevole, in uno svolgimento piano, accessibile all'intelgenza del popolo, illustro fatti, episodi, personaggi storici o mitici, traendone con cura occasione a divulgar precetti di sana morale, appunto con quelle strofette di cui altri biasimo l'eccessiva facilità, mentr'essa ne favoriva la diffusione, per l'agevolezza del ritenerle a memoria.

Che se il M. dové anch'egli sottostare a quelle regole del dramma per musica, di cui il Gol-

<sup>(1)</sup> Cfr. E. Masi: P. Metastasio, in Fanf. d. D. 1882 n. 17.

doni diceva che «sarebbe stato un delitto di lesa drammaturgia se si fosse osato violarle» e ciò lo costrinse a forzare tutti i suoi soggetti entro uno stampo prestabilito e comune; se l'indole sua mite, e quella del suo tempo, lo fecer rifuggire dalle forti passioni, e da quanto accennasse al tragico, specie nella chiusa delle sue opere; non si può negare che i suoi eroi e le sue eroine, quand'anche parlano un linguaggio più soave e molle di quel che la loro indole storica non sembrerebbe comportare, agiscono e sentono tuttavia in modo veramente umano; ne si può disconoscere l'azione rinvigorita e fatta più rapida, e taluna efficace dipintura di carattere e di fatti.

Infine si può asserire che il M. talora, come nel Catone in Utica, nel Temistocle, nella Clemenza di Tito, nell'Attilio Regolo, ascese alla tragedia, ricollegandosi direttamente al fare di Corneille e di Racine.

E nella tragedia, considerata sotto l'aspetto letterario, egli è certo miglior precorritore dell'Alfieri di quel che non siano i pochi tragediografi di proposito del '700.

Cosi il M. conduceva a piena e fiorente maturità il melodramma, che però doveva morire con lui; in vero egli non ebbe emuli nè continuatori, e l'opera drammatica fu tosto di nuovo sopraffatta dalla musica, nè seppe più — tranne per qualche raro momento — risollevarsi a dignità artistica.

Il simile avvenne, contemporaneamente o

quasi, d'un'altra forma drammatica musicata.

L'OPERA BUFFA, originata dallo svolgersi in forma autonoma, traverso il secolo XVII, degli intermezzi comici del melodramma. fiorita per alcun tempo nel secolo XVIII a Napoli, con carattere popolare o satirico e in forma spesso dialettale, trionfò nella seconda metà del '700 non meno per la musica ispirata del Cimarosa e del Paisiello, che per il valore delle concezioni drammatiche.

Modelli di questo genere ci rimangono: il Socrate immaginario, ideato da FERDINANDO GALIANI (1) e steso da G. B. LORENZI, commedia burlesca e satirica piena di brio e di vis comica; e il Don Giovanni, opera senile di Lorenzo da Ponte, letterato ed avventuriero, che fu poeta cesareo a Vienna dal 1782 al '93.

Col principio dell''800 anche nell'opera buffa ogni senso d'arte fu sacrificato alle esigenze musicali e sceniche, e per ritrovarne esempio degno, dovremo giungere sino al Falstaff, che Arrigo Boito trasse dalla commedia shakesperiana e Giuseppe Verdi musico.

La Commedia intanto, si spogliava, in men che mezzo secolo, di tutti i vizi che l'avevan deturpata sul finire del cinquecento e nel seicento, e si risollevava alla dignità di cui l'avevan rivestita Aristofane fra i Greci, tra i Romani Plauto e Terenzio.

La commedia dell'arte, o a soggetto, o a ca-

<sup>(1)</sup> Vedi p. 22,

nevaccio, che già era stata quasi la sola forma coltivata nel seicento (1), dilaga anche nel settecento; ne valsero a distoglierne il viziato gusto del pubblico que' pochi ed oggi dimenticati che tentarono ridare valore letterario alla commedia. quali il Nelli, il Gigli, il Cicognini, l'Amenta ed il Fagiuoli, ai quali tutti mancò il senso della naturalezza, della verisimiglianza, della rappresentazione viva ed efficace dell'uomo nelle · vicende della sua vita materiale e morale. Fu la loro una commedia di colpi di scena, di travestimenti, di intrighi e di viluppi, pretensiosamente letteraria per taluni, per altri servilmente imitatrice del teatro spagnuolo, venuto in Italia con i drammi di Lope de Vega e di Tirso de Molina.

Ma queste produzioni drammatiche non erano destinate al popolo, bensi ad ornamento di feste principesche e di radunanze accademiche o private. Le commedie per il grande pubblico, le commedie popolari ancora risentivano, direbbesi, l'influenza dell'antico mimo caro al popolo di Roma, e intessevano sopra azioni illogiche un dialogo non da altro avvivato che da mimica, da lazzi, quali si convenivano alle maschere ormai famigliari e care al pubblico, fossero esse quelle volgari e d'origine latina del Traccagnino, del Francatrippa, del Brighella, e siffatte, o quelle più significative di Pantalone, Arlecchino, Pulcinella, il Dottore, e l'altre,

<sup>(1)</sup> Vedi Manuale, parte I, pp. 260-61.

che per lunga tradizione impersonavano qualità e costumi delle antiche genti italiane. Che se anche tra gli attori destinati a recitare queste parti di maschera, alcuno fu - come lo ZANnoni e il Sacchi - dotato di coltura e d'un certo gusto nell'improvvisare in versi o in prosa il dialogo, o nel dettar scenari, rimaneva pur sempre giusto il giudizio dato, intorno alla drammatica del primo settecento, dal Goldoni: « ll teatro comico era corrotto a segno da più di un secolo nella nostra Italia, che si era reso abbominevole oggetto di disprezzo alle oltramontane nazioni.... Sconcie arlecchinate, laidi e scandalosi amoreggiamenti e motteggi, favole mal inventate e peggio condotte, senza costume, senz'ordine... (1) ». Nė dissimilmente giudicava il De Brosses nelle sue Lettres familières écrites d'Italie (2), mentre CARLO GOLDONI s'accingeva a riformare quel teatro che egli avrebbe posto in così sagace caricatura nel suo Teatro Comico.

CARLO GOLDONI, nato nel 1707 a Venezia, di famiglia oriunda di Modena, dopo aver atteso in Perugia, dove il padre suo era medico, ai primi studi letterari, in Rimini agli studi filosofici, e a Pavia alle discipline legali, laureatosi finalmente in Padova a 24 anni, dopo mortogli il padre, andò due anni di poi al servizio dell'ambasciatore di Venezia a Milano. A ventinove anni si ammogliò in Genova, con Nicoletta Conio, e dopo alquante peregrinazioni in Toscana, eser-

<sup>(1)</sup> Prefazione alle Commedie.

<sup>(2)</sup> CONCARI: Il Settecento, Vallardi, Milano, p. 104.

citata per cinque anni in Pisa l'avvocatura, venne alfine a stabilirsi a Venezia.

Aveva quarantun'anni e finalmente allora potè dedicarsi tutto a quell'arte comica, che aveva appreso ad amare nella famiglia sua paterna e aveva poi accarezzata a varie riprese dagli anni della sua infanzia, quando undicenne componeva una commedia sullo stampo di quella del Cicognini, o quattordicenne fuggiva da Rimini con una compagnia di comici, a quelli della sua giovinezza quando accomodava due drammi del Metastasio e tentava commediole come il Buon Padre e la Cantatrice, o tragedie come l'Amalasunta, cui altri tentativi tenner dietro, qual più qual meno fortunato. Stipendiatosi come poeta comico della Compagnia MÉDEBAC, una delle migliori dell'epoca, passò poi al Teatro di San Luca, e di qui nel '62 a Parigi, direttore del Teatro Italiano, poi maestro d'italiano delle principesse reali, finchè la Rivoluzione non lo privò di quell'ufficio riducendolo a misera vita.

C. Goldoni morì in Parigi il 6 gennaio 1798, quando stava per riavere, su proposta di G. M. Chénier, poeta francese, la pensione che gli avrebbe ridata l'agiatezza.

Il suo patrimonio letterario annovera, oltre:

le *Memorie*, scritte prima in francese, autobiografia ricca di ingenua festività e di interesse;

cinquantotto commedie e cinque tragicommedie, scritte tutte in italiano, molte in prosa, molte in versi martelliani, talune in versi d'altra misura;

nove commedie in dialetto veneziano;

cinquantuna commedie miste di italiano e di dialetto; due commedie in francese.

Minori opere sono poi tragedie, melodrammi, drammi giocosi, intermezzi, poesie liriche ed altre commedie inedite miste di dialogo scritto e di parti a soggetto.

L'opera drammatica del Goldoni, rispecchia l'indole sua: «in lui una intima, continua letizia, una naturale proclività, aiutata dall'educazione e dall'indole de' suoi di famiglia, a scorger della vita gli aspetti ridenti soltanto; ad aspettarsi il bene, e a sopportare il male, quando giungesse, con pacata filosofia (1) ».

Dopo aver, coi suoi primi passi, tentato il rannobilimento della commedia a soggetto, introducendovi in copia sempre maggiore il dialogo scritto, compose finalmente il Goldoni la sua prima commedia di carattere interamente scritta: La donna di garbo. Dopo aver consentito al gusto del pubblico scrivendo commedie con maschere, eccolo preparar l'abolizione di queste, o meglio la loro trasformazione in tipi naturalmente comici, come l'onesta figura del mercante veneziano, sensato, taccagno anche, ma arguto critico del costume, che balza fuori dalla ridicola e sciocca maschera di Pantalone delle vecchie commedie; eccolo infine esporre i propositi suoi per la riforma della commedia nel Teatro comico, « che è come una poetica dialogata, cioè un'esposizione dei metodi e dei fini a cui egli voleva conformato il teatro (2) »:

Nella naturalezza, nella spontaneità sta tutto il pregio della commedia goldoniana. Mentre in Italia trionfava la commedia straniera, « nella costruzione delle mie commedie — scriveva il G. a G. Gozzi — non ho cercato d'imitare nè

<sup>(1)</sup> MARTINI: C. G. in Vita Italiana nel Settecento, Milano, Treves, p. 216.

<sup>(2)</sup> V. CONCARI, op. cit. p. 116.

i greci, nè i latini, nè i francesi, nè gli spagnuoli, nè gli italiani nostri medesimi, ma fissando la méta nella verità e nella ragione, mi sono condotto per quella via dove la natura mi ha trasportato (1) ».

Invero la scuola del G. è: osservare il vero dentro di sè e fuori, studiarlo, sorprenderne i momenti artistici; riprodurre il vero, non altro che il vero, accettandolo donde che venga, quale che sia, purchè sia artistico e morale. Il G. è uno dei più audaci veristi; solamente è un verista che studiando il vero dovunque si trovi, sa subito vederlo con occhio di poeta; si direbbe che guardando il vero egli lo costringe a modificarsi giusta il sentimento d'arte con cui esso lo guarda.

È una delle due grandi facoltà del G. quella di avvivare con la sua fantasia le immagini, i fatti, le parole più inartistiche e indifferenti costringendole ad assumere disegno corretto, vivezza di colore, efficacia di contrasti.

L'altra sua grande facoltà è la fecondità inesauribile dell'invenzione, quella fecondità che gli permise, passato in Francia già presso ai sessant'anni, di trovar tanta giovinezza di mente da imparare il francese, e scrivere due capolavori in quella lingua: le sue Memorie e Le bourru bienfaisant; quella fecondità che gli dettava a 70 anni Le tre Zelinde.

Deficiente nella commedia storica, lo prova il

<sup>(1)</sup> Id., p. 111-112.

Torquato Tasso, e nella filosofica, valga ad esempio il Don Giovanni, il Goldoni invece è insuperabile nella commedia della vita quotidiana.

Tutte le condizioni di essa somministrano materia alla fantasia del G., da quella della nobilta feudale, a quella della più infima plebe. Egli entra in una bottega, ode il cicalio degli avventori col bottegaio, ode le insulse e prolisse discussioni del mercanteggiare, discorsi monotoni di puro perditempo, che tutti sappiamo a memoria, in cui non sappiamo scorgere lato artistico alcuno; il G. ve lo scopre, e ne trae due delle più belle scene (6ª e 7ª dell'atto II), del La buona madre, uno dei suoi capolavori in veneziano.

Nel modo stesso egli, che a Chioggia aveva sostenuto l'officio di aggiunto al cancelliere criminale, si ricorda le facili e cotidiane questioni che sorgevano tra quei pescatori, le mogli, le figlie loro e gli innamorati di queste; anche qui monotonia, futilità, goffaggini di puntigli e di pettegolezzi, poi accapigliarsi di donne e di mariti, di fanciulle, di rivali, sino a dover comparire davanti al cancelliere per rappaciarsi e riprendere al modo stesso il di appresso. Tutta roba inartistica, risaputa, triviale! Eppure il G. sforza quel vero inartistico, triviale, sciocco, a diventare uno dei suoi splendidi capilavori d'arte: Le barufe ciozote.

Molti appunti furono mossi al Goldoni, taluni giusti, altri no. Certo l'italiano che egli scrive ha molto minor vivezza, spontaneità, colorito del suo dialetto natio; ma per giudicarlo converrebbe pur raffrontarlo coi dialoghi dell'A-MENTA, del FAGIUOLI, del NELLI, stentati, freddi, artificiali; certo gli manca la dipintura di affetti profondi e forti che egli non provò, nè seppe quindi descrivere; certo l'osservazione sua è profonda solo in un rispetto della vita: quello della società borghese.

Pare invece gli sia sfuggito quale alta fonte di satira offrisse la società aristocratica, la nobiltà, e specie la nobiltà veneta in quell'imbellettata decrepitezza della Repubblica, che fu l'età sua, folleggiante spensieratamente ne' sollazzi del Ridotto e delle bische. Ma bisogna pur tener conto che il G. non fu temperamento satirico; vi si opponeva la placidità bonaria, serena dell'indole sua; cltrechè, se anche avesse saputo esserlo, glie l'avrebbe impedito la sospettosità gelosa e intransigente del Tribunale supremo che tanto più stava attaccato alla esteriorità del rispetto ai nobili, quanto più sentiva crollar loro il terreno sotto i piedi.

Ma, all'infuori del patrizio veneto, molti personaggi dell'alta società s'aggirano vivaci e veri in molte delle commedie goldoniane, quali Le tre Pamele, Il Feudatario, Il filosofo inglese, La moglie saggia, Il Cavaliere di spirito, e andiamo dicendo. E intorno a questi è tutto un assortimento di nobilucci petulanti, spiantati, tanto più superbiosi, quanto più è dubbia la loro nobiltà. Condite tutto il materiale fornito al G.

dalla vivacità dell'osservazione e della fantasia, con una vis comica inesauribile, tanto più efficace quanto più semplici ne sono i mezzi e più spontanea sgorga dall'azione stessa, con una cura paziente nel tratteggiare i caratteri, con una particolare acutezza nello scorgere e riprodurre le gradazioni di una stessa passione, di un vizio medesimo, con un dialogo efficace, rapido, gaio; e voi saprete allora la ragione della vitalità lunga della commedia goldoniana, che ancora oggi regge sulle scene, e la forza con la quale il G. trionfò de' suoi avversari: l'Abate Pietro Chiari [1711 (1) - 1785] e il Conte Carlo Gozzi [1720-1806] fratello al Gaspare già nominato.

La polemica più vivace, la lotta più acerba il G. dovè sostenere contro il Chiari, uno de' più popolari autori, oltrechè di Venezia, d'Italia, per mezzo secolo, che coi suoi numerosissimi romanzi (dei quali accennerò tra poco) rinnovò, pur di sullo stampo francese, questo genere letterario tra noi, forse con qualche pregio di novità; ma nella commedia non fece se non uniformarsi al canone che egli stesso aveva dettato: « Quando è contento il popolo, tu più non conti un pelo; — Del popolo la voce, voce fu ognor di cielo ».

Egli detto più che quaranta commedie in martelliani, di soggetti alternantesi tra il mondo

<sup>(1)</sup> Questa data fu recentemente determinata con esattezza da G. B. MARCHESI (V. I Romanzi dell'Abate Chiari. Bergamo, 1900, pp. 8 e 87).

orientale e un patetico artifizioso e di cattivo gusto; con queste egli potè per qualche tempo tener testa al G. e sollevare in Venezia una contesa cui il popolo stesso partecipò, ma che fini col trionfo del genere goldoniano.

Nè meno effimero plauso goderono le Fiabe del Gozzi, avversario così del Chiari come del Goldoni, che ambedue pose in caricatura nell'Amor delle tre melarance.

Certo è tuttavia che la flaba ha molto maggior valore letterario e d'arte che non la commedia del Chiari, talora per l'atteggiamento satirico di costumi e di uomini che essa assume, tal'altra per il pregio della commedia ricca di sentimento che si cela sotto la veste allegorica e fantastica, come nella Turandot, dove sono adombrati forti affetti e nobili virtù.

Veniamo ora alla terza forma di opera drammatica.

La tragedia non aveva ancora trovato, dacche essa era sorta, nel '500, dall'imitazione di Seneca, chi avesse saputo darle impronta vigorosa e vitale. Già un impedimento a ciò veniva dalla mancanza di sentimento profondo di nazionalità, di grandi affetti, di passioni violente, di tradizioni e di storie veramente nazionali negli italiani.

Altro e più grave impedimento fu, per due secoli e mezzo, la tradizione classica che s'impose, in questa come in molt'altre forme letterarie, producendo opere in cui la forza e la passione eran tutte esteriori e non rispondenti agli uomini e alle idee del tempo per il quale erano scritte.

Ancora nel 1708 G. V. GRAVINA, il legislatore d'Arcadia, aveva nei due libri Della ragione poetica, e più tardi ne' discorsi Sulla Tragedia tentato — con apparenti tendenze al nuovo — non solo di richiamar nel loro pieno vigore le discipline e le leggi aristoteliche, cominciando dalle tre famose unità, di tempo, di luogo, di azione (1); ma ben anche di restituire in tutti i suoi elementi di contenuto, di forma, di rappresentazione, la tragedia greca. Nè il Gravina si contentò di precetti, ma volle anch'egli, come dopo lui il Martelli e A. Conti, e in Germania il Lessing, far seguire e avvalorare il precetto coll'esempio.

Vano sforzo, che diede una tragedia fiacca, slombata, dove la fantasia ha volo molto scarso, la storia un riflesso superficiale, i personaggi una fisonomia incerta o convenzionale; dove i sentimenti e le passioni son prive di concitazione e di vivacità, e la forma stessa, tentando rendere con l'endecasillabo sdrucciolo il trimetro giambico degli antichi, riesce disarmonica, gretta e monotona.

Sorse contro il Gravina Pier Jacopo Martelli

<sup>(1)</sup> Felicemente esprime il Boileau (1669), nel suo: Art poétique, queste tre unità in due versi:

<sup>&</sup>quot;Qu'en un lieu, qu'en un jour, un seul fait accompli Tienne jusqu'à la fin le théatre rempli ".

[1665-1727] letterato studioso e colto, d'origine bolognese, che cercò di conciliare il rispetto per gli antichi con un certo senso novatore, o a dir meglio, non più imitatore dei classici, ma dei loro imitatori in Francia: il Corneille e il Racine.

Cominciava ormai il periodo che doveva diffondere in Europa questa imitazione di seconda mano, e condurre alla rivoluzione romantica. Il Martelli nelle sue dodici tragedie, dove i soggetti greci si alternano con i latini e gli orientali, si tenne più libero dai vincoli delle unità. che egli diceva doversi lasciare « agli affettati adoratori delle anticaglie»; ma per l'influenza dell'Arcadia, egli pose ogni studio a rammorbidire le asprezze, e fu fiacco e snervato, quantunque non gli mancasse qua e là qualche felice situazione, qualche vivace pittura di costumi. Ció che ebbe maggior fortuna nell'opera sua fu la sostituzione dell'endecasillabo sdrucciolo con il martelliano, così detto dal nome del suo divulgatore, quantunque l'aggruppamento di due settenari, fosse stato già prima usato; il martelliano dovevo riprodurre l'alessandrino francese, ma non duro come verso tragico, bensi fu più tardi usato per il dramma e la commedia storica.

Maggiore profondità e novità di dottrine doveva professare Antonio Conti [1677-1749], critico ardito che per molti rispetti precorse nelle sue teorie letterarie e stilistiche il Baretti in Italia, il Lessing in Germania.

Egli voleva escluso dal teatro tragico l'elemento favoloso e l'inverosimile, e la fonte dei soggetti limitava alla storia romana perchè meglio nota e « di usi, costumi e modi di pensare simili o almeno più proporzionati ai nostri »; così voleva che si abbandonasse lo stile o troppo fiorito o troppo lambiccato, proponendo come modello da imitare, la tragedia shakespeariana, che volle emulare, specie nel suo Giulio Cesare. Ma anche a lui nella pratica applicazione nervi deficiunt animique, ed egli rimase di gran lunga al disotto del suo immortale modello.

Certo meglio di lui calzò « il tragico coturno » Scipione Maffei, l'illustre storico ed erudito. con la sua Merope, rimasta dal 1713, anno in cui fu rappresentata a Modena, per molti lustri l'ammirato capolavoro del teatro tragico italiano, edita in più che sessanta edizioni, più che imitata dal Voltaire nella sua tragedia di ugual titolo, giudicata dall'Alfieri se non « l'ottima di quante se ne potrebbero poi fare in Italia, l'ottima e sola delle fatte sin allora ». Per opera del Maffei la tragedia si sbarazzava dalla prevalenza degli episodi amorosi, dall'intreccio artifiziato e inverosimile, e ravvivandosi e nobilitandosi di più vigoroso contrasto di passioni, di maggior dignità dei personaggi, di più decorosa gravità dello stile, ritornava ai modelli greci, assumendo nella forma il metro dell'endecasillabo sciolto.

I precetti del Conti e l'esempio del Maffei popolarono di cultori la scena tragica, e sulle loro orme si posero parecchi scrittori, quali il Bettinelli, il Varano, Giovanni Pindemonte, ed altri ancora; ma niuno di essi diede opera vitale al teatro italiano, talche può dirsi che con ragione il Voltaire aveva scritto al Paradisi: «l'opera è una bella cosa: ella è figlia della tragedia; ma la figlia ha svenata la madre ». Ne ancora s'era trovato chi quella madre avesse saputo rinsanguare; ne forse rinsanguarla si poteva, poiche manca ormai affatto nel '700 ogni accordo fra lo spirito animatore della tragedia greca e la vita morale della societa. E greca nella forma, ma nuova affatto nello spirito fu la tragedia di Virtorio Alfieri.

## § V.

# Vittorio Alfieri e Giuseppe Parini.

V. Alfieri. — L'autobiografia. — La tragedia dell'A. — G. Parini. — Il Giorno.

Mentre la fama del Goldoni toccava il colmo, e proprio in quell'anno in cui egli potè dirsi riformatore della Commedia, cioè nel 1749, nasceva in Asti il poeta che, come il Goldoni aveva data all'Italia la commedia, le avrebbe data la tragedia.

Fu questi il Conte Vittorio Alfieri.

La vita di questo altro tra i sommi della seconda metà del '700 vuol essere dettata per esteso, tanto essa è ricca d'ammaestramenti, anche negli errori e nei vizi del suo protagonista; lo comprese egli stesso quando a 41 anni s'accinse a scrivere l'Autobiografia, interrotta al 1790, poi ripresa nel 1803 è condotta fino a quest'anno; essa, nell'intenzione dell'autore, aveva per iscopo principale lo studio dell'uomo « della qual pianta non possiamo mai individuare meglio i segreti che osservando ciascuno sè stesso ».

Nato ad Asti nel 1749 da nobili, agiati ed onesti genitori, il che gli permise di giudicare con serenità i nobili senza la taccia d'invidioso perchè nobile, d'esser libero di servire soltanto il vero perchè agiato, e di non dover arrossire della propria nobiltà perche di onesta stirpe, prendendo anzi da essa incitamento a non contaminare mai in nulla la nobiltà dell'arte che egli professava. Vittorio Alfieri, dopo un'infanzia triste, trascorsa nella solitudine e nei primi studi, entrò nell'Accademia di Torino in età di nove anni; quivi più che al latino ed alle humanæ literæ, si dedicò alla musica, al ballo, all'equitazione.

Entrato port'insegna nel reggimento provinciale d'Asti, il N. si stancò tosto della disciplina, insopportabile per il suo temperamento, e ottenne di poter uscire di Piemonte per un lungo viaggio, durante il quale, visitata gran parte d'Italia, ne varcò i confini, peregrinando per la Francia, l'Inghilterra, l'Olanda e quivi incappando finalmente nell'amore " che mai fino allora non l'aveva potuto raggiungere nè afferrare " e che fu poi il suo più forte " ispiratore agli studi e ad un certo impeto ed effervescenza di idee creatrici " sì che egli non si teneva mai tanto capace di riuscire in qualche ramo di letteratura, che allorquando avendo un soggetto caro ed amato gli pareva di potere a quello tributare anco i frutti del suo ingegno …

Quel primo amore durò brevemente; si chiuse con un tentativo di suicidio del N. che, poi rinsavito, tornò in Piemonte, ove si diede agli studt di filosofia, tediandosi nel leggere l'Eloisa del Rousseau, e i versi del Voltaire, intere e per due volte scorrendo le opere del Montesquieu con molto utile e diletto, ma particolarmente trovando ore di rapimento e beate nella lettura delle Vite di Plutarco, taluna delle quali "sino a quattro e cinque volte rilesse.... e spessissimo balzava in piedi agitatissimo e fuori di sè e lacrime di dolore e di rabbia gli scaturivano dal vedersi nato in Piemonte ed in tempi e governi ove niuna alta cosa non si poteva nè fare nè dire ".

Andatogli a vuoto un disegno di matrimonio, riprese il N. i suoi viaggi e visitò la Germania, la Danimarca, la Svezia, la Russia, ebbe un secondo amore, e un duello, e vicende varie e delusioni amorose a Londra, poi vide la Spagna e il Portogallo, indi tornò al Piemonte, ove condusse per due anni vita scioperata, solo a 24 anni impigliandosi per la terza volta nelle reti d'amore, forse il suo buon padre Apollo volendolo per tal via straordinaria chiamare a sè, Infatti, trascinatosi due anni in una vita di serventismo, vergognoso di sè stesso, noioso ed annoiato, durante una malattia della dama che il N. nè stimava nè amava veramente, egli standole lunghe ore a piè del letto seduto a servirla in silenzio, mosso dal tedio, cominciò " così a caso, e senza aver piano nessuno a schiccherare una scena di una, non so come chiamarla, se tragedia o commedia ... primo tentativo di scrittura italiana. ed arduo per chi, come il N., altro sino a quel di non aveva scritto se non cose facete e miste di filosofia e d'impertinenza in lingua francese, per dilettar la brigata degli amici.

Quell'incunabolo che s'intitolò Cleopatra e fu steso in lingua italiana ed in versi, ricco di spropositi di metrica e perfino d'ortografia, doveva pur essere inizio a ben grande opera di rinnovamento intellettuale e letterario.

Rotta infine anche la terza e indegna rete amorosa, isolatosi il N. in casa, fra i tormenti della passione mal spenta, ecco sorgere nella sua mente l'idea ch'egli sarebbe stato forse ancora in tempo a darsi al poetare, Scrisse allora [1775] il suo primo sonetto, accolto con indulgenza bene ispirata dal gentile e dotto padre Paciaudi.

Quanta strada da quel sonetto alle immortali tragedie, e quanto rapidamente percorsa! Rifatta due volte la Cleopatra, scritte alcune colascionate, una farsetta in prosa: I poeti, ottenendone felice esito nella rappresentazione, ecco " in ogni vena del poeta un siffatto bollore e furore di conseguire un giorno e meritatamente una vera palma teatrale ", che egli con " animo risoluto, ostinatissimo e indomito " si risolse a " retrocedere e, per così dir, rimbambire, studiando ex pro-

fesso da capo la grammatica, e susseguentemente tutto quel che ci vuole per sapere scrivere correttamente e con arte,,

Il desiderio di poter tramutare al più presto in poesia italiana due tragedie: il Filippo e il Polinice, che aveva frattanto stese in prosa francese, siffattamente lo incitò, che il N., fatto proponimento di non proferir più parola in francese e sbandita ogni lettura di quella lingua, profondatosi invece rabbiosamente nello studio della lingua italiana, provandosi a porre in versi ogni qualunque pensiero gli cadesse nella fantasia, e, intanto leggendo e postillando classici italiani e latini, in un anno o poco più, giunse a capo di verseggiare le due nominate tragedie e di stendere a dirittura in sufficiente prosa toscana l'Antigone, e tosto dopo l'Agamennone e l'Oreste. Ormai la via era trovata: dal Filippo e dal Polinice, nate francesi e imitanti il fare di Racine, il N. era passato all'ispirazione classica con l'Antigone tratto dal XII libro di Stazio, con l'Agamennone e l'Oreste che in linea retta derivano da Seneca.

Quind'innanzi sarà una rapida ascensione; fra la lettura del Machiavelli, che gli ispirò i due libri della *Tirannide*, e lo studio del greco, fra l'amore ultimo per la Contessa d'Albany, moglie separata, poi vedova all'ultimo degli Stuart, e i viaggi in Toscana, a Torino, a Parigi, sempre attendendo ad opere letterarie, liriche o tragedie, violente satire contro la rivoluzione francese o commedie, trascorrono i venti e più anni che ancora rimangono della vita del poeta, che moriva l'8 Ottobre 1803.

Lasciò egli:

oltre le sue 19 tragedie, fra le quali più notevoli, oltre le cinque già nominate, Don Garzia, Saul, Mirra, Bruto 1;

larghissimo e vario frutto della sua attività di scrittore: sei commedie in versi sciolti; diciassette satire in terza rima, d'argomento sociale; il *Misogallo*, libello contro i francesi, misto di prosa, sonetti ed epigrammi;

liriche d'argomento filosofico, politico ed amoroso; l'Autobiografia, che si completa di diart e lettere; scritti critici:

opere politiche: (Della Tirannide, Del principe e delle lettere);

molte versioni dal latino e dal greco.

La tragedia dell'Alfieri ha, come tutte le altre opere di lui, un carattere di forte originalità, chi la confronti con le opere dei suoi predecessori; è classica solo nell'aspetto esteriore, nel rispetto delle tre unità; fors'anche in apparenza risente l'influsso della tragedia francese; ma nel fatto essa è originale nella costruzione, originale nel verso. Essa dipinge, si può dire, la figura fisica e morale dell'autore, è asciutta, secca, a linee fortemente scolpite ma un po' scheletrali, ricca di significazione passionale, dura, angolosa.

L'azione procede rapida, serrata, tutta contrasto di forti passioni, con pochi interlocutori, e questi piuttosto personificazioni che non persone; essa si svolge intorno a soggetti i più tratti dal mondo greco e latino, pochi dal medioevale e moderno, due soli dalla storia italiana; in uno stile scultorio, tutto nervi, talora eccessivamente conciso, che l'A. si foggio leggendo Tacito ed il Machiavelli; in un verso duro che ha della rigidità dantesca, appena temperata qua e la dalla sonorità del Frugoni e del Cesarotti.

Gli intrecci e le catastrofi vigorosamente concepiti, i principali caratteri compiutamente rappresentati, le passioni psicologicamente svolte, spesso straordinaria la potenza drammatica delle situazioni; questi sono i pregi letterari della tragedia alfierana. Ma di gran lunga maggiore è il suo valore civile e nazionale.

Come s'è detto, la rivoluzione italiana fu opera dei pensatori e dei poeti, fu il pensiero cioè che determino l'azione; e in questi l'apostolato politico dell'A. fu decisivo, fu una battaglia combattuta e vinta contro la tirannia sotto qualsivoglia aspetto, in qualsiasi forma di società.

Certo l'A. come poeta satirico tiene un posto eminente nella storia della satira italiana, per lo splendore della forma sempre originale e per l'attualità della sua satira, direttamente rivolta ai suoi contemporanei, come vedremo più diffusamente, studiandolo insieme con il Parini.

Certo ancora, delle commedie alfieriane — un genere che l'A. vagheggiò lungamente, dal primo scherzo: Giudizio universale, alle sei commedie scritte negli ultimi anni della vita — talune, come il Divorzio e la Finestrina, hanno particolari pregi per efficacia terribile di satira, o per piacevolezza d'intreccio, si che il Novati non dubita di vedere nell'A. un precursore, per la vivacissima pittura dell'infrollita società elegante dell'epoca, della grande riforma goldoniana (1).

<sup>(1)</sup> Cf. E. NOVATI: L'A. poeta comico; in N. A. Serie II, vol. 29.

Ma non pensava egli certo alle sue commedie quando scriveva il sonetto « Quattro gran vati ed i maggior son questi » dove, nella forte coscienza del proprio valore, a se preconizzava il serto d'alloro, ponendosi quinto nella grande compagnia di Dante, del Petrarca, dell'Ariosto e del Tasso; ne per il Misogallo o per le satire soltanto egli vaticinava che un di sarebbero i suoi carmi sprone ardente al forte fianco degli italiani, i quali sarebbero avvampati d'irresistibil fiamma al ricordo di lui (1). Bene egli fidava le sue speranze sulle tragedie, come quelle nelle quali s'assommava tutta l'opera sua letteraria, che era anche opera politica.

Tale il primo, il massimo pregio della tragedia alfieriana: che la patria la riempie tutta, anche se non ne è il diretto argomento, si da farne « un grande fattore di storia » in questa nostra Italia.

Lasciamo l'accusa di inconseguenza che il Mazzini rivolge all'opera letteraria dell'A. reputandola inefficace e funesta perché predicava la rivolta, le idee repubblicane, la democrazia, mentre l'Autore le derideva nella vita, ed era imbevuto di pregiudizi aristocratici.

Niuno, ad onta di ciò, vorrà negare che nell'A. l'amore della libertà fu una fede, una religione, che egli non intendeva libertà se non accompagnata da ogni virtù, cominciando da quella del rispetto alle leggi. Perciò egli, vissuto quando

<sup>(1)</sup> V. ultimo sonetto del Misogallo.

duravano gli eccessi della Rivoluzione, quando Napoleone spadroneggiava in Italia e fuori, odiò e vilipese gli apostoli della libertà, che a lui apparivano i peggiori fra i tiranni.

Di qui quel suo modo d'interpretare i personaggi storici che avevano amata la libertà, facendone dei tipi virtuosissimi, quali sono: Bruto I e Bruto II, Timoleone, Raimondo della Congiura de' Pazzi, il Garzia, il Don Carlo e il Perez del Filippo; di qui quel suo rappresentare i tiranni sempre sotto i più foschi e odiosi colori: onde il fatto innegabile che l'A. tragico fu il più efficace apostolo di libertà fra la gioventù italiana.

Quando l'Italia schiacciata sotto i patti del 1815, infiacchita dalla reazione monarchica e religiosa, cominciò alquanto a risvegliarsi da quel silenzio che avevano chiamato pace, da quella tetra oppressione feroce che chiamavano ordine; quando i tentativi audaci, ma infelici del '21, del '31, e la sostituzione della Giovane Italia alla vecchia Carboneria, fecer balenare un crepuscolo d'indipendenza, di nazionalità, il libro che più diffuso corse per le mani dei giovani fu quello delle tragedie dell'Alfieri.

Lo seppe l'Austria che lasciava circolare liberamente tra i giovani il Decamerone, le novelle del Casti, le più oscene opere, ma all'A. mosse la guerra più fiera.

Tale l'Alfieri tragico. Sul suo teatro il tempo ha da lunga pezza esercitata la sua opera di distruzione, e la tragedia, com'egli la intendeva, non pare più rispondere al mutato indirizzo letterario del pubblico; ma giustamente osserva il Carducci: « la questione se l'Alfieri abbia o no creato la tragedia nazionale a me pare solamente scolastica: ei ricreò la poesia, egli creò la rivoluzione italiana » (1).

Ormai l'aspirazione vaga, indeterminata, incosciente dapprima, il grande sogno balenato, quale visione utopistica, nei deliri sublimi dei poeti, cominciava a tradursi in atto, a concretarsi; siffattamente erano maturi gli eventi, che il 17 Gennaio 1789 da Parigi, dalle labbra di Vittorio Alfieri, era evocato alla vita il fantasma sognato e vagheggiato da secoli, cui Dante aveva dato la coscienza, il Petrarca l'odio agli stranieri, il Machiavelli le armi nostrali: la dedicatoria dei due Bruti era indirizzata al popolo italiano!

Gli eruditi avevano mostrato al popolo italiano il passato « a rimproverio del secol selvaggio »; i pensatori avevano intravisto in un baglior vago l'avvenire, i letterati avviavano la letteratura a nuove e moderne vie; bisognava ora coordinare il lavoro di tutti ad una méta, tradurre in pratica i postulati della scienza e le divinazioni del genio, e nella nebbia del presente schiarar colla face del passato la via all'avvenire; doveva cioè nascere un vero poeta con la mente di un filosofo.

<sup>(1)</sup> CARDUCCI: Del rinnovamento lett, in Italia: in Opere. V. I, p. 299.

#### Tale fu Giuseppe Parini.

Nato a Bosisio il 23 Maggio 1729, da padre negoziante in seta, G. Parini studiò dapprima nel Collegio Arcimboldi, dei Barnabiti, e v'ebbe condiscepolo Pietro Verri. Quivi fu avviato al sacerdozio, ma, giovinetto e studente ancora, il bisogno lo costrinse a cercar di trarre il sostentamento dal proprio lavoro, con lezioni private ai nepoti del Canonico Agudio. Ben presto egli dava il primo saggio della sua inclinazione poetica con un volumetto di versi che vide la luce in Lugano [1752] sotto il pseudonimo di Ripano Eupilino. Eran versi che poco o nulla si scostavano dal gusto arcadico. e Arcade fu fatto il P, - per intromissione di G. C. Passeroni - dell'Accademia romana dei Trasformati, poi d'altre ancora. Poco appresso la sua ordinazione al sacerdozio [1754] gli aprì la via a vita non disagiata, agevolandogli l'entrar come precettore nella casa del Duca Serbelloni, del Conte Imbonati, del Marchese d'Adda.

In conseguenza di queste sue occupazioni il P. potè molto a lungo confidenzialmente frequentare, in città ed in campagna, le famiglie patrizie milanesi. E da una osservazione acuta e filosofica di quanto era viziato e corrotto nella società che, pur non appartenendovi, gli era divenuta famigliare, dal raffronto fra quella vita malsana di lusso e di vizi e la vita sognata nella calma dei campi, fra l'ozio dei gaudenti e le sofferenze dei diseredati, trasse il P. ispirazione alle sue prime liriche civili (La vita rustica, La Salubrità dell'aria, L'Impostura, Il bisogno, ecc.), che son come prefazione o cornice all'opera massima: Il Giorno.

Son di questi tempi [1756-1760] le due polemiche che il P. sostenne col padre Bandiera prima, col P. Branda poi; a quello rimproverando la burbanza colla quale s'era proposto a modello di bello scrivere, insieme al Boccaccio, e il disdegno con cui aveva scritto del Segneri e d'altri scrittori; con questo invelenendosi in una diatriba cui molti altri poi parteciparono, generata dall'aver il P. Branda affermato i toscani

soli saper scrivere, i lombardi essere rozzi, babuassi, pascibietole, e i loro poeti dialettali tentar con vano sforzo di nobilitare il parlar milanese "con diletto degli sciocchi che li stanno ad ascoltar a bocca aperta ".

Questa disputa, nella quale il Parini si rivelava nella question della lingua un elassico, ma senza pedanterie, degenerò ben presto in una diatriba volgare, nella quale nemmeno il P. si può dire serbasse sempre la dignità conveniente a una polemica letteraria.

Riflutata nel 1766 la cattedra di eloquenza e logica che il Du Tillot da Parma gli aveva offerto, il P. accettava invece nel 1769 quella d'eloquenza nelle Scuole Palatine di Milano istituite dal Firmian alla Canobbiana contro le gesuitiche di Brera. Di qui, nel 1774, abolite le scuole de' Gesuiti, il P. passò a Brera a professar *Principî generali di belle arti*, e vi durò sino al termine della vita.

Qualche beneficio ecclesiastico ottenuto dal vescovo o dall'arciduca, una tenue pensione papale, un aumento di stipendio concessogli dall'imperatore Leopoldo gli permisero di
condur meno disagiati gli ultimi anni, occupandosi di poesia,
pubblicando nuove odi e lavorando intorno alla Sera, che doveva poi sdoppiarsi in Vespro e Notte. Intanto egli era venuto nelle grazie di Maria Beatrice d'Este, moglie del governatore di Milano, donna di generosa indole, piena di domestiche virtù e coltivatrice degli studi liberali, e forse per
intromissione di lei nel '91 egli veniva elevato di onori e
di soldo. Il P. si era dunque ormai conciliato con quel governo che fu per Milano il migliore fra gli stranieri domini,
e che a lui aveva dato uffici pubblici nelle scuole e a Corte.

Sicchè, quando nel '96 Napoleone occupò Milano e distrusse gli ordinamenti anteriori, combattendo e abbattendo la nobiltà, il P. riprovò la sconcia gazzarra repubblicana di quanti gridavan libertà per tornaconto e quando il pericolo era nel non gridare così. Chiamato a far parte della Municipalità, dopo aver dato coscienziosa prova della sua attività,

lottando contro le prepotenze del militarismo del Despinoy, e contra civium ardor prava jubentium, come scrisse Pietro Verri (1), fu congedato e torno a vita privata; e tale fu il disgusto che la signoria francese gli pose nell'animo, che potè forse vedere un ritorno di tempi migliori perfino nel ritorno della signoria austriaca. Alla vecchiaia trovò conforto fra gli studi e gli amici; e alcune pagine commoventi del Jacopo Ortis ce lo descrivono vecchio, sgomentato dai tempi non ben sicuro di non morire limosinando, passeggiante al braccio di un giovine poeta — Ugo Foscolo — sotto quel boschetto di tigli.

"Ch'or con dimesse fronde va fremendo Perchè non copre, o dea, l'urna del vecchio Cui già di calma fu cortese e d'ombre ".

Il P. moriva ai 15 d'agosto del 1799, "levata a pena la mano da un sonetto di ringraziamento a Dio per la restaurazione austriaca e insieme di ammonimento al governo restaurato (2)...

Rimangono, opere sue minori in versi:

liriche varie (canzonette, sonetti, poesie piacevoli e pastorali, versi sciolti);

quattro componimenti drammatici;

numerose traduzioni dal greco di Anacreonte e Mosco, dal latino di Catullo e Orazio:

frammenti di odi.

In prosa:

un dialogo Della Nobiltà;

un trattato De' principî delle belle lettere; Elogi accademici, discorsi, pensieri, pareri.

Le opere massime di lui, quelle che merita-

<sup>(1)</sup> V. in Bortolotti; G. P., p. 201.

<sup>(2)</sup> CARDUCCI: Op. cit. p. 245.

mente gli han conferito il titolo di poeta civile della nuova Italia sono:

le sue Odi in numero di ventuna, fra le quali principalissime: La vita rustica, La salubrità dell'aria, L'educazione, Il bisogno, La caduta, Sul vestire alla ghigliottina, ecc.

il Giorno, poemetto in endecasillabi sciolti, diviso in quattro parti: (il Mattino, il Meriggio, il Vespro e la Notte. Esso vide la luce gradualmente. Uscì il Mattino nel 1763, nel 1765 il Meriggio; il Vespro e la Notte furon pubblicati postumi da Francesco Reina di Malgrate, avvocato, nel 1801, poi emendati e ricomposti dal Cantù nel '56; ricomposizione, al dir del Carducci ottima, quantunque il Borgognoni l'abbia oppugnata, preferendo il vecchio testo (1).

In questo poemetto il poeta, fingendo di dar precetto ad un giovine signore sul modo di impiegare le varie ore della giornata, fa un'acerba satira dei costumi molli e corrotti dell'aristocrazia lombarda del secolo XVIII.

Finita la lettura del poema, voi vi chiedete che cosa ha fatto il suo protagonista? Al mattino ha fatto toletta; al meriggio ha desinato; al vespro ha passeggiato; alla notte ha giuocato, per tornar daccapo il giorno appresso, dopo aver dormito sino al mezzodi. Ecco la satira, satira terribile perchè concreta in forma splendida e robusta quel che era nei sentimenti confusi, la-

<sup>(1)</sup> Borgognoni: La Vita e l'Arte nel Giorno, pp. 15 e seguenti.

tenti, indeterminati delle moltitudini; nel che sta l'eccellenza dell'opera d'arte.

Quantunque in Italia le molteplici invasioni straniere avessero prodotto un certo accomunamento fra le aristocrazie ed il popolo nell'interesse di una comune difesa contro comuni nemici, pure, anche da noi, l'aristocrazia era venuta logorandosi tra le mollezze, i piaceri, il lusso e l'ozio. Tale l'aristocrazia repubblicana a Venezia; tale l'aristocrazia degli stati monarchici retti a signoria straniera, come Milano, che il P. sferzò a sangue colla sua satira, se satira vogliam chiamare l'arte del P., e non piuttosto, come vorrebbe il Carducci, un genere a sè, che non ha la declamazione, la invettiva, la predica della satira letteraria, nè il gioco, lo scherzo, la farsa della satira popolare; un genere che il Vernon Lee battezzò « l'epica della satira ».

Satirico vero fu l'Alfieri procedente in retta linea da Giovenale e da Salvator Rosa, con cui ebbe comune anche il metro in terzine. I temi da lui presi a trattare [I Re, I Grandi, L'antire-ligioneria, I Viaggi, I duelli, ecc.] provano come l'A. intendesse l'officio vero di satirico, che non è uno sfoggio ozioso di precetti morali buoni per tutti i tempi (come nei Sermoni del Gozzi); bene è quello di studiare i propri contemporanei, vederne i vizi, riprodurne i caratteri con potenza di colorito e vigoria di riprovazione. La satira dell'A. trasmodò anche, per passione nazionale, nel Misogallo, in quel bizzarro libro

di scarso valore artistico, dettato da impeto stizzoso, che più che satira è talora violento libello, il quale nella sua stessa violenza smarri l'efficacia, nella passione perde la misura.

Nulla di ciò nel Giorno, che, lungi dalla predica retorica, e dalla invettiva violenta, fa sua arma l'ironia, usata con un'arte nella quale il P. non ha precorritori veri (1), nemmeno in coloro ai quali pur qualche ispirazione attinse; se non forse in quell'opera che a torto fu giudicata da lui, dal Foscolo, e da molti al tempo loro per fieramente ironica: dico il Principe del Machiavelli.

L'ironia del *Giorno*, diversa dalle letterarie solite, ha vestito la forma più rispondente al tempo, al genio del poeta, al carattere argutamente beffardo del popolo lombardo, cui meglio si conveniva la satira urbana, gentile, adorna di tutte le grazie stilistiche e poetiche, improntata a un malizioso e dissimulato sorriso.

Il tempo era tale che la beffa sarcastica, la satira seria e mordace non avrebbero ottenuto alcun effetto; nè, oltracció, tutti i nobili d'allora eran tali che meritassero gli strali del poeta satirico; poiche erano del tempo del Parini, i due Verri, conti, e il Beccaria, marchese, e i nobili del Caffè, e gli altri che, prima, avevano costituita — mirabile esempio di culto alle patrie lettere — la Società Palatina.

Così si spiega l'ostentata serietà del precet-

<sup>(1)</sup> Cfr. CARDUCCI: Storia del G. Cap. II. e IV.

tore d'amabil rito; così quella veste pomposamente rettorica, sovrabbondante di richiami mitologici e di costrutti artificiosamente classificheggianti, di cui taluno ha fatto appunto al P. quasi egli la ritenesse sul serio letterariamente pregevole.

Chi consideri lo stile del P. nelle odi non può dubitare che lo stile lussureggiante di figure del poema non sia stato con finissimo studio e proposito deliberato scelto a scopo di parodia; parodia La Prefazione alla Moda, parodia tutto l'elemento mitologico, parodia la sostenutezza dignitosa, le circonlocuzioni, le perifrasi dello stile, come di chi sdegnasse, quasi volgarità disdicevoli in tanto argomento quale la vita del Giovin Signore, adoprar forma semplice e piana ad esprimere i pensieri.

Il poema riusci, per tal via, perfettissima opera d'arte e, quantunque nel P. il sentimento nazionale non avesse intenti politici, ma solo letterari e intellettuali, contribui potentemente a quel sollevarsi degli spiriti che preparò la redenzione d'Italia, sollevarsi che doveva essere civile e morale prima che politico.

Descrittivo non per oziosità intellettuale o per dilettantismo, ma per un alto intento morale, didattico non per pedanteria, talora animato ed alto, talor grazioso e leggiero, vario negli episodi e negli atteggiamenti, ricco di comparazioni e di contrasti, squisito nel rilievo, l Giorno rimane per eccellenza il poema dei tempi nuovi, frutto e semenza insieme del rinnovamento civile e letterario.

COME POETA LIRICO, il P. ha affidato la sua fama alle *Odi*, quantunque egli abbia prodotto abbondanti liriche minori, quali canzonette, madrigali, sonetti, e di questi ultimi un certo gruppo di carattere più o meno religioso, cui manca però vero calore di sentimento, come già noto il Carducci (1).

Le Odi hanno doppio pregio: letterariamente hanno il vanto d'avere rannobilita e condotta ad esser veste degna di alti e civili argomenti la canzonetta, che sorta a lato dell'antica aulica canzone, era venuta a poco a poco affievolendosi nel contenuto e nel metro, sino a vestir di brevi e sfibrati versi le mollezze arcadiche.

Sulle traccie del Parini, il Monti, il Foscolo e il Manzoni continuarono poi con varie modificazioni quest'opera di redenzione d'uno dei più puri metri italiani, che preparò la via, per la commistione dell'elemento metrico greco e latino, all'ode nominata barbara dal Carducci.

Per il contenuto le *Odi* sono degna cornice al Giorno; in esse la natura morale del poeta si rivela in tutta la sua austera integrità, espandendosi nell'ammirazione per ciò che è bello, grande, puro, e nel disgusto del vizio, della menzogna, della adulazione, della vita artifiziata e imbellettata, nella compassione per le sofferenze del misero, l'alta dignità di sè stesso.

Certo è però che l'azione moralizzatrice del-

<sup>(1)</sup> Vedi in N.\* A.\* 16, IX, 1900: G. CARDUCCI, A proposito di certi Sonetti di G. P.

l'odi pariniane è meno efficace che quella del poema; più facili forse, più accessibili per valore didattico, tuttavia per il tono, necessariamente un po' cattedratico, perdono spesso il calore e l'impeto che son propri della poesia lirica. La forma loro potentemente contribui a porre in bando le vuote e tronfie sonorità, come le cascaggini e la slombata fluidità dell'ultima maniera arcadica, con la classica precisione e tornitura della frase, del verso, delle strofe, con la robustezza del metro, col costrutto classicamente ordinato; ma talora la reminiscenza classica appare troppo palese, tal'altra la frase si risente di contorsioni eccessive, tal'altra infine il fare è o enfatico o convenzionale, freddo, accademico troppo.

Cosi l'opera di tre grandi: il Goldoni, il Parini, l'Alfieri, compieva il lavorio della preparazione non meno letteraria che morale, civile, politica, necessaria a segnar l'inizio d'una nuova èra per l'Italia; e il poema del Parini, che è un filosofo-poeta, piuttosto che un poeta-filosofo, spiana alla rivoluzione la via, sbarazzandola dell'aristocrazia, colpita a morte ne' suoi vizi, nelle sue ridicolezze.

Sotto un altro aspetto ancora l'opera del Parini va considerata di capitale importanza: essa insieme con quella dell'Alfieri assomma e concreta quel culto rammodernatore e razionale della classicita, che aveva trovato il proprio impulso primo nella rabbiosa smania di denigrazione dei classici, di cui erano stati rappre-

sentanti il Bettinelli e, in minor misura e meno passionatamente, il Baretti.

L'opera di G. Gozzi e degli altri sostenitori colla teoria e con l'esempio della classicità recava i suoi frutti; dopo il Parini e l'Alfieri la classica bellezza si sarebbe rinverdita di fronde novelle nella contemperanza con le nuove tendenze dello spirito, che già cominciavano a produrre nella letteratura quel fenomeno di cui tra poco ci occuperemo e che prese nome di romanticismo.

Non chiediamo dippiù: non cerchiamo nel Parini o nell'Alfieri il soffio del pensiero o del sentimento innovatore nel campo politico, il concetto determinato dell'avversione allo straniero dominatore, dell'indipendenza nazionale. Fu la loro una poesia civile, non una poesia patriottica, almeno nel senso politico che si diede a questo appellativo.

# CAPITOLO II.

# Per il classicismo al Romanticismo.

[1789-1830].

§Ι.

# La rivoluzione e i primi accenni del Romanticismo.

La rivoluzione italiana. — Suoi legami con la storia della civiltà e collo svolgimento dell'idea rivoluzionaria. — Il rinverdire del classicismo e le nuove tendenze dello spirito. — Primi accenni del Romanticismo. — Melchiorre Cesarotti. — I poemi ossianeschi. — Il Saggio sulla filosofia delle lingue, e la teoria linguistica. — I puristi. — G. F. Galeani Napione. — Antonio Cesari.

La rivoluzione italiana non ha dapprincipio alcun carattere politico nazionale; essa non è che un episodio della grande rivoluzione dello spirito moderno contro l'assolutismo, cominciata, come dissi, con l'evo moderno. La Riforma proclamò la libertà di coscienza contro l'assolutismo religioso; le guerre di Fiandra al tempo di Filippo II, d'Inghilterra al tempo di Cromwell, e quella per l'indipendenza americana proclamarono i diritti degli Stati contro l'assolutismo politico.

Rimane l'ultimo atto da compiere: la proclamazione dei diritti dell'uomo contro l'assolutismo civile; in ciò sta la vera grandezza della Rivoluzione francese, preparata in Francia dagli Enciclopedisti, in Italia dagli eruditi, dai giureconsulti, dagli economisti, dai filosofi.

Senza la Rivoluzione francese neanche la rivoluzione italiana sarebbe avvenuta, e la nostra servitù politica avrebbe durato forse ancora parecchi secoli.

Ma i primi effetti politici della Rivoluzione francese furono in Italia contrari al proposito suo.

Abbiamo visto il Parini chiuder la sua vita inneggiando al ristabilimento dell'ordine in un biblico sonetto, in cui gli Austrisci appaiono sotto le spoglie di Davidde in sul pendio di Terebinto, i Francesi sotto quelle de' predatori Filistei.

Nè diversamente poteva attendersi da chi, come l'Alfieri ed il Parini, nel decennio ultimo del secolo aveva visto l'invasione fulminea d'Italia per le armi repubblicane, e lo sfasciarsi, dinanzi a quell'uragano, di tutti gli Stati italiani, e l'istituirsi, in lor luogo, di repubbliche effimere, e il cader del Piemonte, la più antica monarchia italiana, in mano dei Francesi, e il tradimento di Campoformio, che dava misera fine a quattordici secoli di libertà e di potenza della più vetusta e gloriosa repubblica: la Veneta.

Quali erano stati i metodi della conquista?

La spogliazione ufficiale, e la ladreria privata, sotto il manto di quella proclamata libertà, di cui il Monti fa dir dal Parini.

## "Che libertà nomossi e fu rapina ".

Tali le condizioni al principio del secolo nostro; in politica l'ondeggiar incerto tra l'assolutismo monarchico e un miraggio di libertà repubblicana, senza alcun determinato disegno di redenzione politica nazionale; in letteratura il classicismo rifiorente con indirizzo affatto nuovo, così nel contenuto, come nella forma; e al dissopra di tuttociò, onore del pensiero italico, il largo volo e l'acuto sguardo del filosofo, che si riallaccia per la profondità del pensiero al Vico, si spinge con la visione sicura nell'avvenire. Rappresentanti delle tendenze politico-letterarie sono due poeti, ben diversi tra loro:

VINCENZO MONTI, l'ingegno vario, ricco, facile, versatile, «il Metastasio mutabile» di questa fase letteraria, come lo disse il Carducci (I), anima al vento, che nella volubilità del suo carattere non seppe, in quella confusione, trovar la sua via, e si lascio trascinar dagli avvenimenti dietro a Papa Braschi, alla rivoluzione, alla repubblica, all'impero, alla restaurazione;

Ugo Foscolo, repubblicano nell'anima, con Napoleone e contro Napoleone, indomito, ardente nelle passioni, prima quella per l'Italia cui diede tutto se stesso.

<sup>(1)</sup> Del Rinnov. lett. in Italia; Opere, Vol. I, p. 300.

Rappresentante dell'indirizzo filosofico è G. Do-MENICO ROMAGNOSI, continuatore delle tradizioni scientifiche novatrici del '700, precorritore della scienza politica del secolo XIX.

Ho detto che il classicismo dall'89 in poi rinverdisce per novelle fronde con le nuove tendenze dello spirito.

Ma, accanto ad esso, e per effetto di quelle stesse nuove tendenze dello spirito, s'inizia anche quel fenomeno letterario che prendera poi nome di romanticismo.

IL ROMANTICISMO aveva già avuto accenni in Italia nel secolo XVII: nelle pagine della Frusta letteraria, nel Frammento sullo stile e nelle Ricerche intorno alla natura dello stile di CEsare Beccaria (dove già s'accennano i principi morali-letterari che s'esplicheranno cinquant'anni più tardi nel giornale dei romantici, il Conciliatore); nelle teorie svolte da Antonio CONTI, come nelle Fiabe di CARLO GOZZI, detto, dal Klein, per esagerazione, padre del romanlicismo (1), che avevan per intento la ricerca di quell'elemento fantastico popolare che era l'aspirazione dell'arte nuova. Contemperatori dell'arte classica con gli ideali romantici tedeschi erano stati il Bertòla, traduttore ed imitatore del Gessner, il Rolli che volse in italiano il Paradiso perduto di Milton, e compose anch'egli idilli gessneriani, ed altri ancora.

<sup>(1)</sup> Geschichte des Dramas, citato in Finzi: Lezioni di S. d. L. It. Torino, Loescher, 1891, v. IV, p. I, pag. 34.

## Ecco alfine Melchiorre Cesarotti.

Nato a Padova nel 1780, studiò retorica e ne fu tosto professore nella famiglia Grimani di Venezia; quivi conobbe Gaspare Gozzi e un inglese, Carlo Sackville, che gli diè notizia dei poemi dell'Ossian, bardo scozzese, così almeno credevasi; innamoratosi di questi canti originali e fantasiosi, si diede a studiarne la lingua e, in breve appresala, li tradusse. Tornò poi a Padova nel 1778, prima professor di greco e d'ebraico all'Università, poi segretario dell'Accademia di scienze, lettere ed arti; nel 1797 ebbe da Napoleone titolo e stipendio di professore soprannumerario. Morì nel 1808.

Tra le opere numerosissime sue, che nella prima edizione occuparono ben 40 volumi, notiamo:

## in poesia:

la traduzione dei poemi di Ossian;

un infelice tentativo di rammodernamento dell'Iliade di Omero, col nuovo titolo di *Morte di Ettore*;

Rime oggi dimenticate, ed altro ancora; in prosa:

una versione dell'Iliade;

- il Corso ragionato di letteratura greca;
- il Saggio sulla filosofia delle lingue.

Le due opere alle quali il Cesarotti deve il posto ch'egli occupa nella storia letteraria sono: I poemi di Ossian, versione poetica dalla prosa inglese, e il Saggio sulla filosofia delle lingue; esse rappresentano il più notevole contributo al moto romantico in Italia sul finire del secolo XVIII.

Con la prima, invero, data in luce nel 1763, il Cesarotti prestò validissimo aiuto alla reazione contro gli eccessi del classicismo. L'opera originale era un falso compiuto da uno

scozzese, Giacomo Macpherson, che aveva finto d'aver raccolto, dalle labbra di montanari scozzesi, antichi canti caledonici di Ossian, di Fingal suo padre, di Temora e di pubblicarli tradotti dall'antico gaelico in prosa inglese. La mistificazione, compiuta con molta arte, inganno tutti e fece molto rumore; e si celebrò il profumo popolare e medioevale di quei canti bardici che in una forma fantasiosa e colorita svolgevano leggende poetiche, ricche di rappresentazioni fantastiche e paurose, di affetti profondi, di cupe tristezze, di malinconia severa. Tosto simili elementi si diffusero per tutte le composizioni della nuova letteratura che già spuntava in Inghilterra, in Germania, in Francia.

In Italia essi giunsero abbelliti nello sciolto cesarottiano, che ben si conveniva, nella sua sostenutezza e nell'efficacia coloritrice, al carattere sentimentale, accorato e in pari tempo imaginoso della poesia ossianica.

Per tal modo si iniziava e determinava il nuovo indirizzo della poesia, tendente a sostituire al mondo delle concezioni artistiche dell'antichità un nuovo mondo di costumi, di tradizioni, d'imagini, di forme, e alla complessa e vieta mitologia tutta una nuova popolazione di fate e di lemuri; e il fatto che questo genere era nuovo e, come tale, attraente, ne cresceva l'ammirazione e l'imitazione.

Così il Cesarotti eccedè nell'ammirazione spingendosi a proclamare i poemi ossianeschi

il miglior modello di poesia popolare, e a tentar di raffazzonare sul loro modello l'Iliade, travestendola in una infelice Morte di Ettore, che fu giustamente posta in caricatura con l'aspetto d'un damerino azzimato alla moda del giorno, e avente tra le spalle la cieca e caratteristica testa di Omero.

Mentre i poemi di Ossian andavano a ruba in Italia, e con essi le ballate di Bürger, e il Werther di Goethe, che procedevano direttamente dall'imitazione di quelli, ecco il Cesarotti sollevare con altra sua opera, nuova controversia in pro' delle idee innovatrici.

La controversia della lingua, già agitata (1) gli dettava nel 1785 il Saggio sulla filosofia delle lingue, nuova, ardita ed importante scrittura.

Il Saggio propugnava teoricamente quei principi linguistici che già l'autor suo e molti con lui avevano cominciato a tradurre in pratica nelle loro opere: piena libertà nell'uso della lingua, necessità di conservarla indipendente da autorità di scrittori, poichè, derivando ogni lingua dall'accozzamento di vari dialetti, senza disegno prestabilito, per libero consentimento della nazione, l'uso di essa, non può ricever limitazione nè dai precetti di un individuo, nè dalle leggi di un'accademia (era allusione, per l'Italia, all'Accademia della Crusca). Il Saggio affermava infine doversi la lingua muovere con la vita e il pensiero del popolo, con il diritto

<sup>(1)</sup> Vedi p. 36.

nel popolo stesso di introdurre novità di frasi e di parole, a mano a mano che nuovi fatti intellettuali e scientifici vengono accrescendo il patrimonio del pensiero comune; solo giudice dell'ammissibilità dei nuovi modi, il consenso e l'uso comune.

Concludeva il Cesarotti invocando la formazione di una lingua comune italiana costituita da tutti i nostri dialetti (1).

Il Saggio segna certo il più notevole assalto dato al purismo immobile e pedantesco, il primo grande passo nella trattazione scientifica della questione linguistica, per la bontà dei concetti e la vigoria dell'argomentazione.

Ma l'applicazione che il Cesarotti e peggio di lui molti altri parevano voler fare dei precetti in esso contenuti, snaturando e corrompendo la nostra lingua, imbarbarendola specialmente con l'intrusione di gallicismi derivati dalla diffusa letteratura degli Enciclopedisti, rese molti degli ingegni italiani più ripugnanti che non sarebber forse stati ad accettar la teoria. L'oppugnò Gianfrancesco Galeani Napione piemontese, pubblicando nel 1791 un trattato Dell'uso e dei pregi della lingua toscana, nel quale con caldo sentimento d'italianità, mentre conveniva col Cesarotti nel voler la lingua d'uso facile e popolare, rigettava la pretesa di lui di

<sup>(1)</sup> Cfr. G. MAZZONI: La questione della lingua nel secolo XVIII, in: Tra libri e carte, Roma 1837; e Turri: Diz. St. man. della L. It. Paravia, 1900, a: Cesarotti.

lasciar aperto il vocabolario anche a parole straniere, proclamando che « la lingua è uno dei più forti vincoli che stringa alla patria (1) ».

Più forte e più rigido e corretto campione — che il Galeani fu prolisso, pesante e non sempre puro egli stesso — trovo il purismo nel sacerdote veronese Antonio Cesari [1760-1828]. Questi, cresciuto a saldi studi classici,

imitatore del Boccaccio nelle sue Novelle, sostenitore dei trecentisti come modelli di lingua nei suoi dialoghi Le Grazie, ammiratore di Dante nelle sue Bellezze della Commedia, iniziatore nel 1806 di una riedizione notevolmente accresciuta del Vocabolario della Crusca.

in una sua dissertazione premiata nel 1808 dall'Accademia italiana di scienze, lettere ed arti,
tentò riassoggettare la teoria della lingua al
principio di autorità, mentre il Cesarotti s'era
sforzato di darle leggi scientifiche. Avrebbe voluto il Cesari che si tornasse alla pura lingua
dei trecentisti e dei più purgati cinquecentisti,
sostenendo che l'introduzione di nuovi vocaboli
non era arricchimento per una lingua, bensi
imbarbarimento e corruzione.

Lo sforzo era vano e retrogrado nella sua esagerazione e solo giustificato dalla licenza che ormai — esagerando o falsando la dottrina del Cesarotti — guastava e inquinava la nostra lingua.

Frutto delle esagerazioni dell'uno e di quelle

<sup>(1)</sup> Lib. I, Cap. I, § I del Trattato.

dell'altro fu un accalorarsi, un allargarsi della disputa, un agitarsi di letterati in pro' dell'una e dell'altra opinione, che occupa oltre gli ultimi decenni del secolo XVIII, i primi del XIX, e che, fortunatamente, in conseguenza dell'assodarsi e del determinarsi delle dottrine romantiche si fa più limitata e ragionevole quanto più s'accosta a noi.

## Vincenzo Monti - Ugo Foscolo.

In tali condizioni letterarie e politiche, nel vigoreggiar di queste opposte dottrine, in un momento dunque incerto, combattuto, ondeggiante, si forma, si esplica letterariamente e spiritualmente Vincenzo Monti.

Nato nel 1754 alle Alfonsine presso Ferrara, da padre agricoltore, VINCENZO MONTI rivelò, giovinetto ancora, l'inclinazione sua alle lettere, interrompendo gli studi legali che il padre gli aveva fatto intraprendere all'Università di Ferrara, per dedicarsi allo studio di poeti antichi e recenti, di cui fu primo frutto la Visione di Ezechiello, poemetto d'imitazione dantesca, dedicato da lui al Cardinal Borghese, legato pontificio a Ferrara. Ciò gli valse d'essere nel maggio dell' 87 invitato a seguire quel Cardinale a Roma, dove, accolto nell'Accademia dell'Arcadia, scrisse le sue prime poesie, fra le quali riscossero maggior plauso l'ode: Prosopopea di Pericle (riedita in miglior forma nel 1823), e la cantica in terzine: La Bellezza dell'Universo, scritta per celebrar le nozze del Duca Braschi, nepote di Pio VI pontefice. Passò allora [1781], ai servigi del Duca stesso come segretario, mentre stringeva amicizia coi più illustri letterati ed eruditi, primo fra i quali Ennio Quirino Visconti, celebre archeologo, che gli fu poi guida ed esperto consigliere.

Cantato col nuovo poemetto Il Pellegrino Apostolico [1782] il viaggio di Pio VI a Vienna per ottenere da Giuseppe Il una mutazione — invano chiesta — nella politica ecclesiastica dell'Impero, a Roma egli compose odi e tragedie e nel 1793 pubblicava incompiuta una cantica per l'uccisione di Ugo Basseville segretario della legazione francese a Napoli, e la prima parte di un poemetto, La Musogonia, ambedue contrarie agli eccessi della rivoluzione francese per allontanare i sospetti che l'amicizia sua con il Basseville e i suoi sentimenti liberali avevan destati nella Curia.

La Bassvilliana non conseguì lo scopo politico che egli se ne riprodetteva; le accuse e le calunnie continuarono e lo costrinsero ad allontanarsi segretamente 'da Roma con la moglie Teresa Pickler romana, sposata nel '91, e passare col Marmont, ajutante di campo di Napoleone, a Bologna e a Firenze, dove fece esplicita professione di fede democratica con altri carmi e con il primo canto del Prometeo, poemetto in isciolti dedicato a Napoleone.

Ma a Milano, dov'egli venne nel '98, poca fede si prestò alla sua conversione; fu arsa dai nemici suoi pubblicamente la Bassvilliana, egli fatto segno ad attacchi violenti, dai quali lo difese il Foscolo, allora suo fidato amico, tentando scagionarlo con l'Esame sulle accuse contro V. M. Pur tuttavia, il M. ottenne la nomina a futuro successore nel posto tenuto dal Parini, e in compenso concorse con un inno a festeggiar la decapitazione di quel Luigi XVI che aveva celebrato e compianto nella Bassvilliana.

Esule a Parigi, quando cadde la repubblica cisalpina, democrateggiò nel Caio Gracco, sua terza tragedia. Salutò con l'ode famosa: Bella Italia, amate sponde..., la vittoria di Marengo e rientrò in Italia, prima professore d'eloquenza e poesia a Pavia, poi Poeta del governo italiano e assessore per le Belle Arti nei loro rapporti colla letteratura, con 8837 lire tra stipendio e pensione. A Napoleone imperatore, poi a lui, sposo di Maria Luisa e padre del re di Roma, indirizzò cantici, poemetti, liriche.

Tornati gli Austriaci conservò incarichi e stipendi al tutto o quasi, festeggiando i nuovi dominatori con cantate, inni e azioni drammatiche, collaborando al giornale La Biblioteca Italiana, da loro fondato con l'intento di rendere accetto o almeno tollerato il governo austriaco. Gli ultimi undici anni della sua vita dedicò a questioni filologiche e alla diatriba contro i romantici, stampando la Proposta di correzioni ed aggiunte al Vocabolario della Crusca e il Sermone sulla Mitologia.

Colpito da due successivi accessi di emiplegia, morì a Milano il 18 ottobre 1828.

Innumeri e molteplici le sue opere; tra esse si annoverano:

poemetti e cantiche, fra cui, oltre i nominati:

La Mascheroniana, in morte di Lorenzo Mascheroni, in cinque canti, incompiuta;

Il Bardo della Selva nera, poemetto epico-lirico di sette canti, parte in isciolti, parte in ottave, dedicato a Napoleone:

La Feroniade, incominciato nel 1828 e rimasto incompiuto;

liriche varie;

tre tragedie: Aristodemo, Galeotto Manfredi, Caio Gracco;

traduzioni poetiche; fra cui di capitale importanza quella dell'Iliade in endecasillabi sciolti;

Opere in prosa:

lezioni, lettere e dialoghi critico-letterari; epistolario;

la già accennata Proposta di lalcune corresioni ed aggiunte al Vocabolario della Crusca.

La vita di quest'uomo innegabilmente grande nella nostra letteratura, ve ne dice il carattere; dirò anzi meglio che la vita e il carattere di lui si spiegano vicendevolmente. Il carattere fu cedevole, leggiero, opportunista, si direbbe oggi: questa è la causa determinante delle innegabili tergiversazioni confessate, almeno in parte, dal M. stesso in un capitolo: La superstizione, e in una lettera a Francesco Salfi. Ma quel capitolo contiene anche la confessione delle cause occasionali; a proposito dell'antiliberalismo della Bassvilliana, il M. scrive:

"... di padre e di marito cura Costrinsemi mentir volto e favella, E reo mi feci per udir natura,.

Così é. Le angustie dell'ambiente domestico nella puerizia causarono torse la debolezza del carattere; «furor de' sacerdoti », accanimento di nemici, di avversari, di calunniatori, angustie e turbamenti coniugali provocati dalla rapacita, dalla smania di lusso della moglie, ristrettezze finanziarie e bisogno di guadagno, sfruttaron quella debolezza, trascinandola ad atti che, checchè ne dicano i difensori del M., si possono spiegare ma non legittimare, e non consentono di concludere col M. stesso che:

"Non merta rossor colpa si bella ".

Ma del M. s'ha a far tutt'altro giudizio, chi lo consideri nel suo valor letterario. Certo egli è, fra gli uomini del suo tempo, l'ingegno più largamente eclettico, certo quella versatilità che nel carattere non gli giova, diviene universalità potente dell'ingegno a cimentarsi, agile e forte

ad un tempo, nelle più svariate forme di poesia, dalla tragedia all'ode, dalla cantica alla versione poetica, serbando pur tanta vigoria da poter attendere negli anni della vecchiaia a ponderosi studi critici e filologici.

Dotato di larghissima e soda coltura, innamorato dei classici, dell'arte dei quali è, dopo l'Alfieri e il Parini, il più efficace e felice ravvivatore e rammodernatore, il continuatore più originale, V. M. ha inoltre questo di particolarissimo, che egli è scrittore sincero. S'intenda bene ciò che questa frase significa. Il M. non ha mai coltivato l'arte per l'arte, nè ha mai finto un calore ch'egli non sentiva; non le parole eran mutevoli ma l'animo, e dell'animo egli esprimeva i moti anche inneggiando a principi ed a poteri opposti.

Imitatore del Minzoni dapprincipio, scrisse sonetti sonori e coloristi; ma ben presto, stancatosi dei soliti argomenti storici e religiosi di questo genere di poesia, fu arcade e canzonettista erotico; ne da questo genere soddisfatto, volle anch'egli, come il Varano, ma con ben altra potenza di volo, cimentarsi all'imitazione di Dante, dopo aver imitato il Varano stesso con la Visione di Ezechiello e con la Bellezza dell'Universo, che qualcosa anche, come lo Zumbini dimostro, derivo dal Paradiso perduto di Milton.

Quind'innanzi fino alla fine del secolo è un susseguirsi di creazioni liriche del M., nelle quali la calda rappresentazione poetica dei fatti, degli affetti, si accorda mirabilmente con l'onda dell'armonia, con la perfetta fattura e la musicalità del verso.

Tale l'Ode a Montgolfier, sui progressi della scienza areonautica, che ha del fare oraziano, e i quattro sonetti Sulla Morte di Giuda, potenti, specie i tre primi, per efficacia rappresentativa e vivezza di colorito. Ma le qualità precipue del M.: abbondanza e grandiosità d'immagini classiche, potenza di volo poetico, vigoria di descrizione viva, calda, ricca di rilievo, apparvero nei poemetti di lui e specialmente nella Bassvilliana [1793], che contempera l'inspirazione dantesca con quella di Klopstock, dal Messia del quale il M. trasse l'idea fondamentale.

Le peregrinazioni dell'anima di Basseville, per espiazione dei falli suoi condotta a rivedere e meditare ad uno ad uno gli strazi e gli eccessi della rivoluzione, offrono occasione ad un canto meraviglioso per forma, antico nell'arte, moderno per l'argomento in cui concorrono la storia, la politica, la religione; e quest'ultima trionfa narrando l'ingresso dell'anima d'Ugo nell'eterna gloria del cielo.

Dal '97 in poi il poeta s'abbandona al vortice della rivoluzione e s'infiamma sinceramente delle idee liberali, e di colui che ne è il faro splendente: Napoleone. I suoi versi « corrono per il regno d'Italia superbi d'empito e di fulgore, come gli squadroni di cavalleria del re Murat (1) ».

<sup>(1)</sup> CARDUCCI, Del rinnov, lett. it. Op. Vol. I, p. 302.

Ecco il Prometeo, poemetto in isciolti di meravigliosa fluidità e bellezza, che in uno stile semplice, preciso, forte, compendiante l'eleganza virgiliana e la grandezza omerica, celebra il Bonaparte quale redivivo Prometeo rigeneratore degli uomini. Ecco Il Fanatismo, La Superstizione, Il Pericolo, poi, per Napoleone re d'Italia, Il Beneficio, Il Bardo della Selva Nera, La Spada di Federico, splendidi per forma, eccellenti per arte, nel contenuto sempre più dantescamente violenti contro la Chiesa.

Alle opere sin qui notate, s'aggiungano, per toccare solo delle maggiori:

La Musogonia, poemetto ispirato da Esiodo, dove il poeta narra la generazione delle Muse; iniziato a Roma come pura opera letteraria si tramutò in opera politica più tardi, e condusse le Muse peregrinanti da Roma alle selve nordiche, a ridiscender finalmente in Italia accompagnate dalla filosofia, per cantare il risorgimento della libertà ed il trionfo della ragione;

La Mascheroniana, che in fiere e dantesche terzine piange nell'800 — Napoleone era assente, gli Austro-Russi in Italia, il M. a Parigi — i dolori della patria dopo la morte del Mascheroni:

la Canzone, Bella Italia, amate sponde, di pindarico estro guerriero.

Al periodo nel quale il disgusto della politica indusse il M. a tornare alle Muse semplici e austere, appartiene la versione dell'*lliade*, ini-

ziata nel 1807, compiuta nel 1809, riedita corretta nel 1812. Alle versioni il M. già da tempo s'era addestrato vestendo le Satire di Persio, il più oscuro e laconico dei poeti latini, di bella ed efficace forma italiana. Ma egli tentò molto più ardua prova quando s'accinse a ricreare il poema omerico; fu infatti la sua una nuova creazione, la quale rivelò in lui il solo che potesse pareggiare lo splendore e l'ampiezza dell'omerico canto; a tale che essa, compiuta dal M. che non conosceva il greco, e fu perciò detto « Il traduttor dei traduttor d'Omero », offusco tutte le altre versioni nostrali e straniere, ottenendo la palma della fedeltà di versione e dell'apparente originalità insieme, accoppiando l'ingenua semplicità classica e la moderna fluidità armoniosa.

La felice disposizione — propria del genio — per cui il M. potè nella poesia tuttoció che volle, apparve anche nella tragedia. L'aveva egli tentata in Roma nel 1787, spinto all'emulazione dal plauso che l'Alfieri aveva riportato leggendo la sua Virginia lui presente; del tentativo furon frutto: l'Aristodemo in quell'anno, nel successivo il Galeotto Manfredi, nell'800 il Caio Gracco, ottima fra le tre; chè l'Aristodemo, se è preferibile per splendidezza di stile e di verso, per verità di passione, per sapore di classicità, riman più bassa per istruttura, per vigoria di pensiero e di dialogo.

Il G. Manfredi, tragedia domestica, risente d'una tal quale incertezza di atteggiamento tra

classico e romantico; essa deriva in parte dalla tragedia shakespeariana, di cui riproduce la struttura e i tipi; esempio il Zambrino, che è non altro che Jago con le stesse arti, con la stessa figura morale.

Il Caio Gracco invece porta un'impronta tutta speciale. Cominciata nel '90, ma terminata dopo le fughe da Roma e da Milano, e le sofferenze e la miseria, ci senti vibrare gli affetti, i sentimenti del poeta, fino a ritrovar particolari riscontri, quali ad esempio, quello fra le condizioni di C. Gracco scongiurato dalla moglie a non privar lei e il figlio del suo sostegno, e la scena fra il M. e la moglie, descrittaci nella Superstizione. Letterariamente C. Gracco è una tragedia romantica; oltre alle notevoli somiglianze di talune scene con altre del G. Cesare dello Shakespeare, quei Romani hanno smesso il tragico paludamento accademico e preannunziano la tragedia del Niccolini; si che si può affermare con questa sua opera avere il M. preparato la drammatica moderna, dove freme non l'anima di questo o quel protagonista ma l'anima dell'uomo, con le sue aspirazioni. i suoi vizî, le sue passioni.

La prosa del M. è meno abbondante ma notevole. Buone e ricche di sana dottrina, tutta italiana, presentata in forma attraentissima, le due prolusioni e le nove lezioni di eloquenza tenute a Pavia; erudite le cinque lettere sul Cavallo alato d'Arsince, per interpretare un passo di Catullo nella Chioma di Berenice; ma più importante fra tutte, La Proposta di aggiunte e correzioni al Vocabolario della Crusca, della quale ci occuperemo tra poco.

Riassumendo quanto s'è detto, il M. appare prender, come letterato, le mosse di là dove eran giunti, come culmine agognato, i suoi predecessori; dalle imitazioni del Minzoni e del Varano, dalla poesia arcadica, dalla cetra anacreontica, egli procede all'ode pindarica, alla tragedia euripidea, e risale a la regal fonte della poesia dantesca ed omerica, ma l'una e l'altra avvivando di tal potenza ricreatrice e rammodernatrice, da farsi una gloria incontrastata e tutta sua; sicchè per questo lato giustamente lo disse il Tommaseo l'ultimo de' sacerdoti della letteratura classica.

Ma fu veramente e in tutto classico il Monti? Non risenti egli per nulla l'alito dei tempi nuovi? Non è chi possa disconoscere anzitutto che egli « seppe attingere con discernimento e con gusto alle letterature straniere, ciò che i suoi contemporanei facevano male » (1). Lo provano le ispirazioni prese da Milton, dallo Shakespeare, dal Klopstoch, lo prova il Bardo della Selva nera, per argomento, per mosse, fin nei nomi, atteggiato sulla poesia romantica tedesca. E questo era, in fondo, mettersi sulla via del romanticismo.

Il M. fu dunque classico, ma d'un classicismo in parte modificato dalla forte personalità del poeta che, meglio ancora del Parini e dell'Alfieri, tracciò la nuova maniera di attingere ai classici senza perdere originalità; in parte tur-

<sup>(1)</sup> CARDUCCI, op. cit., pag. 300.

bato dall'incertezza vaga di chi, pur vedendo altri prender quello ch'egli giudica un dirizzone, non sa affermare falsa in tutto quella via.

In questo subir quasi involontariamente e incoscientemente l'influsso del novissimo indirizzo letterario, il M. ebbe compagno un altro potente ingegno; Ugo Foscolo, l'amico e il difensore suo dei primi anni di dimora a Milano, il suo avversario inconciliabile di poi, uno dei suoi successori nella cattedra di eloquenza a Pavia, quegli che rinuncio a dirigere la Biblioteca Italiana, mentre il M. v'accettava la collaborazione, insieme con l'Acerbi e con il Giordani.

UGO FOSCOLO da Zante, dove nacque il 1778, da padre veneziano e madre greca, e dove rimase negli anni della sua infanzia e della sua puerizia, passò poi con la madre a Venezia. Qui compiè i suoi studi, iniziò la sua vita letteraria, frequentando il salotto di Isabella Teotochi Marin, dove conobbe il Cesarotti, il Bettinelli, il Pindemonte, il Bertóla, e componendo liriche, un'ode e una tragedia di non grande valore; qui s'accese di entusiasmo democratico per Napoleone, che cantò liberatore; perseguitato dal governo, lasciò la città per prender le armi come cacciatore volontario a Bologna [1797]. Tosto dopo rientrò a Venezia nei pochi dì di governo democratico che precedettero l'ignominiosa morte di Campoformio; poi passò a Milano [1798] e quivi diè presto prova della flerezza della sua natura, indirizzando al conquistatore, da cui sollecitava un impiego per vivere, la famosa dedicatoria dell'Ode A Bonaparte liberatore, in cui gli rimproverava l'obbrobrioso trattato di Campoformio. Gli anni successivi alternò fra gli studi e le armi, combattendo a Cento, alla Trebbia, sostenendo con Massena l'assedio in

Genova, militando in Francia, finchè il 1808 lo rítrovò professore di eloquenza a Pavia.

Fu questo "il tempo della piena espansione di tutte le forze intellettuali ed affettive del poeta, alle quali una sola cosa mancò: il freno di una forte volontà che, contenendole, sapesse guidarle a méta sicura, (1).

Fu il tempo della vita di lusso, di sfarzo, di eleganza, il tempo dei molteplici amori talora persino contemporanei, della più feconda operosità letteraria, della polemica col Monti, [1810], del breve ritorno alle armi. Poi ecco sopraggiungere la caduta di Napoleone, il ritorno degli Austriaci, l'offerta al F', di dirigere la Biblioteca Italiana.

Il F., dopo qualche esitanza, la declinò, condannandosi così alla povertà ed all'esilio, prima in Isvizzera, poi in Inghilterra.

La sua vena poetica era ormai e precocemente esausta, ed egli si dedicò a lavori d'erudizione, quali i commenti de' nostri grandi trecentisti, conducendo intanto vita così disordinata, da esser persin costretto talvolta, mal reggendosi in piedi, ad andare attorno vendendo qualcuno de' suoi libri per sfamarsi; e dovè per vergogna, celare il suo nome; finchè la pietà d'un deputato inglese gli offri confortevole asilo a Turnham-Green, villaggio sul Tamigi, poco lungi da Londra dove il poeta morì nel settembre del 1827, confortato dalle amorose eure d'una sua figlia naturale.

Le sue ossa giacciono ora in Santa Croce a Firenze, ivi trasferite nel '71 dal cimitero di Chiswick dov' erano state tumulate.

Le opere maggiori di lui sono:.

In poesia:

I sepolcri, carme di 295 endecasillabi sciolti, pubblicato nel 1807 in occasione di leggi rigide e in parte improvvide

<sup>(1)</sup> CHIARINI, U. F., in Vita Italiana durante la R. F., pagina 424.

sui cimiteri, ma destinato a celebrar "nelle tombe, stimoli, eccitamenti, esempt di virtù nobili, generose e ispiratrici di poesia immortale,;

Le Grazie, carme che doveva essere in tre inni di endecasillabi sciolti, ma rimase incompiuto e frammentario; con esso il poeta intendeva cantare "la civiltà umana nella vita e nell'arte, in Grecia, in Roma ed a Firenze,;

alcune odi, fra cui la citata a Bonaparte liberatore, e le due perfette a Luigia Pallavicini e All'amica risanata;

alcuni sonetti, tra i quali quello che dipinge il suo ritratto e i tre amorosi che il Carducci non esitò a proclamare " mirabili di novità, di purità, di movimento, vera lirica dell'affetto superiore ed intenso trasformato ed idealizzato:

le versioni da poeti latini, greci e moderni, tra le quali notevoli: il felice volgarizzamento di molti canti dell'Iliade, e la versione della Chioma di Berenice.

In prosa;

le *Ultime lettere* di *Jacopo Ortis*, il romanzo d'un'anima in cui due amori s'intrecciano, quello per una donna e quello per la patria e, delusi ambedue, persuadono il disperato atto del suicidio. Sotto la veste di Jacopo Ortis, si cela il F. stesso, sotto quella del suo confidente Alberani, G. B. Niccolini; la patria perduta è Venezia, nella donna amata si confondono tre e forse quattro figure di donne amate dal poeta (1);

le lezioni d'eloquenza pronunciate a Pavia, e principale, la Prolusione sull'Origine e ufficio della letteratura;

gli studi preposti ull'edizione di Dante e del Boccaccio e il commento al Petrarca.

Fra le minori opere vanno annoverate: tragedie (Tieste, Aiace, Ricciarda); molte liriche; scritti politici, scritti di letteratura; l'epistolario che s'è venuto ognor più arricchendo, a maggior luce della vita materiale e affettiva del poeta.

<sup>(1)</sup> Cfr. Chiarini; 1 c., p. 414 e 423-24.

Il F. fu e rimane una delle più notevoli e notate figure d'uomo e di letterato.

Come uomo ebbe da natura vizi e virtu, grandi queste come quelli; condusse una vita sregolata, di dissipazione, deplorevolmente mutevole ne' suoi amori, e tuttocio merita severo giudizio. Cionostante il Foscolo mori compianto, amato ed ammirato da quanti avevano conosciuto in lui il cittadino ardente per la sua patria d'un amore fremente, sublime, da quanti leggendo i suoi versi si sono sentiti far maggiori e migliori di sè stessi, e risvegliare, per il fascino di quella poesia, le più nobili energie dell'animo e della mente.

Di fronte e a contrasto della figura morale del Monti così debole e incerta, così priva di azione e di efficacia direttamente patriottica, nei momenti in cui questa azione si faceva di di in di più naturale e necessaria, s'accampa, forte nella virtù patria come nelle passioni, il fulvo poeta di Zante, bello di tutta la bellezza maschia e indomita del suo amore per l'Italia.

Richiamar qui tutti i passi, o i principali solo delle prose e delle liriche di lui, dove questo suo amore si palesa con una virtù suggestiva che è più facile provare che descrivere, sarebbe tentare opera vana.

Oltre ad innumeri passi d'altre opere, bisognerebbe riassumere tutta la prolusione Dell'officio della letteratura, riportare, intero o quasi, il carme eterno de' Sepolcri, chè tutto esso freme, come l'ossa dell'Alfieri, amor di pa-

tria, dalla meravigliosa apostrofe a Firenze, sorrisa da tanta festa di cielo, di valli e di colline e d'aure pregne di vita,

Ma più beata che in un tempio accolte Serba l'itale glorie, uniche forse Da che le mal vietate Alpi e l'alterna Onnipotenza delle umani sorti Armi e sostanze c'invadeano ed are E patria e, tranne la memoria, tutto ",

sino all'imponente, epico quadro della chiusa, cui è tragico sfondo

Ilio rasa due volte e due risoria
Dalle ceneri sue ",

teatro il mausoleo dei primi principi d'Ilio, e fatidica protagonista,

" Cassandra, allor che il nume in petto Le fea parlar di Troia il di mortale ",

non per celebrarne la grandezza e la gloria ma per far

> Santo e lagrimato il sangue Per la patria versato, infin che il sole Risplenderà sulle sciagure umane ".

Basti dunque ricordare il giudizio che del F. cittadino diede uno di coloro che più altamente e vivamente sentirono l'Italia, e la vollero libera e grande per i suoi cittadini: Giuseppe Mazzini. Egli, con quella larghezza di visione politica e letteraria insieme che lo specifica, dedico al F. un culto, e disegnandone la biografia, disse di lui che aveva fatto tanto per l'Italia che si poteva affermare che se noi « oggi siamo oltre politicamente e letteraria-

mente, ciò è perchè siamo nati più tardi, e senza di lui forse non saremmo dove siamo ». Voleva il Mazzini « proporne l'esempio ai giovani perchè v'imparino l'ufficio e la dignità delle lettere e le virtù d'indipendenza, di coraggio e d'amor patrio che sole fruttano agli scrittori fama duratura, e quel che più monta, pace e sicurità di coscienza ».

Di più nel F. ci piace, ci avvince la fiera sincerità del carattere, che si rivelò dai primordi della sua vita di uomo e di letterato, facendogli ostentare a Venezia la sua povertà e il suo abito logoro, come dettandogli il famoso « No » risposto a chi gli chiedeva di intercalare nella sua prolusione qualche parola di lode all'Imperatore; quella fierezza per la quale « chiedeva quasi in tuono di comando, e riserbandosi piena la sua libertà di giudizio e di parola»; quella fierezza che gli permise di scrivere, certo pensando a se stesso: « lo reputo venerabile e magnifica la povertà di colui che non ha mai prostituito il suo ingegno al potere, nè la sua anima alla sventura ». Finalmente ci persuade la simpatia il pensiero che il F. dai suoi difetti dedusse tormenti, sofferenze. privazioni, quasi espiatorie, non agiatezza ed onori, e trovò consolazione a tutto nella vita del pensiero. Nè d'altronde la mutevolezza di quel cuore si può scambiare con la volubilità, tanto appaiono ardenti, vivi, veri gli impeti disordinati dell'affetto che la determinano.

L'anima del F., di questo ammiratore del

Byron, che da giovane s'era deliziato « mormorando i patetici versi di Ossian », che diceva « il mio amico Amleto », l'anima, dico, del F. fu romantica prima del Romanticismo (1), stanca e dolorante prima del pessimismo, patriottica prima del patriottismo; l'ingegno suo poetico fu essenzialmente lirico, e queste due disposizioni di sensitività dell'animo, e di eccitabilità lirica della mente costituiscono il principal criterio di giudizio dell'opera sua di letterato, che da esse tutta s'impronta.

Per esse il F. fu inferiore al Monti nelle traduzioni, quella dell'Iliade compresa, quantunque molto meglio di lui conoscesse la lingua d'Omero; troppo fervida era l'immaginazione di lui perchè egli non isnaturasse, improntandola a caratteri suoi personali, l'opera presa a tradurre; sicchè ne soffri la fedeltà non tanto letterale quanto spirituale della traduzione. Lirico ancora fu il F. in alcune satire da lui composte e nelle tragedie, che non hanno, le une e le altre, grande valore letterario, se non per gli squarci di poesia narrativa e descrittiva che contengono. Sommo invece il pregio delle liriche, dei Sepolcri, somma l'arte delle *Grazie*.

Nelle liriche fu dapprincipio imitatore, con il Savioli ed il Vittorelli, delle grazie anacreontiche e tibulliane, col Bertóla traduttore e riproduttore della lirica straniera moderna; risenti poi

<sup>(1)</sup> Cfr. Graff, in Foscolo, Manzoni e Leopardi. Rileggendo le ultime lettere di J. O.

nella poesia morale e civile l'influsso del Parini, quello del Fantoni, del Monti nel fare immaginoso, dell'Alfieri nelle canzoni politiche; e in questo eclettismo poetico educo quell'arte così colorita e varia e forte, che sbocció nelle Odi e nei sonetti composti fra il 1798 e il 1803. I sonetti tramezzano la sentimentalità affettuosa del Petrarca con l'energia appassionata dell'Alfieri, le odi in più luoghi richiamano, per la leggiadria delle similitudini, per la eleganza classica delle immagini, per il concorso vitale dell'elemento mitologico, la lirica pariniana, avvivata però dalla mobile fantasia, dalla vivacità sentimentale del nuovo poeta; il quale tosto si rivelò particolarmente atto a rivestire la modernità delle sue idee e delle sue passioni di quel senso, così vivo in lui, dell'arte e dell'antichità ellenica.

Tale peculiare attitudine, e tutte le doti d'arte e d'ingegno, s'addensano nell'opera massima del F., dico il carme: I sepoleri, dedicato a I. Pindemonte. In esso, prese le mosse dalla benefica illusione di poter rivivere un giorno con i cari estinti e gli estinti con i superstiti, il poeta si lancia al volo fantastico forse più fervido e potente che la nostra lirica possa vantare. Nei Sepolcri il poeta tutta ricorre la storia della religione dei defunti, tutta ne lumeggia la sapienza e l'efficacia morale e civile, epicamente chiudendo il carme con la visione del sepolcro dei Dardanidi eternato dal canto di Omero, sacro alla venerazione dei pellegrini, come fu

sacro un tempo alle donne di Troia, che ad esso venivano con le chiome disciolte, a pregar lontana la morte dei congiunti, lontana la fatal distruzione della città; in quel sepolcro appare, fatidica figura, Cassandra vaticinante il cieco poeta che perpetuerà col canto la virtù dei vincitori non men di quella dei vinti caduti pugnando per la patria.

S'è dibattuta a lungo, nè è ancor bene risolta, la quistione se il F. abbia tratto l'ispirazione prima del suo carme dalla notizia avuta che il Pindemonte attendeva ad un poema in quattro canti sui Cimiteri; certo innegabile influenza nell'ideazione dei Sepolcri esercitarono le poesie sepolcrali anteriori italiane e straniere. Ciononostante rimane intera l'originalità e la bellezza del carme, tanta è l'impronta personale che il poeta seppe dare ad argomento comune, tanto largamente egli spaziò nel campo della storia e della fantasia, tanto vigorosa fu la significazione civile e patriottica dei Sepolcri. Qui l'atteggiamento classico del pensiero non è per nulla sforzo d'imitazione, ma frutto di spontanea fecondazione della mente; qui solenne lo stile. qui ricche, lussureggianti, splendide le immagini, meravigliosa l'arte e la musicalità del verso, perfetta la contemperanza di tutti i generi di poesia, dall'elegiaco e didascalico, al satirico, dal lirico al drammatico e all'epico.

Rispose al F. il Pindemonte con un'*Epistola*; il Torti nel 1808 tento compendiare, pure in una *Epistola*, i concetti dei due carmi e notarne i

pregi ed i difetti; tradusse il Borgno in versi latini la poesia foscoliana, ma niuno seppe non che toccare, avvicinare le altezze signoreggiate nei Sepoleri.

Nè fu pari a sè il F. stesso, chè più non gli sgorgo dalla penna così larga e calda onda di ispirata poesia. Il tentato carme, Le Grazie, pur tanto a lungo accarezzato [1803-1822], rivela ancora la fervida immaginazione del poeta spaziante per tutto l'universo storico e sensibile, è ricco di rappresentazioni vivaci, di passaggi rapidi e sublimi, di brani poetici non men perfetti che nei Sepoleri; ma esso è innegabilmente sovrabbondante di rappresentazioni mitologiche, di contenuto allegorico, di astrattezze metafisiche, che troppo diluiscono nel fondo didattico l'immaginazione poetica, e tolgono molto di calore e di spontaneità a quella poesia. Le Grazie rimangono quindi eccellente lavoro di stile, squisita esercitazione poetica, tale che supera di gran lunga la Feroniade del Monti: ma si l'una che l'altra, scarse di calore, incompiute ad onta dell'insistente lavoro, mostrano che i due poeti, sentivano ormai vicina al tramonto la scuola poetica classica.

Invero quindi innanzi il classicismo cessera d'essere una scuola letteraria, e sara dischiuso solo a quei grandi che sapranno, intesa e penetrata la bellezza antica, farne sangue delle lor vene, fremito della loro anima, forza al remigare della loro alata fantasia; non più l'imitazione classica fara grande il poeta, ma il

grande poeta potrà disvelare lo splendore dell'arte classica; così per il Leopardi, così oggi per il Carducci.

Le Ultime lettere di Jacopo Ortis, sono il tratto d'unione fra il F. poeta e il prosatore. Frutto d'un'elaborazione durata forse dal 1796 al 1802, questo romanzo intorno al quale grande fu e ancor dura la discussione, per decidere quanto influsso v'abbia avuto il Werther del Goethe, quanta parte esso rinarri della vita materiale e affettiva dell'autore, inizia veramente la serie dei romanzi moderni italiani.

Il disegno è molto semplice e non nuovo; pochi gli attori e i più scoloriti; la forma è epistolare, e poco atta quindi alla rappresentazione storica e drammatica dei fatti in azione. Ma la vita del libro è nello studio psicologico acutissimo di quell'animo disperato e «di di in di più consunto dal sentimento della vanità della vita » che dai casi della fortuna è esacerbato « in guisa da indurlo a meditare deliberatamente il suicidio » (1); ciò nell'intenzione dell'autore avrebbe dovuto esser morale, perchė « voleva principalmente inculcare che a voler vivere liberi importa imparare a liberamente morire ». Però l'autore stesso s'avvide « che chiunque esorta al suicidio, s'apparecchia fin ch'ei vive i rimorsi di aver forse sospinto qualche individuo verso il sepolero».

Invero la lettura delle Ultime lettere è da scon-

<sup>(1)</sup> V. Notizia premessa dal F. all'J. O.

sigliare alle anime giovenili che, non sapendo far la dovuta parte all'indole dello scrittore, e alle condizioni dei tempi in cui furono scritte, possono risentirne un fascino malsano.

La forma delle *Ultime lettere* pecca talora d'enfasi rettorica ed accademica, ma ha tali pregi per coloritura delle passioni e pittura dei luoghi, per vibratezza e fremito di frase, per spigliatezza e vigoria nervosa, per slancio poetico talora persino eccessivo, che giustamente fu detta dal Chiarini la prima prosa nostra veramente moderna.

L'altre prose letterarie del F. risentono oggi della progredita coltura, e delle mutate condizioni nostre civili; ma non si può togliere al F. il pregio di avere coi suoi saggi criteri sui nostri classici scrittori instaurata la moderna critica letteraria italiana, e di aver primo studiato nello scrittore l'uomo, studiandone le opere in relazione con la sua vita psicologica e con l'ambiente in cui visse.

L'epistolario del F. è uno specchio sincero in cui si riflettono interi, e in forma poeticamente efficace, l'indole e i sentimenti di lui.

Le prose politiche, se suscitarono al dir del Mazzini, ben altra febbre di sospetto e di tirannia che non le « linde fredde, tisiche, vuote prosette del Giordani » e de' suoi, oggi non hanno più altro valore che quello d'esser documento dei tempi e dell'uomo.

## § III.

## I neo-classici minori.

I. Pindemonte. — C. Arici. — Altri minori. — F. Pananti. — La prosa. — C. Botta. — I. Papi. — V. Coco. — P. Colletta. — Il culto di Dante. — Le polemiche della lingua. — Il Monti e il Perticari. — Il Giordani. — La filosofia e la scienza del giure. — P. Galluppi. — G. D. Romagnosi.

Fratello di quel Giovanni che noi abbiamo ricordato fra i continuatori non ispregevoli del Maffei per il genere tragico, fu un mite poeta, IPPOLITO PINDEMONTE, di cui il nome suole associarsi a quello del Foscolo, non per alcuna loro somiglianza di carattere o confrontabilità d'ingegno, ma per la circostanza tutta esteriore della loro amicizia, che die occasione ai due carmi sui Sepolcri.

Nato [1758] da genitori nobili per natali e per amoroso culto delle arti e delle lettere, cresciuto alla scuola del Cassiani, gentile poeta, del Torelli e del Pompei (traduttori di Plutarco e d'Ovidio) ottimi latinisti e grecisti, I. P. fu a Roma l'anno stesso [1778] in cui vi era giunto il Monti, e come lui s'educò alle lettere nel rifiorir del culto classico, preparan-

dosi ed addestrandosi con saggi minori di versioni, al volgarizzamento dell'Odissea, opera a lungo meditata.

Viaggiò molto; visitò a Napoli ed in Sicilia i luoghi popolati dalle leggende di Ulisse, fu amico dell'Alfieri, cantò anch'egli la Rivoluzione al suo inizio con un poemetto, poi passò a Londra, a Berlino, a Vienna. Nel 1791 rientrò nella patria Verona, dove trascorse la restante vita, in una solitudine rallegrata da pochi amici e da eletti studi. Morì nel 1828.

Detto: tragedie, prose didattiche, epistolari, narrative, versioni, poesie narrative e liriche, sermoni, e l'Epistola responsoria ai Sepolcri del Foscolo.

Le liriche del P. nel profondo sentimento religioso, nella tenuità dell'idillio agreste, nel soggettivismo eccessivo dell'impressione, nell'affettazione, talora, del sentimento o della forma, rivelano il romantico in veste di classico che doveva, movendo non giusto rimprovero al Foscolo, caratterizzar l'arte sua ne' versi:

"..... antica l'arte Onde vibri il tuo stral, ma non antico Sia l'oggetto in cui miri ".

Ne lo stile di queste poesie, dimesso quasi sempre, talvolta piuttosto copioso che magniloquente, valse a compensare quel d'ineguale che ad esse dava la non completa contemperanza dei due indirizzi. Non meno evidente è l'influsso romantico nella tragedia, alla quale, del resto, il P. non era atto per l'indole sua piuttosto elegiaca che tragica La migliore tra le sue tragedie è l'Arminio, d'argomento germanico, quasi medioevale; ed è lavoro di carattere letterario,

disadatto alla scena, più ch'altro pregiato per gli ottimi cori dei bardi che conchiudono gli atti, e non scolorano al confronto dei cori del 'Manzoni.

Delle versioni la più importante è quella dell'Odissea che piacque al P. tradurre, forse per il carattere suo preferendo la pazienza rassegnata d'Ulisse ai bollenti spiriti d'Achille.

L'Odissea ha trovato in lui un elegante traduttore, fedele senz'essere pedestre, accurato senza pedanteria, che le serbò, grazie al suo squisito senso classico, tutto il profumo della sua semplicità, della sua arte ingenua e potente.

Meglio il P. raccomando la sua fama all'*Epi-stola sui Sepoleri*, più forse che per l'eccellenza intrinseca dell'opera, perchè essa è indissolubilmente avvinta alla memoria del carme foscoliano.

In verità l'Epistola è lungi dall'emulare la solida ossatura e le sublimi altezze che il Foscolo raggiunge con i Sepolcri. Essa si aggira per la massima parte intorno al concetto che le tombe confortano i vivi e li educano, lo stesso dunque che informa il Carme. Ma lungi dalla maestria e dall'impeto lirico del F., il P. accenna l'idea fondamentale, poi la lascia, la riprende e poi l'abbandona per questa o per quella digressione, poi ancora la riprende e la ripresenta al lettore quasi allo stesso modo di prima.

Scritta in versi dolcissimi, inspirata a una

grande pietà religiosa e a sentimenti di rassegnazione e di perdono, l'Epistola appare nel suo complesso, per usar la frase caratteristica del Torraca, « l'accessorio analizzato, ricamato, lisciato, a scapito dell'essenziale » (1); ne ha i caratteri dell'organismo sano e vigoroso che, svolgendosi secondo leggi proprie, prende il nutrimento proprio dove lo trova, assimilandolo in guisa da trasformarlo in parte integrale di se. Così l'ispirazione classica e insieme quella del Gray, poeta elagiaco inglese (2), si manifestano troppo palesi fino al punto di esser traduzione in alcuni squarci che pur paiono e sono, sotto un certo rispetto, belli; anche, taluni episodi, come la descrizione dei giardini inglesi, furono troppo lodati nè reggerebbero ad una analisi molto acuta.

Romantico sotto classica veste ho detto potersi qualificare il P.; e invero sintomi, ch'egli ha comuni col germogliare del romanticismo, sono l'influenza della poesia straniera (inglese e tedesca) moderna, il tendere ad accostarsi nella scelta dei temi alla vita medievale, l'amare gli argomenti agresti e descrittivi. Quest'ultimo fenomeno specialmente, se può trovar giustificazione classica nei modelli d'Ovidio e di Virgilio, e nella didascalica cinquecentista,

<sup>(1)</sup> Cfr. lo studio critico accurato di F. TORRACA: I sepolcri di I. P. in N. A. 1. X. '84.

<sup>(2)</sup> Cfr. Zanella: I. P. e gl'Inglesi. Verona, 1885, e Finzi: Lezioni citate: V. IV, p. I, lez. 1, § XVI.

per il sentimento discreto ma vivo e originale della natura, e per le esagerazioni del pittorico e del descrittivo deriva più direttamente da GIACOMO BODMER, e dalla prima scuola romantica detta di Zurigo. Sintomi romantici infine sono quella malinconia diffusa che appare nel largo fiorire della poesia dei morti, delle tombe, dei cimiteri, e il misticismo che inspira molta parte della lirica.

Romantico per questo rispetto come il Pindemonte, ma di lui più felice nel maneggio del verso, per varietà e leggiadria di movenze, si da pareggiar talora nello sciolto l'arte del Foscolo e del Monti, fu Cesare Arici, nato e vissuto in Brescia [1782-1836]. Egli è poeta men pregevole per le sue liriche sacre e sepolcrali (Il Camposanto di Brescia), che per i suoi poemetti agresti (La coltivazione degli ulivi, ecc.) che rivestono con le grazie delle Georgiche argomenti moderni di materia didascalica.

Altri cultori veramente notevoli non ha la poesia di quei quarant'anni; nell'epica, nell'epico-lirica, nella didascalica, nelle versioni, ricorrono sempre gli stessi nomi: DIONIGI STROCCHI [1762-1830] e PAOLO COSTA [1771-1836] che compose un inno sull'indipendenza d'Italia, FRANCESCO CASSI [1778-1846] e GIOVANNI MARCHETTI [1790-1852], LUIGI BIONDI [1776-1839] e FRANCESCO BENEDETTI [1785-1821], anch'egli autore di una canzone All'Italia, son valentuomini che negli studi letterari esercitarono benefica influenza, per l'amore con cui li coltivarono, ma nessuno di essi ha larghezza di visione, potenza di volo, vigoria poetica di stile. Solo meritano più particolar menzione due satirici: ANGELO MARIA D'ELCI [1754-1824] di minore importanza e FILIPPO PANANTI

[1766-1837], liberale di sentimenti, franco e indipendente nei giudizi; egli, da una vita avventurosa sino ad esser fatto prigioniero dai corsari e poi riscattato, trasse ispirazione a un romanzo poetico autobiografico, il Poeta di teatro, nel quale con giocondità ricca d'umorismo, con vena limpida e fresca, racconta, intercalando la narrazione di digressioni ed epigrammi, le sue vicende, specie come direttore del Teatro italiano a Londra. Rimangono di lui anche Epigrammi molti, gai, rapidi e pungenti.

I GENERI DI PROSA coltivati con fama in questo periodo sono pochi e pochi i cultori; nè forse il tempo vi si prestava; troppo era il rivolgimento in tutte le dottrine politiche ed economiche, troppa l'incertezza che in tutte regnava per opera della rivoluzione, perchè potessero le menti dedicarvisi con pacatezza.

La storia ebbe numerosi scrittori, ma di essi pochi meritano di essere ricordati: quattro in ispecie, tra i quali diamo il primo posto anche per ragion di tempo - a CARLO BOTTA piemontese [1766-1837], che detto in forma faconda ed evidente, e con chiare tendenze classiche nella lingua foggiata alla trecentista, tre opere storiche: La continuazione della Storia d'Italia del Guicciardini: La Storia d'Italia dal 1789 al 1814; la Storia della guerra dell'indipendenza americana. A noi che giudichiamo ad un secolo di distanza, quasi, e che ormai abbiam dato posto alla storia tra le scienze, chiedendole una narrazione esatta e logica, redatta in forma austera e scevra d'ogni adornamento letterario, il Botta appare troppo più letterato che storico, per certi abusati artifici retorici, per le enfatiche concioni, per i corollari morali che vien traendo dalla narrazione dei fatti, infine per le forme e i vocaboli affettati o antiquati. Ma l'azione di lui come storico fu molto maggiore ai tempi suoi, in quella entusiastica adolescenza e accendibilità retorica del sentimento nazionale in Italia, e in mezzo a quella sovreccitazione che dalla Francia s'era diffusa tra noi, insieme con gli albori della libertà.

Nato e morto tre anni prima del Botta, ma sceso dopo di lui nell'arringo storico, Lazzaro Papi, toscano [1763-1834], tratto ne' suoi Commentari della Rivoluzione Francese, lo stesso periodo storico già narrato dal Botta per l'Italia [1789-1815]. Lo fece anch'egli in lingua toscanamente classicheggiante, ma in forma molto più spontanea e naturale, dando prova di vera imparzialità, e con molto acume penetrando le ragioni intime dei fatti, si da meritarsi, per l'obbiettività e serenità del racconto e per l'acuta critica, la lode datagli dal Carducci di «chiaroveggente testimone e giudice dei tempi con temperanza libera ed onesta».

VINCENZO Coco, sannita [1770-1823], oltre ad un racconto storico, Platone in Italia, scritto con intento patriottico, diede in forma men purgata, ma efficace per calore di sentimento, un Saggio storico sulla rivoluzione di Napoli det 1799, in cui, fra altro, profetava l'unità, e il mutamento del governo di Roma esser condizioni necessarie a salvare l'Italia.

Maggiore forse di questi tre fu PIETRO COL-LETTA [1775-1831] che, dopo sofferta la prigionia per aver partecipato alla repubblica Partenopea, subi più tardi il confine in Moravia, poi l'esilio in Firenze per aver collaborato con Gioachino Murat in audaci imprese di guerra. Studioso e famigliare di studiosi quali il Niccolini, G. Capponi, il Giordani, a Firenze scrisse l'opera meditata in Moravia, La storia del reame di Napoli dal 1734 al 1825.

E suo pregio speciale, come del Guicciardini, la larga esperienza d'uomini e di cose, l'elevato sentimento morale, il caldo amor di patria che ispirarono le sue pagine e diedero ad esse sincerità di giudizio, austera franchezza di parola. Vibrato e nervoso nello stile, rapido e corretto nella frase, il Colletta fece opera altamente patriottica, suscitando, col denudare le vili arti del governo borbonico, generosi sentimenti di liberta e di indipendenza.

IL CULTO DI DANTE trovo a quel tempo due ottimi sacerdoti in due commentatori della D. C.: PAOLO COSTA, già nominato come mediocre poeta, e Giosafatte Biagioli [1768-1830].

LA POLEMICA DELLA LINGUA fu invece vivissima e vi parteciparono, per non dir che dei maggiori, V. Monti, G. Perticari e P. Giordani nel settentrione, nel mezzodi quel Basilio Puoti così vivacemente descritto dal Bonghi nella prefazione al suo: Perchè la letteratura italiana non sia popolare in Italia (1).

<sup>(1)</sup> V. ivi, Milano, 1873, p. XV.

Quando il Cesari, come già dissi (1), aveva preso a sostenere con tanto ardore le ragioni della Crusca, da divenire oggetto di violenti attacchi e persino di derisione fra i suoi autorevoli avversari, a capo di questi si pose il Monti, prima censurando in un giornale la sua riedizione del Vocabolario, poi contrapponendole la Proposta di correzioni ed aggiunte già ricordata, alla quale attese con l'aiuto di un erudito filologo, il genero suo Giulio Perticari [1779-1822].

Il Monti si opponeva solo all'eccessiva adorazione dei trecentisti, e voleva che, allargando la cerchia dei modelli fuor del '300 e del '500, si consentisse anche di accettare termini e vocaboli nuovi, con quella «licentia sumpta pudenter » che già aveva invocato Orazio nell'Arte poetica. Il Perticari andò molto più in là, e affermando che la lingua de' trecentisti non era scevra di volgarità, puerilità e scorrettezza, volle richiamar in onore la dottrina dantesca che la lingua italiana olezza in tutti i dialetti nostri, e non è peculiare d'alcuno, mentre già si faceva strada il concetto che l'italiano avesse sua sede e sua fonte nel dialetto toscano e l'Accademia della Crusca premiava di preferenza i fiorentini.

Le tre maggiori opere filologiche del Perticari (avversario nel resto del Romanticismo, che combatte con il Giornale Arcadico fondato a

<sup>(1)</sup> V. a pag. 98.

Roma nel '18) Della difesa di Dante, Dell'amor patrio di Dante e del suo libro intorno al volgare eloquio, Degli scrittori del trecento e de' suoi imitatori, ebbero un nobile impulso dal sentimento patrio di lui, che nella fusione dei dialetti vedeva il vincolo ideale della grande famiglia italiana. Ma le sue conclusioni esagerate trovarono avversarî autorevoli in Giovanni Galvani, filologo modenese, [1806-1872], che espose Dubbî sulla verità delle dottrine perticariane nel fatto storico della lingua, e in PIETRO GIORDANI, piacentino, [1774-1848] che, più coll'esempio che colla teoria, cercò di condurre la prosa ad un culto discreto dei classici, e conciliare, la teoria rigorista del Cesari e quella liberista del Perticari.

Nocque all'efficacia degli scritti giordaniani l'indole loro accademica (Trattati letterari e critici, Elogi, Panegirici, Epigrafi, Discorsi), lo stampo troppo classicamente simmetrico e l'intonazione retorica ed oratoria. Accolto dapprincipio come arbitro, egli vide ben presto messe da parte e dimenticate le sue opere; mentre ormai si faceva strada la teoria che fu detta poi manzoniana, già preannunciata nelle Lettere filologiche e critiche di Urbano Lampredi [1761-1838], che caldeggiano il ravvicinamento della lingua studiata negli scrittori con l'uso vivo dei ben parlanti toscani.

La filosofia e la scienza del giure hanno in questo periodo due nomi che, più che per valore letterario, meritano di essere ricordati per la loro importanza nel moto intellettuale che preparò la rivoluzione italiana. Sono i nomi di Pasquale Galluppi [1770-1846) e di Gian Domenico Romagnosi. Quello, in una forma inelegante e faticosa, fu colle sue opere iniziatore di quel moto di conciliazione della filosofia con la religione, che ha fatti famosi i nomi del Gioberti e più ancora di Antonio Rosmini « santissimo uomo, altissimo ingegno ed elettissimo cuore » (1).

G. Domenico Romagnosi, [1761-1835] magistrato e professore di diritto a Pavia e a Milano, infaticato al lavoro anche nell'avversa fortuna che lo volle povero e infermo, giustamente disse di sè: « sono la sentinella avanzata della civiltà! » (2). Precursore nelle scienze esatte e nelle scienze morali, nel giure e nell'economia politica, egli iniziò la rivoluzione nelle più alte sfere speculative, sfatando nel suo: Dell'indole e dei fattori dell'incivilimento, le utopistiche dottrine sociali del Rousseau, dello Smith, del Bastiat. Ma neanch'egli fu letterato, e la profondità del pensiero si tradusse in una forma astrusa ed aspra.

<sup>(1)</sup> Bonghi: op. cit. prefaz., p. IX.

<sup>(2)</sup> Cfr. G. Pompilis: Pensiero ed azione, ecc. cit. p. 52.

### S IV.

# Il Romanticismo puro.

Caratteri letterari del Romanticismo. — Romanticismo letterario. — Sue origini. — La poesia dialettale. — F. Gritti. — G. Meli. — C. Porta. — G. Belli.

Esagerazioni di classicismo nel contenuto e nelle forma, e di purismo nella lingua, radicali trasformazioni nelle dottrine politiche e sociali, progresso delle scienze particolari e della filosofia, la stanchezza del passato, e il desiderio del nuovo, l'influsso delle straniere letterature e il bisogno ogni giorno più imperioso d'accostare la letteratura alla vita, tuttociò insieme ha contribuito al manifestarsi definitivo del romanticismo in Italia nel primo quarto del secolo XIX, dopo che per diverse vie v'avean preludiato il Goldoni e l'Alfieri, il Baretti e il Gozzi, il Cesarotti e il Foscolo.

Stabiliamo anzitutto il carattere del fenomeno, secondo le conclusioni cui conduce lo studio comparato delle manifestazioni romantiche. Il romanticismo che sorge in Germania, al tempo di Federico II di Prussia, contro la imitazione della letteratura francese classicheggiente di Luigi XIV, colà importata dal Voltaire, fu ben altra cosa dal fenomeno che ebbe in Italia per suo primo divulgatore e propugnatore il Berchet, per suo massimo pontefice il Manzoni. Quello prese nome dal vocabolo francese designante la lingua e la letteratura romanze, cioè derivate nel medio evo dalla lingua e dalla letteratura romana; ma del nome abusò in istrano modo, adattandolo a significare quel rivolgimento letterario e politico che mirava ad opporre alle tradizioni artistiche dei greci e dei romani, quelle cavalleresche e religiose dell'età di mezzo (1).

Il ROMANTICISMO ITALIANO di cui stiamo per occuparci, a ben altro tendeva nello spirito suo: a fare la letteratura specchio non d'una vita passata, fosse medioevale od antica, ma della vita presente, pur valendosi come mezzo anche dell'ispirazione tratta dal passato, quando questo avesse col presente tali contatti, tali somiglianze da poter servire alla dipintura o alla critica di esso.

Con ció non si vuol negare che il romanticismo italiano sia rampollato dal germanico; tanto più che questo si accordava coi principi propugnati dall'abate Conti, dal Baretti, dagli anticlassicisti temperati; invero il romanticismo germanico aveva con il Lessing battuto in brec-

<sup>(1)</sup> Cfr. Graf.: Il romant. del M. in: Foscolo, Manzoni, Leopardi. Torino, 1898. pag. 53.

cia contro le unità aristoteliche, come già prima presso di noi il Conti ed il Baretti; in Germania era segnacolo in vessillo della nuova scuola l'arte shakespeariana, così come essa era stata in Italia presa a modello dal Conti e difesa dal Baretti contro gli attacchi del Voltaire.

Il romanticismo germanico aveva inoltre caratteri consoni al vivo bisogno manifestatosi in Italia, di emanciparsi da qualunque tirannide vincolasse le libere manifestazioni del pensiero e della vita sociale, e di cercare la fonte dell'arte nelle tradizioni nazionali; sicchè esso si naturalizzò ben presto presso di noi, prima come moto letterario, poi, sempre sull'orme dei tedeschi, come simbolo di rivolgimento anche politico, avvivatore dell'avversione allo straniero.

Del romanticismo prettamente letterario noi abbiamo già visto gli inizi col Cesarotti e i suoi, e con la poesia ossianica, una delle più notevoli manifestazioni del romanticismo inglese che si concreto nelle opere di Walter Scott e di Giorgio Byron; fino dal tempo in cui Carlo Gozzi componeva le sue fiabe, e Goldoni le sue commedie, e i lirici nostri si ponevano sulle orme dei loro confratelli inglesi e tedeschi (1).

Fu, sotto un certo rispetto, moto romantico anche il dibattito intorno alla lingua.

La poesia dialettale, infatti, rifiorita al principio del secolo XIX per tutta Italia, da Palermo a Venezia, da Milano a Roma, ebbe in-

<sup>(1)</sup> V. § I.

coraggiamento grande dalla lotta contro i puristi. Di tale suo carattere romantico non s'erano avvisti l'Alfieri e il Monti quando intessevano lodi al Meli, poeta in vernacolo siciliano; se n'era invece accorto, ma per combatterlo, il padre Branda, quando aveva scagliate contumelie contro i poeti in vernacolo milanese (1), dei quali era massimo ai suoi tempi Domenico Balestrieri (1714-1780), traduttore della Gerusalemme Liberata.

Nè romantica potè parere la poesia dialettale ai suoi inizi in Venezia e in Sicilia, tanto ne fu aulico e letterario il carattere.

A Venezia era già tradizionale il culto del patrio dialetto, quando a sollevarlo ad onore di lingua d'arte vennero nel secolo scorso il Goldoni, il Gozzi, il Chiari e, massimo fra tutti, FRANCESCO GRITTI.

Il Gritti, nato nel 1740 da famiglia patrizia, fu giudice del consiglio dei quaranta, e dedicatosi alle lettere, fu traduttore di opere straniere, tentò infelicemente la scena e si dedicò alfine alla poesia in dialetto, incoraggiato dal parere dello Zeno e da quello del Bettinelli, dal Foscarini e dal Cesarotti; allora salì in altissima fama. Morì nel 1811.

I generi da lui trattati sono la favola, l'apologo, la novelletta, più che la lirica, di cui diede pur qualche saggio; e la sua poesia ha un portamento austero che fa notevole contrasto col suo umor gaio, temperato e rinvigorito da

<sup>(1)</sup> V. p. 80-81.

una sana filosofia, razionalista e un po' scettica, che gli dà un giusto criterio di uomini e vicende al suo tempo. Felicissimo nell'uso del proprio dialetto senza eccessive volgarità e sguaiataggini, egli fu un pittore insuperabile, al dir del Dall'Ongaro, di scene e d'uomini, ma non seppe sottrarsi in tutto al vizio comune ai suoi concittadini che poetarono indialetto, quello della scarsa popolarità del concetto e del costrutto.

Meno popolari di lui sono i suoi imitatori, dei quali uno solo, PIETRO BURATTI, toccò qua e là il fare del popolo delle calli e delle salisade, pur riescendo spesso troppo libero e voluttuoso. Gli altri furono classici o arcadi che vestirono i loro argomenti (epici, satirici, descrittivo didascalici) di lingua popolesca.

Parve pure classico ed arcade alla maniera del Rolli Giovanni Meli, l'Anacreonte Siciliano, come lo dissero i suoi contemporanei (1740-1815), che fu abate e medico, professore di chimica e poeta, epicureo alla maniera oraziana. Coltivando il volgar siciliano, toccò tale altezza da oscurar la fama di tutti i suoi predecessori, non escluso Giuseppe Vitali, che tentò l'epica eroica dialettale con la Sicilia liberata, nè Domenico Tempio, popolare per certa sua poesia scherzosa, insudiciata di laidezze.

Il Meli tratto tutti i generi: il poema comico, la parodia, odi serie, satire, un ditirambo; ma fu sommo nelle favole, nelle anacreontiche, e negli idillî, che nessuno mai tratto con tanta venustà la poesia pastorale, ne fece rifiorire con così potente originalità le vecchie canzoni d'Anacreonte.

Emulo del La Fontaine nella favola, rinnovatore delle grazie di Teocrito nell'idilio, il Meli, come il Gritti, nella scelta degli argomenti, nell'ispirazione, nella forma non è vero poeta popolare; è un letterato che lia saputo ornare la sua poesia di nuovi e vaghissimi fiori, colti nell'agreste e profumato giardino del suo musicale dialetto.

Ben altramente popolare fu la poesia a Milano col Porta, a Roma, più tardi, col Belli che qui ricorderemo per ragioni logiche più che cronologiche.

A Milano era già una tradizione di poesia dialettale, fatta più gloriosa in tempi più vicini da Carlo Maria Maggi (1630-1699).

Poeta lirico, melodrammatico, comico, in lingua italiana e in dialetto, oratore, uomo di Stato, scrittore di materie politiche, cultore di lingue classiche e traduttore, il Maggi ebbe, può dirsi, in qualche modo, a continuatori dell'opera sua, restauratrice della morale e della verità, il Goldoni nella commedia, il Metastasio nel melodramma, il Parini nella satira, il Manzoni nella poesia religiosa: onde meritatamente egli richiama tutta l'attenzione degli studiosi della storia di nostre lettere.

Fu pure ottimo poeta diálettale lombardo il Balestrieri già nominato; e forse di questi due egregi sarebbe stata più larga la fama, se ad offuscarne la luce con il suo splendore non fosse venuto Carlo Porta.

Nato a Milano nel 1775, da famiglia di mediocre nobiltà, il Porta, dopo aver seguito i primi studi in un collegio di gesuiti, fu mandato ad Augusta per apprendere il tedesco, la ragioneria e la mercatura. Ma a 21 anni egli ritornava a Milano, mal soffrendo per l'indole sua la lontananza dalla famiglia e dalla patria.

Di qui ripartì per Venezia ove fu impiegato presso l'archivio delle Finanze, e donde fu trasferito a Milano nello stesso ufficio all'Intendenza Generale.

Dimesso dopo la battaglia di Marengo, fu richiamato dopo quattro anni alla cassa del Debito pubblico, e fu allora che prima per celia, poi di proposito, incoraggiato dai primi successi, si diede alla poesia. Uomo d'indole mite, fu alieno dalle brighe e dalle macchinazioni politiche, e potè anch'egli come il Parini prima, il Monti poi, vedere nel ristabilimento degli Austriaci la promessa di un'éra di pace e di benessere, che trascorse fino al 1821 nella sua famiglia, tra la moglie e tre figli. Lo uccise la podragra a 45 anni.

Tommaso Grossi narra che i primi componimenti dialettali del Porta furono due almanacchi; ma un altro almanacco, pure in dialetto, lo assali con così villane censure che egli smesse per allora di scrivere e fece proponimento di non voler più far versi. E stette parecchi anni in questo proposito, nè gli dove costar molta fatica, perchè le discordie dei partiti, poi la reazione capitanata dal Souwaroff, spadroneggiante feroce e senza freno, avevano ridotta Milano a tale umiliazione, che nessuno pensava alla letteratura.

Solo dopo divenuto cassiere all'Intendenza di Finanza della Repubblica Cisalpina, nella quotidiana famigliarità con quegli insigni che popolavano allora Milano: il Foscolo, il Monti, il Romagnosi e gli altri che poi furono del Conciliatore, si ravvivò in lui l'estro poetico; e ne furono primo frutto, al dir del Grossi, I desgrazzi de Giovannin Bongé. Quind'innanzi la sua vena satirica e giocosa fu inesauribile. Alle prime seguirono: 1 olter desgrazzi de G. B.; poi le liriche, quali pungenti e vivacissime, come la Nomina del Cappellan, Meneghin birœu di ex monegh, Fra Diodatt, La preghiera, I dodes sonitt a l'abaa Giavan (l'abate Giordani), ecc ; quali invece piene di festiva e ingenua comicità. Tento anche, e non infelicemente, la versione in milanese di qualche brano della Divina Commedia.

Non cercate nella sua poesia la nota forte del sentimento patrio, non vigoria di passioni, efficacia di contrasti, potenza di volo lirico; queste ultime non sono qualità che si convengano al genere che il Porta trattò. Quanto al sentimento patrio, al Porta non si può fare accusa se, nato sotto un regime non cattivo nè infesto al suo paese, educato sotto un padrone che gli diè modo di vivere agiatamente, testimonio dei disordini generati dall'invasione francese, si calmò vedendo tornare gli antichi dominatori, e non pensò che potevano gli Italiani esser padroni in casa loro. Solo contro i Francesi nutri vivace antipatia e n'è testimonio il

telicissimo sonetto: « E dài con sto chez-nous! Ma sanguanon...! »

Ciò che costituisce la grande, incontestata superiorità del Porta, la efficacia sua di vero poeta, è la finezza dell'osservazione, acuta, felicissima nello scorgere il lato comico delle cose; nè meno meravigliosa è la sicurezza plastica della forma che senza artificio alcuno, senz'ombra di fatica o di sforzo apparente, scolpisce le figure, dipinge i quadri, cesella le più delicate macchiette, avviva le scene e i dialoghi, in cui rivive intero e schietto il popolo milanese, dall'umile accendilampade, al negoziant de frust, dal povero frate di campagna al grasso e ben pasciuto fratacchione delle sale aristocratiche, da Barborin a Donna Fabia.

Chi ha letto le poesie del Porta non dimentica più il povero Giovannin Bongé, così comico nella sua pusillanimità mascherata di coraggio, nella sua bonarietà semplice ed ingenua, nè quel misero sciancato del Marchionn, le avventure del quale non sappiam bene se più ci facciano ridere o piangere, ne il maggiordomo della Marchesa Paola Travasa, meravigliosamente bello nella sua altezzosità da servitore di grande famiglia, ne Donna Fabia Fabion de Fabrian e l'inarrivabile comicità della sua preghiera e del suo linguaggio. Non manca talora nel Porta lo sprazzo di luce d'una satira forte e pungente; l'intervento della Lilla. « la cagna maltesa, tutta pel, tutta goss e tutta lard », nelle vicende del cappellano di casa Travasa, è particolare che

non trova riscontro se non nell'episodio della « vergine cuccia » immortalato dal Parini nel suo Giorno.

Il dialetto, colto sulle labbra del popolo, è istrumento perfetto nelle mani del Porta, che lo maneggia con una sicurezza, con una disinvoltura non più pareggiate dopo lui; si che a lui ben s'attaglia quel che egli scriveva nel suo famoso sonetto:

" I paroll d'un lenguagg, car sur Manell, In onna tavolozza de color, Che ponn fa el quader brutt, e el ponn fa bell, Segond la maestria del pittor ".

Ed egli fu pittore d'insuperabile maestria!

Il Porta non fu un letterato di professione. La poesia sgorgava in lui da cosi ricca e naturale vena, che forse una grande coltura le avrebbe nociuto; ne il Porta ebbe coltura al disopra della comune (l), ne, meno, fu un classico; anzi, quando, come tra poco vedremo, imperverso a Milano la polemica tra classici e romantici, egli si schiero con questi ultimi, bastonando con le sestine sul Romanticismo Carlo Gherardini, un classico ch'egli soprannomina Madamm Bibin, e il Giordani con la serie dei sonetti contro l'Abaa Giavan.

Era quello il tempo in cui la poesia dialettale trionfava, e a Venezia uscivan per le stampe

<sup>(1)</sup> Cfr Salvioni, La bibl. di C. P. in Perseveranza 28, IX, 1900.

le Poesie del Gritti, il Tasso a la barcariola del Mondini, e la Raccolta di poesie Veneziane (1817); mentre a Milano il Cherubini pubblicava la Collezione di autori milanesi (1817) cui il Porta stesso forniva la materia per il duodecimo ed ultimo volume.

Leggendo e studiando su questa Collezione le poesie del Porta, e traducendone molte, si formò e rivelò l'inclinazione del secondo nostro grande poeta dialettale, Gioachino Belli.

Nato a Roma nel 1791, rimasto orfano e ridotto alla miseria per la rivoluzione, fu prima scrivano, poi collo studio e col suo ingegno si conquistò un ben misero impiego, finchè nel matrimonio con *Maria Conti*, ricca gentildonna, trovò l'agiatezza. Gli fu consentito allora tornare agli studi ed alla poesia, che già aveva coltivato in lingua italiana, e fu allora che la lettura delle liriche del Porta lo rivelò a sè medesimo; nel 1860 leggeva il Porta; nel 1881 era già celebre. Morì nel 1868, senza aver sentito l'alito politico dei tempi nuovi, in un isolamento misantropico, in un ascetismo religioso quasi maniaco. Lasciò più che duemila sonetti.

A Roma dov'egli nacque e visse, i motti piacevoli e satirici, le barzellette facete, spuntano naturalmente sulle labbra del popolo, amante, più d'ogni altro d'Europa, dice lo Siendhal, della satira fine e pungente, e che parla uno dei nostri dialetti più armoniosi ed efficaci e di più felice organismo; a Roma è tradizionale l'arguzia, d'argomento privato, politico, religioso, di quei due leggendari Pasquino e Marforio che impersonano lo spirito d'osservazione e di

satira di quella plebe secolarmente civile (1). Ed è appunto questa plebe che il Belli ha voluto rappresentare nei suoi sonetti; « a guardarli tutti insieme mi par di vedere che questa serie di poesie potrà forse davvero restare per un monumento di quel che è oggi la plebe di Roma.... Un disegno così colorito non troverà lavoro da confronto che lo precedesse». Così scriveva il Belli nel 1831 a Francesco Spada, nè s'ingannava; il complesso della sua opera fu veramente un poema.

Il B. si dissimula, scompare dietro il suo eroe: la plebe di Roma; questa è, e non il poeta, che giudica, che schernisce, che parla talora un po' sboccata e triviale; tanto che lo Schuchardt giunse a dire « che se non ci fosse stato chi pensava e parlava a quel modo, il Belli non avrebbe mai scritto quel che scrisse (2)».

« Tutta una città — scrive lo Gnoli — vi si apre davanti; le piazze, le strade, i vicoli; il bottegaio vende la sua merce, le comari ciarlano sulla via, i ragazzi giuocano, l'uomo lavora o sta oziando alla bettola col coltello alla cintola; s'intrecciano la bestemmia e la fede, la superstizione e l'oscena risata; qua il giuoco del lotto, là il prete che predica, ora udito con riverenza, ora deriso dietro le spalle; mormo-

<sup>(1)</sup> Cfr. la Prefaz. del Morandi, ai sonetti di G. B., e gli articoli di D. Gnoli: N. A. 1877-78.

<sup>(2)</sup> Citato in Spezi: il B. e la poesia Romanesca, Teramo, 1891, p. 37.

razione nelle anticamere dei prelati e gesuiti, corruzione nei tribunali, vizio e ferocia nelle prigioni, e in fondo il boia che mostra al popolo affollato una testa; s'aprono le finestre, e udite i discorsi delle serve da un piano all'altro e i pettegolezzi e gli amori; si scoprono i tetti, e vedete le luride stanzucce, l'umide soffitte, dove le madri aspettano con ansia i figli od i mariti, e.... tutto un popolo infine che si muove e opera e parla, tutta la vita d'un volgo arguto, flero e ignorante » (1).

All'oggettività assoluta, per cui l'autore non traspare mai traverso l'opera, il Belli accoppia, come ben nota il Morandi (2), una somma evidenza di narrazione e una tal naturalezza di forma dialogica, che se anche egli riferisce le parole di un solo interlocutore, voi potete senza alcuno sforzo indovinare le risposte e la controscena degli altri. Nè pare al tutto giusto il giudizio del Carducci (3) che nega al Belli l'affetto, il sentimento; certo non ne son frequenti gli esempi, ma La famija poveretta, La povera madre, Campagna romana, sono sonetti improntati a profonda sensibilità del cuore. Nè manca al Belli, come al Porta, dove occorra, la vigoria

<sup>(1)</sup> V. Gnoli, Studi Letterari, Bologna, Zanichelli, 1883, pag. 131.

<sup>(2)</sup> Sonetti Romaneschi di G. B. Lapi, 1886-1889, I., p. CCXXXVIII.

<sup>(3)</sup> V. Prefazione del C. al Villa Gloria, di PASCARELLA.

della satira che gli detta sonetti come quello:

" Stamo in mezz' a na macchia, Caterina,

o gli altri contro quel Papa Gregorio di cui il Belli disse « Je volevo bene, perchè me dava er gusto de potenne di male » (1).

<sup>(1)</sup> V. Spezi, op. cit., pag. 25.

### s v.

## Il Romanticismo e Alessandro Manzoni.

Con la poesia dialettale così largamente pullulata e così rapidamente vigoreggiante, con il diffondersi della coltura linguistica e letteraria straniera, col dibattito tra Cesarottiani più o men temperati, e puristi, s'era dunque preparato e svolto presso di noi il romanticismo letterario. Dal concorso di tutte queste circostanze col rinnovato indirizzo civile italiano, sgorga spontaneo il romanticismo, che direi pratico, nostro; quello che ebbe in Lombardia la sua culla e i suoi maestri.

Qui la restaurazione del 1815 era stata sinonimo del riconsolidarsi del dominio straniero, e più propriamente austriaco, che doveva riuscir tanto più inviso quanto più vivo era balenato il miraggio dell'indipendenza pur traverso i difetti di prepotenza e di precarietà della Repubblica Cisalpina, poi del Regno d'Italia napoleonico. Qui madame de Staël, letterata francese, s'era fatta sostenitrice di quelle teorie ro-

mantiche, delle quali essa era tra i principali rappresentanti in Francia, con lo Chateaubriand, il Delavigne, il Lamartine, più tardi Victor Hugo. Qui infine era sorta, per l'ispirazione e coi sussidi del governatore austriaco, generale Bellegarde, la Biblioteca Italiana sotto la direzione di Giuseppe Acerbi, viaggiatore e giornalista egregio, e con la collaborazione del Monti e del Giordani; e questo periodico, letterariamente classico, e che tendeva a conciliare e render benevola all'Austria l'opinione pubblica italiana, cosicché riduceva il classicisino ad essere o parere l'espressione di un sentimento politico, aveva raccolto sospetti e inimicizie, e provocato il sorgere d'un altro giornale con indirizzo novatore in politica e in letteratura.

Fu questo il Conciliatore, fondato in Milano nel 1818 dal Conte Luigi Porro Lambertenghi, con la cooperazione di illustri scrittori e pensatori italiani, tra i quali il più assiduo, più vivace e battagliero fu Giovanni Berchet; questo periodico visse, rappresentante coraggioso di idee liberali, una breve vita, perseguitato dal governatore austriaco che lo costringeva a chiudere le sue pubblicazioni il 17 ottobre 1819.

Già nel terzo numero di questo giornale, che dal colore della sua carta fu detto anche foglio azzurro, G. D. Romagnosi aveva iniziato la polemica romantica con una memoria sulla poesia considerata nelle diverse età delle na-

zioni, cui teneva ben presto dietro, in più numeri, uno studio di Ermes Visconti dal titolo Idee elementari sulla poesia romantica. Il Conciliatore si faceva così paladino, contro gli attacchi e l'ira diffusa tra tutti i numerosi seguaci della parte conservatrice in politica come in letteratura, delle idee romantiche due anni prima bandite dal BERCHET con la sua lettera semiseria di Crisostomo, che accompagnava la versione in prosa di: Il Cacciatore feroce e Eleonora, due ballate romantiche del Bürger.

GIOVANNI BERCHET, nato nel 1783, da famiglia oriunda francese, a Milano, fu oggetto di persecuzioni e condanne da parte del governo austriaco per i suoi sentimenti liberali. Esule volontario peregrinò all'estero, soccorso dal Marchese Arconati, esule con lui, finchè tornò nel 1848 a Milano, e vi fu durante il governo provvisorio, direttore degli studi. Al ritorno degli Austriaci emigrò in Piemonte dove morì nel 1851, dopo aver a lungo seduto tra i deputati.

Fu autore di ballate, poemetti, (I profughi di Parga), romanze (notevole il gruppo di cinque di esse, che s'intitola Fantasie), e liriche patriottiche, che gli meritarono il nome di Tirteo italiano

Del Berchet poeta patriottico diremo tra poco. Notiamo ora la parte importante da lui presa alla riforma romantica, della quale può dirsi aver egli fissato primo i canoni nella lettera testè citata. In essa si afferma come condizione essenziale dell'arte romantica la popolarità, cioè l'adattarsi alla concezione popolare, la scelta di temi tratti o imitati da tradizioni volgari e comuni, e la semplicità dei mezzi; l'autore chiarisce poi nettamente il diverso valore delle parole classico e romantico, qualificando:

poesia dei morti la classica, che ripete e più spesso imita, modificandoli, i costumi, le opinioni, le passioni, la mitologia di popoli antichi, sperando di riprodurre così le bellezze ammirate nei Greci e nei Romani:

poesia dei vivi la romantica, che interroga direttamente la natura traendone sentimenti e massime moderne; che dalla credenza del popolo deduce i misteri della religione cristiana, la storia di un Dio rigeneratore, la certezza di una vita avvenire, il timore d'un'eternità di pene; che infine chiede all'animo umano vivente la storia delle passioni vere o sentite, risultanti da usanze, ora cavalleresche, ora religiose, ora feroci, ma o praticate, o presenti, o conosciute generalmente, risultanti insomma dal complesso della civiltà del secolo in cui il poeta vive.

Nè del secolo solo, ma ben anche del popolo, in mezzo al quale e per il quale essa si svolge, deve la poesia sentire l'influsso; con che si viene ad escludere quel che era di convenzionale nella poesia romantica precedente: cioè la servile imitazione della poesia nordica, e quel suo affettato sentimentalismo che era allora, e fu purtroppo anche di poi, vizio di certa nostra poesia.

Insomma « se la poesia è l'espressione della natura viva, ella deve essere viva come l'oggetto ch'ella esprime, libera come il pensiero che le dà moto, ardita come lo scopo a cui è indirizzata. Le forme ch'ella assume non costituiscono la di lei essenza, ma solo contribuiscono occasionalmente a dare effetto alle di lei intenzioni ».

Questo il succo della teoria svolta nella Lettera semiseria, che prefiniva così i limiti dell'arte romantica ed indicava la pietra di paragone del bello d'arte nella natura medesima, poiche l'arte dev'essere imitazione della natura, non imitazione della imitazione.

Cosi, al primo suo apparire come scuola poetica in Italia, il romanticismo scendeva in lizza non con le incertezze d'un inesperto combattente, ma con atteggiamento determinato, risoluto, e si affermava con caratteri e intenti suoi proprî e caratteristici.

Il Conciliatore e le condizioni politiche d'Italia faranno il resto, quello illustrando con maggiore larghezza e varietà di dilucidazioni la dottrina del Berchet, e praticamente avvalorandola con l'applicazione sua negli scritti dei suoi collaboratori, queste risolutamente avviando il romanticismo ad essere la scuola della letteratura nazionale.

Ad assommare e ad integrare l'opera letteraria e intellettuale dei primi romantici venne ALESSANDRO MANZONI.

Il 7 marzo 1785 nasceva in Milano da Pietro Manzoni, di nobil famiglia valsassinese, e da Giulia Beccaria, figlia di Cesare, ALESSANDRO MANZONI.

Educato nei primi anni in collegi di padri Somaschi, prima

#### a Merate poi a Lugano,

".... nudrito
In sozzo ovil di mercenario armento
.... discepolo di tale
Cui gli saria vergogna esser maestro, (1)

passò nel 1799 nel collegio Longone, allora detto dei Nobili, a Milano, poi a Pavia, dove però non conseguì laurea.

Diessi di poi, a Milano, ad una vita scioperata, di ridotto e di giuoco; ma una frase del Monti ("Se andate avanti così, bei versi che faremo in avvenire!,) lo arrestò di botto sulla china pericolosa, riavviandolo a quegli studi di lettere e di poesia, che già aveva impresi frequentando a Brera le lezioni di Pietro Signorelli, e studiando i prischi sommi, com'egli chiamava i classici, le opere del Parini e quelle del Monti.

A vent'anni parti per Parigi con la madre, che v'aveva dimorato in dimestichezza con Carlo Imbonati di cui, morto, aveva riportato a Milano la salma.

La, frequentando le sale della moglie di Cabanis, e della moglie di Helvetius, s'imbevè di quelle dottrine enciclopedistiche che erano il canone della suddetta Societé d'Auteuil, scostandosi da quella sincera fede cristiana, che era stata l'unico saldo frutto dell'educazione ricevuta dai padri Somaschi; talchè nell'8 sposava Enrichetta Blondel, figlia d'un banchiere ginevrino, di religione protestante. Ma quando la moglie sua, due anni appresso, abiurò solennemente la sua fede per la cattolica, il fondamento religioso che era profondo nell'animo del Manzoni, gli fe risentire intenso il bisogno di pregare e di credere, fra le alte e misteriose navate della Chiesa di San Rocco a Parigi.

Tornato a Milano nel '10 stesso, quivi trascorse, richiamato dalla fede rifiorente a novelli entusiami di pensiero e di

<sup>(1)</sup> In morte di Carlo Imbonati.

poesia, 17 anni, alternando la sua dimora tra Milano e la villa di Brusuglio, e la sua attività letteraria tra le liriche e il romanzo.

Si trasferì con la famiglia nel '27 a Firenze ove, accolto con le maggiori attestazioni di stima, conobbe il Giusti, il Niccolini, il Capponi, il Leopardi, e prese ad apprezzare ed amare quel dialetto, fluente armonioso e solenne come l'acque dell'Arno, nel quale avrebbe poi risciacquato il suo romanzo.

Di nuovo a Milano, dopo alcuni anni di vita famigliarmente serena, e letterariamente operosa, vide addensarsi sul suo capo la sventura: nel '38 gli moriva la moglie, nel '34 la figlia primogenita Giulia, che era andata sposa a Massimo d'Azeglio, e gli furono allora amorosi confortatori Antonio Rosmini e Tommaso Grossi. Passò nel '37 a seconde nozze con Teresa Borri, vedova Stampa, e nel '48, dopo il ritorno degli austriaci, egli, riflutati gli onori offertigli, si ridusse a Lesa sul Lago Maggiore, dove visse fino al '55 in dolce famigliarità con quella grande anima di Antonio Rosmini, che gli spirò tra le braccia.

Dopo il '59, liberata la Lombardia, egli fu fatto presidente onorario dell'Istituto Lombardo di scienze e lettere, con lauta pensione che gli consentì di sottrarsi alle strettezze. Senatore nel '60, assistè e contribuì ai graduali passi che condussero l'Italia a compiere la sua unità ponendo in Roma la sua capitale: proclamazione del Regno d'Italia nel '60, nel '64 votò pel trasferimento della capitale. Nel '72, fatto cittadino onorario di Roma, salutava commosso l'effettuazione del voto costantemente vagheggiato nel profondo del cuore: l'Italia intera degli Italiani.

Il 22 maggio del 1878 egli spirava in Milano la sua grande anima.

Sono sue opere:

in poesia: (oltre i componimenti lirici giovenili, i poemetti in terza rima (Il trionfo della libertà), ed in isciolti (Adda, In morte di C. Imbonati, Urania), poi riflutati) alcuni canti patriottici (Proclama di Rimini e Marzo 1821, cominciato nel '21, compito e pubblicato nel marzo del '48);

gli Inni Sacri. Essi dovevano esser dodici, e celebranti le principali feste religiose dell'anno; ne furon compiti, tra il '12 e il '22, cinque (Risurrezione, Nome di Maria, Natale, Passione, Pentecoste);

l'ode 5 Maggio, per la morte del primo Napoleone;

i tre cori delle tragedie: e cioè:

- "S'ode a destra uno squillo di tromba..., che descrive la battaglia di Maclodio (Conte di Carmagnola, atto II, scena VI ed ultima);
- "Dagli atrî muscosi, dai fori cadenti... ", (Adelchi, atto III, fine), che esprime la breve gioia degli italiani sfuggiti alla servità, e inconsci d'esser passati sott'altro oppressore;
- "Sparsa le trecce morbide... " (Adelchi, atto IV, fine della scena I), rinarrante gli estremi, dolorosi aneliti d' Krmengarda, tra i rimpianti del passato e la visione confortatrice d'una promessa felicità celestiale;

due tragedie: Il Conte di Carmagnola [1816-1820], in cinque atti, ed in endecasillabi. Rappresentata con poca fortuna nel '28 a Firenze, questa tragedia, drammatizzando la storia di Francesco Bussone detto il Carmagnola, vincitore a Maclodio nella guerra tra i Veneziani e Filippo Visconti duca di Milano, poi arrestato e giustiziato dai veneziani per sospetto di tradimento, si propone di porre in luce la politica incerta e sospettosa di Venezia, le tristi guerre fratricide, il carattere, tra nobile e orgoglioso, del Carmagnola;

Adelchi, pubblicata nel '22 e rappresentata a Torino nel '43 senza favorevole successo; descrive la caduta del regno Longobardico in Italia per le ribellioni intestine e per la potenza dei Franchi.

In prosa:

opere minori sono: Il Discorso sopra alcuni punti della storia Longobardica in Italia, prefazione all'Adelchi, ricco di acuta indagine storica; l'*Epistolario*, che s'è andato di mano in mano arricchendo:

La Morale Cattolica, scritto polemico per ribatter l'accusa del Sismondi che essa morale abbia cagionato in parte la corruzione d'Italia:

l'appendice al III capitolo della Morale Cattolica, pubblicata più tardi;

la Storia della Colonna infame, [1829-1840], che completa ed illustra con documenti storici la descrizione della peste dei *Promessi Sposi*;

altri scritti di minore importanza.

d'indole filosofica e critica, principali:

la Lettera al signor Chauvet (in francese) [1820-1822] sulle unità di tempo e di luogo nella tragedia:

la Lettera al Marchese Cesare Tapparelli d'Aseglio, sul romanticismo [1823-1824], riedita nel 1870 con notevoli mutamenti (1);

il *Discorso del romanzo storico* [1845], indirizzato a dimostrare genere falso quello dei componimenti che son misti di storia e d'invenzione;

Lettere al Fauriel [1821] e al Carena [1845], Relazione sull'unità della lingua [1868], e Appendice ad essa; opuscoli vari sulla questione della lingua;

opera massima:

I Promessi Sposi, romanzo storico cominciato il 1821, compiuto nel '23, edito la prima volta in tre volumi tra il '25 e il '27, poi riedito in forma riveduta e fiorentinizzata nel '40-'42.

[Aggiungi a questi — che sono i più importanti — gli scritti pubblicati postumi nei sei volumi curati dal Bonghi, (Milano, Rechiedei, 1888-1898), e quelli annunciati nel mani-

<sup>(1)</sup> V. confrontate le 2 edizioni in: Scritti postumi di A. M., a cura di G. Sforza; nuova serie. Vol. I., Milano, Rechiedei, 1900.

festo dei dieci nuovi volumi, promessi da G. Sforza, di cui edito è il primo. (Milano, Rechiedei, 1900)].

I Promessi Sposi, gli Inni Sacri, le Tragedie, esaminati senza preconcetti teorici di scuole o di canoni artistici, sono tali opere che agevolmente si comprende l'idolatria della quale il M. vivo ancora cominció ad essere oggetto, e che continuò e si acui lui morto. Questa idolatria, a sua volta, spiega il sorger di quella reazione -alla quale partecipo dapprincipio anche il Car ducci, e che ando - non più con il Carducci - oltre il segno. L'opera, in apparenza così ingenua e semplice, del grande Milanese offri argomento ad una intiera biblioteca di studi critici, apologetici o agro-dolci; denigratori in tutto non osarono essere. Si fini con perder d'occhio talvolta l'artista, correndo in caccia del capo-scuola dei romantici, assommatore del passato, fecondatore dell'avvenire, e nella smania d'analisi e di ricerca si dimenticò che ciò ch'egli aveva voluto dare, anzitutto e sopra tutto, era un'opera d'arte che fosse buona oltrechė hella.

Con che io non voglio dire che quelle discussioni siano state oziose; ne derivò anzi, se non una più larga conoscenza di quel fenomeno complesso che fu il romanticismo (1), una più

<sup>(1)</sup> Non può esser compito mio, scrive il Graf, (nè so di chi potrebhe esser compito) lo sciogliere tutte le contraddizioni del romanticismo, piccole, grandi e mezzane, (Op. cit., p. 61).

esatta nozione del valore che ha l'opera manzoniana, della mirabile lucidità di quella mente, della potenza creatrice di quella fantasia.

Oggi quelle controversie paiono avviate a comporsi, forse volgendo ognuno a persuadersi che aveva ragione il Graf asserendo che il M. fu romantico, ma non quel romantico che molti si danno ad intendere; e capo del romanticismo italiano egli non può esser detto, se non con molte avvertenze, distinzioni e restrizioni che ne scemano d'assai la portata e ricordando la frase del Mamiani «che il presunto e acclamato capitano procedette sempre solo » (1).

Il M. fu più e meno che un romantico; meno che romantico per il predominio - talor persino eccessivo - della ragione sul sentimento, mentre i romantici esaltavano il sentimento sulla ragione; per la mancanza del sentimentalismo caratteristico nei romantici, specie tedeschi; per la fantasia non sfrenata e vagabonda, ma armonica inventrice e divinatrice dell'ideale nel reale. Meno che romantico egli fu ancora per un senso storico più acuto di quel dei romantici, che lo condusse a condannare nel Discorso sul Romanzo storico un genere di componimento caro ai romantici; per aver trattato classicamente la natura, non soffermandosi ad analizzarla minutamente, come i poeti descrittivi alla Haller, ma tratteggiandola, quando la tratteggia, con rapidità di tocco e

<sup>(1)</sup> GRAF. Op. cit., pag. 34.

sobriétà di colori; meno che romantico fu infine, perchè gli manca quel senso di malinconia che ha fatto dire al Carducci il sole esser simbolo del classicismo, e del romanticismo invece

> " Tu luna che abbellir godi co'l raggio Le ruine ed i lutti , (1),

e perchè non ha alcuno dei caratteri che fecero battezzare il romanticismo una esplosione d'individualismo.

Fu invece il M. più che romantico nella serietà e profondità del suo sentimento cristiano; nei « sentimenti molto più arditi, molto più irriverenti » che egli proclama di nutrire contro l'imitazion dei classici, nel culto del vero e del buono mantenuto immune dalle aberrazioni in cui i romantici caddero (2).

Delineato così il romanticismo del M., vediamo più davvicino l'opera sua di letterato.

#### IL POETA.

Il M. coltivo la poesia negli anni giovenili, e a vent'anni compose il carme per l'Imbonati, a ventidue l'*Urania*, tra i ventisette e i ventinove quattro degli Inni Sacri; a trentasette anni tutta la sua produzione poetica è compiuta, le tragedie comprese; solo una strofe, forse, aggiungera nel '48 al *Marzo 1821*, tenuto chiuso per ventisette anni nella fedele memoria.

<sup>(1)</sup> Rime nuove. LXVII. Classicismo e Romanticismo.

<sup>(2)</sup> Cfr., per quanto precede: GRAF, op. cit. pp. 35-75.

Realista più di molti realisti moderni e per ciò avverso al predominio dell'immaginazione, per indole naturale nemico di ogni esaltazione sentimentale, restio a ritrarre gli aspetti delle cose esteriori, alieno dall'usar « quelli che diconsi ornamenti », perchè potevano alterare il vero, che egli preferiva al bello, il M. non ebbe le potenze dello spirito più particolarmente richieste al poetico ufficio; e la sua poesia ha certo brani di incomparabile bellezza, ma non ha la perfezione complessa dell'opera che le fa meritar titolo di capo-lavoro.

Nelle tragedie si rivela la deficienza delle qualità drammatiche; lo sentenzio il pubblico italiano che non fece buon viso alla loro rappresentazione. La preoccupazione del rispetto al vero, e dello scopo morale circoscrive l'ambito dell'opera entro angusti confini, e impedisce al poeta una vera e sana oggettività, spingendolo a fare spesso de' suoi personaggi gli interpreti dei propri sentimenti e pensieri; così viene a mancare la verità, in molti luoghi, alle figure di Adelchi e di Desiderio, di Ermengarda e di Marco.

Si direbbe che la verità storica dei personaggi delle tragedie sia più esteriore che psicologica. La qual verità è, del resto, stata la maggior difficoltà contro la quale il M. si è trovato, nella tragedia, a cozzare: sia quando il troppo rispetto ad essa, come nel Carmagnola, ha limitato, come dissi, oltre misura l'ambito dell'opera sua e ne ha sminuito la varietà e l'in-

teresse; sia quando il poeta, avvedutosi di tale inconveniente, idealizzo forse troppo il protagonista della sua seconda tragedia, Adelchi, attribuendogli idee morali e religiose che per nulla si convengono alla personalità storica di lui. Si ebbe quindi nella tragedia manzoniana questo strano accozzamento di una così minuziosa preoccupazione erudita da dare origine ad un poderoso studio (Discorso sopra alcuni punti, ecc.) per dimostrare e confermare la fedeltà del materiale attinto nella storia, e di una notevole mancanza di realtà storica nella vita interiore dei personaggi, nella vita morale del tempo loro.

Un altro elemento di grande valore drammatico manca nella tragedia manzoniana, ed è l'elemento femminile; nel Carmagnola Antonietta e Matilde, la sposa e la figlia del Conte, appaiono solo all'ultimo atto, e la loro presenza per nulla contribuisce all'interesse dell'azione; nell'Adelchi è la poetica, simpatica figura di Ermengarda, che ispirò al poeta una delle sue liriche più dolci; ma essa sfiora la tragedia lievemente, come anima rassegnata e stanca, in quel desio disperato di pace ch'essa manifesta in una breve scena del primo atto, e che tristamente si compie nell'atto quarto colla morte di lei; quale importanza può avere in quel tragico epilogo della lotta tra due popoli e due religioni, la pallida figlia del re Longobardo, la sposa ripudiata del re Franco? E quale rilievo storico di fisonomia è in lei?

Se scarso è il valore drammatico delle due tragedie, se l'importanza loro riformatrice non è grande, talchè esse non trovarono imitatori, ciò non iscema tuttavia il pregio dell'alta poesia morale che esse racchiudono, nè fa meno agile e nobile il verso, meno semplice, viva ed efficace la forma e la lingua; particolar merito, questo, in un tempo in cui il teatro italiano, come meglio vedremo più tardi, posta in non cale la naturale gaiezza goldoniana, dimenticata la vigoria tragica dell'Alfieri, alternava meschine produzioni nostrali scritte in una forma convenzionale e ampollosa, a versioni infelici di commedie straniere, spesso ricche solo di artifiziosità e di inverosimiglianze.

Fu novità — o quasi — il coro della tragedia greca ricondotto ad onore dal M., adattandolo ai tempi, nei quali esso non poteva più essere il modo di tradurre in atto la parte che il popolo spiritualmente prendeva all'azione, o di esprimere l'impressione che il popolo riceveva dall'azione stessa, poiché mancava ogni reale partecipar del popolo allo spettacolo tragico. Il coro del M. fu dunque, per usar le parole del M. stesso, «fatto indipendente dall'azione e non applicato a personaggi»; divenne cioè una specie di intermezzo lirico, che tanto guadagno di valor proprio distinto, quanto perdette di efficacia drammatica.

Oltre ai tre cori la lirica del M. annovera non numerosi altri componimenti, fra i quali primeggiano gli *Inni Sacri*, che rappresentano

poeticamente le manifestazioni più nobili e più alte della religione cristiana. Di questi è principal pregio quello che nota il De Sanctis nel Mondo epico-lirico di A. M., cioè la base ideale sostanzialmente democratica, il ricostituire il mondo ideale cristiano armonizzandolo con il mondo reale, come l'aveva concepito il pensiero moderno, il ravvicinare cioè la divinità all'uomo, in una confidenza affettuosa e dolce, in un'armonia di pensieri e di sentimenti, preannunziatrice di quel regno di pace che il mondo irride, e gli afflitti sognano e attendono ansiosi ma fidenti. La forma è ricca in molti luoghi d'entusiasmo lirico, spesso efficace, popolare e composta insieme, armoniosa nel metro, felice nella parola; le nuoce tuttavia una notevole sovrabbondanza di qualificativi nominali o verbali, che sembrano togliere ai sostantivi la vigoria lor propria, e puntellarli con troppe determinazioni; le nuocciono ancora alcune similitudini frondose, a torto ravvicinate da taluno alle similitudini ornate d'Omero e di Dante, mentre non ne hanno ne il pregio artistico, nè l'efficacia dichiarativa.

Tra le liriche d'altro argomento, non ha grande valore d'arte l'incompiuta canzone *Il proclama di Rimini*, che solo sta ad attestare « con un gran brutto verso » come dice a ragione il Martini, il sentimento unitario vivo nell'animo del M. già sin dal 1815: « Liberi non sarem, se non siam uni!».

Altra lirica patriottica, e di maggior pregio,

fu il Marzo 1821; ma le tolse popolarità l'averla pubblicata solo 27 anni dopo che era scritta, quando l'intonazione sua mite non s'accordava più con i mutati tempi, nè colle infocate strofe dei bardi italici dal Rossetti al Mameli, dal Berchet al Poerio.

Rimane a dire del 5 Maggio, l'ode quasi improvvisata per la morte di Napoleone I. Essa è una lirica che dell'improvvisazione risente i pregi e i difetti; certo è frutto di ispirazione più calda, più vivace, più larga e ardita di volo, di quel che al M. fosse solito; l'impetuosità del movimento lirico v'è più frequente e vivace, la forma spesso più vigorosa, più eloquente nella sua indeterminatezza poetica; ma l'affollarsi delle idee e il loro sgorgare impetuoso fanno l'ode frammentaria, mancante in molti luoghi d'un nesso, nonche apparente, almeno ideale; sicche ciascuna delle strofe vive di vita propria, e troppo individuale.

#### IL ROMANZIERE.

Maggiore e quasi incondizionata e universale larghezza d'ammirazione e di plauso s'acquistò il M. con il suo romanzo, a tale che, come ben nota il Mantovani (1), esso « solo è rimasto vivo nella sua immortale grandezza » anche quando, dopo il 1849, il romanzo storico non aveva più

<sup>(1)</sup> Cfr. Dino Mantovani: Il poeta soldato, Milano, Treves, 1900; p. 260 e segg.

ragion d'essere « come trincea letteraria per celare il patriottismo militante, bandiera artistica per coprire la merce rivoluzionaria ».

I P.S. svolgono un'azione di semplicita somma: la storia di due contadini innamorati e a lungo impediti di sposarsi dalla libidine di un signorotto, dalla paura d'un parroco, dalla corruzione d'una monaca per forza, da avversita di vicende; finche il signorotto muore, il parroco non ha più motivo a temere, i due innamorati si sposano, e la loro costanza è coronata dal più dolce compenso: una figliolina bellissima che è la gioia della nonna, del babbo, della mamma.

Questa azione inoltre ha brevi limiti di tempo; gli avvenimenti vi occupano tre anni, dal 1628 al 1631; del prima e del poi il narratore non fa se non qualche rapido cenno, tanto per mostrare nell'antefatto le ragioni del fatto e, finito questo, per conchiudere con soddisfazione del lettore. Ma quei tre anni di vita ridicono tutta intera la condizione e la storia di più che un secolo di servaggio dei Lombardi alla Spagna, ridicono la miseria e la stolta superstizione, la viltà e le improvvise ribellioni, e il ricadere più scorato d'un popolo oppresso, l'arroganza insipiente e la prepotenza malvagia degli oppressori suoi, stranieri o nostrali, soldati d'un governo dispotico, o bravi d'un signorotto vizioso o dissoluto, e la profonda anarchia feudale e popolare, e la lotta degli ordini sociali tra loro e contro una legislazione che rivelava una feroce

ignoranza, e gli effetti terribili di guerre, di pestilenze, di carestie.

Nė minore ė l'importanza, la grandezza, la varietà del quadro psicologico. Nei P. S. s'intrecciano, si mescolano, si integrano i più vari atteggiamenti della psiche umana, così nel bene come nel male. Realista più che i realisti moderni, il M. non ispende molte parole per descrivere le cose esteriori e materiali in cui si svolge il dramma; invece inventa o ricrea tipi immortali, forma caratteri complicati, quali sogliono essere in natura, composti di contrari elementi, combattuti da contrarie tendenze; poi, psicologo profondo, penetra nella loro anima con l'occhio acuto a leggervi il bene ed il male, li descrive ne' più vari momenti della loro vita affettiva e spirituale, con una verosimiglianza, una coerenza meravigliosa.

Sono sprazzi potenti di luce psicologica quasi ad ogni pagina, dalla scena — così vera nella sua comicità — dell'incontro di Don Abbondio con i bravi, alla visita di Renzo all'Azzecca-garbugli, dalla conversione, mirabile nello svolgimento sapiente, dell'Innominato, alla conversazione sua col Cardinale, dalla descrizione della fuga di Renzo verso l'Adda, a quella della sua visita al Lazzaretto.

Corre infine per tutte quelle pagine un così alto, austero concetto del dovere, una così serena visione della vita materiale e delle sue difficoltà, un così nobile senso della vita morale, una così profonda, immensa vena di bontà e

di compatimento per le debolezze e le sofferenze umane, sian materiali o morali, che mai prima del M. la conoscenza del cuore umano diede si benefici frutti.

Tutte le passioni, tutti gli istinti buoni o malvagi dell'anima trovano in quel grande quadro il loro rappresentante. Don Abbondio è la più mirabile fra le creature del romanzo; mirabile per la vena di profondo umorismo con la quale il M. seppe in lui fondere tendenze e sentimenti, non d'una generazione, non di un'epoca, ma di tutti i tempi. Quanti se ne incontrano tuttodi per via, di Don Abbondi, uomini timidi e irresoluti, buoni d'indole, in cuor loro odiatori dei birbanti, dei soprusi, delle ingiustizie, amorevoli, bonarî con tutti, ma inceppati nell'espansione dei loro sentimenti da un egoismo povero, timido, pedestre, proveniente da paura, che non vuol conquistar l'altrui, ma solo serbare il proprio e specie serbar la tranquillità; incapaci di far male ad alcuno, tranne però quando si tratti di scansare un male per loro; molto umili coi prepotenti, di rivalsa un po' prepotenti con gli umili. Di che risulta il più vivo, vario, interessante contrasto, fonte inesauribile spesso di schietta comicità, sempre di quell'umorismo che fa del M. «il più grande umorista italiano, e uno dei più grandi che sian nati al mondo! » (1).

Don Rodrigo è ancora l'egoismo, ma l'egoismo

<sup>(1)</sup> GRAF: Don Abbondio, op. cit., pag. 141.

prepotente, fatto feroce dagli istinti più brutali del senso; è il vizio basso, è la malvagità su cui scende la mano castigatrice di Dio. L'Innominato è l'orgoglio pervertito e fatto istigatore di una malvagità, che il Graf giustamente defi-· nisce « avventizia, accidentale, secondaria », in un animo fondamentalmente buono, ma che nella sua natural vigoria, non potendo soffrire di star tra i soverchiati, ha preso posto tra i soverchiatori; e Dio proporziona i decreti ai meriti: a Don Rodrigo la morte ributtante e disperata con la bestemmia sulle labbra, all'Innominato la conversione, e i soavi ammonimenti del Cardinal Federico, e la consolazione immensa di poter riparare il male, ottenere così il perdono da quel Dio che « perdona tante cose per un'opera di misericordia! ».

Padre Cristoforo è invece l'orgoglio accidentalmente destatosi in un animo nato onesto e borghese tanto che trova sfogo all'esuberanza della sua vitalità costituendosi « come un protettor degli oppressi e un vendicator dei torti » (1); e quando questo orgoglio lo trascina a un atto violento, a spargere il sangue d'un suo simile, e a rifugiarsi poi in un convento, egli vede in ciò un segno del volere di Dio, e si fa frate, e si umilia, ed esce dall'umiliazione trasumanato quasi, e si accinge al suo viaggio di tutta la vita traverso le sofferenze umane, portando negli occhi quel non so che misto di gravità e di tenerezza.

<sup>(1)</sup> P. S. cap. IV.

che si fa più vivo e splendido nell'approssimarsi della morte, « quasi la carità sublimata nell'estremo dell'opera.... ci rimettesse un fuoco più ardente e più puro di quello che l'infermità ci andava a poco a poco spegnendo » (1).

Il Cardinal Borromeo è la carità cristiana illuminata, sapiente, indulgente, fatta persona, è la bonta che s'impone, che irraggia sui circostanti la sua virtu, che affascina.

Intorno a queste, principali, altre figure s'addensano, tutte con particolar fisonomia, anche quelle che sembran solo adombrate: Agnese e Perpetua, l'Azzeccagarbugli, il Griso, Antonio Ferrer, la Monaca di Monza. Don Ferrante, Donna Prassede, il sarto del villaggio, e l'altre, che tutte insieme rispecchiano tutti i momenti, tutte le condizioni della vita, della società nel tempo loro.

Nel romanzo manca una sola passione, la più grande: l'amore; il profondo psicologo e grande umorista non ha veduto l'amore come elemento drammatico. La Signora di Monza, Don Rodrigo, l'Innominato sono la dissolutezza, non l'amore, sia pure colpevole. Renzo e Lucia si amano di un amor così calmo e tepido, che Renzo, quando vede finalmente tolto con le parole di P. Cristoforo l'ultimo e più grave ostacolo alla sua felicità, il voto di verginità fatto da Lucia, « ringrazia vivamente, con gli occhi

<sup>(1)</sup> P. S. cap. XXXV.

colui che le aveva proferite; e cerca subito, ma invano, quelli di Lucia....; » e nulla più!

Il difetto trova la sua ragione nell'indole del Manzoni, nella sua naturale e invincibile verecondia a parlar di ciò che direttamente o indirettamente, con la legge o fuor d'essa, aveva rapporto con i piaceri sensuali. È, in fondo, ancora una conseguenza di quel profondo senso morale che era nel M. così vivo da imporsi come norma suprema d'arte, e fargli falcidiare la parte riguardante la Signora di Monza, piuttosto che affrontar quell'argomento.

Tale, in breve, il romanzo che ha avuto nel mondo maggior fortuna, quello che il Giordani defini «il primo romanzo leggibile che sia uscito in Italia», e di cui il Goethe disse: «Io credo che non si possa giungere più in sù» (1) quello di cui si fecero più che 150 edizioni in italiano, e traduzioni in tutte le lingue.

Della forma, della lingua di esso dirò par- lando del

#### MANZONI CRITICO E FILOLOGO.

Le opere del M. — considerato come erudito e critico — ci mostrano nella loro varietà la larghezza e versatilità della sua mente; egli infatti si rivela ingegno storico eccellente con le Notizie storiche e il Discorso, a dichiarazione delle sue tragedie, nonchè con la Storia della Colonna Infame, storicamente e giuridicamente dilucidante un episodio dei

<sup>(1)</sup> Cit. in Piumati: A. M. Paravia, 1886, pag. 74.

P. S. e con il saggio comparativo tra La Rivoluzione francese del 1789 e la Rivoluzione italiana del 1859. Filosofo e moralista fu il M. con le Osservazioni sulla morale cattolica, e con il dialogo Dell'invenzione aggirantesi intorno ad un'opinione del Rosmini. Critico, il M. ripetè, delucidandoli, i canoni del romanticismo nella sua Lettera al Marchese Tapparelli d'Azeglio, e nella lettre à M. C. (hauvet) sur l'unité de temps et de lieu dans la tragédie; nella prima di queste due opere, discusse il valore negativo (esclusione della mitologia, dell'imitazione dei classici, dell'autorità dei retori, delle due unità drammatiche, ecc.), e il valore positivo (scelta di argomenti adatti al pubblico, fondamento morale, ecc.) della dottrina romantica, ne stabilisce la formula: La letteratura deve proporsi l'utile per iscopo, il vero per soggetto, l'interessante per mezzo; nella seconda ribadisce in particolar modo la sua opposizione alle due unità sopraddette.

Nella dissertazione Del Romanzo storico, ecc., il M., mosso dal dilagar dei romanzi storici, e in generale dei componimenti misti di storia e di poesia, e delle continuazioni ed imitazioni dei P. S. stessi, come La Signora di Monza, L'Innominato, I figli di Renzo e di Lucia, giudica e sentenzia il romanzo storico e tutti i componimenti affini come costituenti un genere falso, affermando che "un gran poeta e un grande storico possono trovarsi (egli ne era esempio) nell'uomo medesimo, ma non nel medesimo componimento ".

ALLA QUISTIONE DELLA LINGUA il M. partecipò con vari scritti, e specialmente con l'esempio. Egli ci ha lasciato infatti due edizioni de' suoi P. S., la prima del Giugno 1827, la seconda del 1840, quest' ultima risciacquata in Arno, come egli stesso disse, e cioè fiorentinamente trasformata nella lingua con l'aiuto del Niccolini, del Cioni, della M. Marianna Rinuccini nei Tri-

vulzio, e di Emilia Luti (1). Così il M. dava per primo l'esempio dell'applicazione delle teorie incominciate a sostenere fin dal 1821 in una lettera a C. Fauriel, e per le quali combattè fino agli ultimi anni della sua vita.

La questione del resto non era nuova: essa si può dir fosse sorta col *De Vulgari eloquentia* di Dante, e fu tenuta viva: nel '400, quando vi parteciparono specialmente FLAVIO BIONDO e LEONARDO BRUNI; nel '500 con il BEMBO, il CASTELVETRO, il CASTIGLIONE, il TOLOMEI, il TRISSINO e molti altri; nel '600 col CITTADINI e il BARTOLI. Nel '700 la disputa si riaccese più ardente con il CESAROTTI, il GALEANI NAPIONE e il CESARI (2) e questi la continuò nel nostro secolo, quando essa s'era già intimamente legata con l'altra contesa, tra classici e romantici.

V'entraron poi, nuovi campioni, V. Monti, e il genero suo Giulio Perticari (3), e si disegnarono allora tre opinioni, o tre scuole: l'una, che sosteneva il purismo rigido del Cesari, ebbe a maestri BASILIO PUOTI, PAOLO COSTA e MICHELE COLOMBO; la seconda, fautrice della dottrina del Monti e del Perticari; la terza costituita da coloro che con URBANO LAMPREDI, con GINO CAPPONI, con G. B. NICCOLINI consigliavano il ravvicinamento dell'uso scritto con quello della lingua toscana vivente.

Il M., novatore in arte, tutto inteso ad accostare la letteratura al popolo, doveva per necessità accettare fra le varie teoriche quella che a tale suo intento meglio si convenisse. Du-

<sup>(1)</sup> V. La risciacquatura in Arno dei P. S. in Scritti postumi di A. M. per cura di G. Sforza — Milano, Rechiedei, 1900.

<sup>(2)</sup> V. p. 96 e segg.

<sup>(3)</sup> V. p. 129 e segg.

rante la sua dimora a Firenze, e la conseguente dimestichezza con il Capponi e il Niccolini, egli concretò tale teoria, e la sostenne in parecchi scritti, dove afferma che: per riparare alla mancanza in Italia d'una lingua viva, unica, compiuta, non bastano i libri, le conversazioni dei dotti, il concorso degli idiomi regionali, ma occorre il linguaggio agile e parlato d'una società che sia in piena comunione d'idee e di pensieri; che inoltre l'uso è l'unico arbitro e legislatore di una lingua, al disopra d'ogni ragione.

Ciò premesso, e considerato che il fondamento della nostra lingua è nel dialetto fiorentino, il quale offre tutte le condizioni desiderate, il M. conclude doversi attingere gli elementi della lingua italiana nell'uso delle persone colte toscane, conservando dagli scrittori quanto è ancor vivo e usato, e provvedendo alla diffusione della lingua così formata con un vocabolario dell'uso fiorentino.

Il M. sollevo con tale opinione vivace contesa, cui molti parteciparono, o animosamente sostenendola, o avversandola, tutti però riconoscendo la serietà e profondità delle argomentazioni, l'importanza degli elementi storici addotti ad avvalorare la tesi.

Così il M. dava al nuovo popolo italiano una letteratura e una lingua popolari, chiudeva d'un tratto e per sempre la via alle esagerazioni del classicismo, nel contenuto e nella forma, avvincendo indissolubilmente l'arte alla natura viva, alla vita contemporanea sua.

## § VI.

# Giacomo Leopardi.

Solo in disparte come il Manzoni, sta un altro grande: Giacomo Leopardi, che non può esser considerato capo di una scuola, ma bensi uno dei grandi solitari del pessimismo.

Nasceva GIACOMO LEOPARDI il 29 Giugno del 1798 in Recanati dal conte Monaldo e dalla Marchesa Adelaide Antici. Appresi i primi rudimenti da domestici precettori, passò gli anni della sua infanzia in solitudine triste, sol confortata dalla lettura e dallo studio nella "ricca biblioteca raccolta dal padre, uomo molto amante delle lettere "; e lo studio fu cagione a distruggergli, diciassettenne ancora, la salute.

Fanciullo apprese, senza maestro, la lingua greca; quattordicenne "si diede seriamente agli studi filologici e vi perseverò per sette anni; finchè, rovinatasi la vista e obbligato a passare un anno intero [1819] senza leggere, si volse a pensare, e si affeziono naturalmente alla filosofia; alla quale ed alla bella letteratura che le è congiunta, ha poi esclusivamente atteso fino " alla morte.

L'educazione sua domestica fu rigida, per volere del padre e della madre e più per le ristrette condizioni finanziarie della famiglia, dipendenti dalla spreconeria giovanile del padre, cui solo con una amministrazione rigida potè la Marchesa Antici porre riparo. Tuttoció fece che la casa paterna, "il natlo borgo selvaggio, sembrassero al giovinetto un triste monastero, mentre egli si destava ad una precoce vita del cuore e dell'intelligenza.

A diciotto anni s'innamorava e scriveva la sua prima lirica, a vent'anni progettava senza risultato una fuga da Recanati.

Entrato in corrispondenza ed in intimità con Pietro Giordani, ancora ventenne componeva due tra le sue massime Canzoni, e finalmente a 24 anni otteneva dal padre di poter partire da Recanati per Roma. Reduce a Recanati nel '28, ne ripartiva nel '25, dimorando per tre anni a Milano, a Bologna, per breve tempo ancora a Recanati, poi a Firenze, dove si ritrovava col Giordani, e conosceva il Capponi, il Colletta, il Manzoni ed altri letterati.

Dopo un'ultima dimora tra l'autunno del '28 e la primavera del '30 a Recanati, tornava a Firenze per tre anni, indi a Napoli, nel '33, quivi stabilendosi presso l'amico suo Antonio Ranieri, tra le braccia del quale spirava di idropericardite il 14 Giugno 1837, dopo aver trascinato per molti anni la sua vita tra mille softerenze fisiche.

Le sue opere sono innumeri; noto le più importanti: In poesia:

oltre a versioni dal greco, trentanove canti, intorno agli argomenti più vari, scritti dal 1816 al 1836; secondo la cronologia che O. Bacci ha dedotto dai più recenti studi (1) essi si dividono in due periodi, dei quali il I.º va dal 1818 al 5 dicembre 1828 e comprende i primi ventitre canti, ultimo quello Alla sua donna; in questo periodo il pessimismo leopardiano si vien disegnando per gradi, e a poco a poco la forma poetica personale si vien svolgendo dall'imitazione classica latina e greca nell'arte, petrarchesca nel metro. Dopo una interruzione di due anni, durante i quali il L. scrisse di preferenza in prosa, comincia il II.º periodo, che comprende

<sup>(1)</sup> Giorn. St. d. lett. it., vol. XXI pag. 432.

sedici canti, da quello al Conte Carlo Pepoli [1826], alla Ginestra [1886], "ultima poesia, scrive il Giordani, ch'egli gridò a piè del Vesuvio, nel vespro della sua dolorosa e breve giornata ". In questo II.º periodo il pessimismo diviene ormai affermazione del dolore universale, la forma è squisitamente petrarchesca, il metro della canzone si fa più libero, sciolto dagli eccessivi vincoli del metro petrarchesco, mal convenienti al vario atteggiarsi del pensiero poetico.

Tra questi canti occupano principal posto quelli che s'intitolano: Il passero solitario [1818]. All'Italia [1818], Sopra il Monumento di Dante [1818]. Nelle nozze della sorella Paolina [1821], Bruto minore [avanti il 5 Dicembre 1828], A Silvia [1828], Le Ricordanze [1829], La quiete dopo la tempesta [1829], Canto notturno d'un pastore errante dell'Asia [1829-1880], Il pensiero dominante [1831], Amore e morte [1832], Aspasia [1834], La Ginestra.

In prosa:

Opere morali (dialoghi, trattati, detti memorabili) in numero di 25; e principali fra esse: La storia del genere umano, Dialogo della Natura e d'un islandese, Il Parini ovvero della Gloria, Dialogo d'un venditore d'almanacchi e di un passeggiere, Dialogo di Tristano e d'un amico, ecc.

prose varie, fra le quali Pensieri letterarî e filosofici pubblicati postumi dal 1898 al 1900, di su un manoscritto divenuto per decreto reale proprietà della maggior biblioteca di Napoli;

volgarizzamenti molti dal greco; un abbondante epistolario, che si va sempre più arricchendo.

Le traversie della vita, le malattie e la profonda, insanabile tristezza che esse dovevan di necessità generare, furono da molti giudicate, vivo ancora il Leopardi, la causa prima, determinante ed occasionale ad un tempo, di quel desolato atteggiarsi del suo spirito che prende nome di pessimismo.

Ha contribuito forse a far nascere tale ingiusta opinione la chiusa del Saggio sugli errori popolari degli antichi, scritta verso il diciassettesimo anno, e nella quale il L. tesseva l'apologia della religione cristiana, affermando che non è filosofo chi non crede in essa, e ognuno che in essa creda è perciò solo filosofo. Parve che il contrasto fra questi pensieri e l'ateismo profondo venuto di poi segnasse, come inizio alla filosofia pessimista leopardiana, quell'anno malaugurato in cui il giovinetto usci dagli studi portentosi con la schiena curva, i muscoli emaciati, la vista rovinata... insomma un povero gobbo minacciato di cecità, oggetto di riso e di compassione (1). Ma contro siffatta affermazione, protestò già sdegnosamente il L. stesso, attribuendola alla « vigliaccheria degli uomini, che hanno bisogno d'esser persuasi del merito dell'esistenza, e che han perció considerato le sue opinioni filosofiche come il risultato delle sue sofferenze particolari » (2).

La critica ha avvalorato questa protesta; e noi riassumeremo quanto fu giá dimostrato:

<sup>(1)</sup> DE ROBERTO: Leopardi, Treves, 1898, pp. 53-54.

<sup>(2)</sup> Lettera in francese a De Sinner, 24 Maggio 1832. Si noti la contraddizione fra queste parole e quelle di una lettera al Giordani (Epist. vol. I, pag. 278) dove il L. consente che il suo travaglio deriva più dal sentimento dell'infelicità sua particolare, che dalla certezza dell'infelicità universale e necessaria. Cfr. a questo proposito GRAF: Manzoni, Foscolo e Leopardi, pag. 186, 187.

dal Patrizi per l'influenza atavica (1); dal Ridella per le ingiuste accuse rivolte al carattere del L. da Antonio Ranieri, colui che gli era stato così fido amico (2); quanto già era stato discusso ed assodato dal Caro (3), e dal Rod (4); quanto infine dedussero e dimostrarono il De Roberto, ed il Carducci (5).

Nato da una stirpe in cui era ereditaria la mania misantropica, rivelatasi con il suicidio o con il monacato, in cui il sangue s'era corrotto, e la fibra indebolita per matrimoni frequenti tra consanguinei, il L. aveva nel sangue i germi d'ambedue le sue malattie: la fisica e la morale. A svolgere i germi della rachitide valsero l'educazione rigida, la mancanza di vita attiva, di sfogo all'esuberanza fisica caratteristica dei fanciulli; e la tendenza particolare dello spirito, combinata ancora con l'educazione rigida, con la sovreccitabilità del sentimento amoroso, con le condizioni fisiche, si svolse in quell'atteggiarsi del L. a uno sconforto supremo. Anche vi contribui la precocità di quella mente. che concepiva e componeva una tragedia in . 3 atti (Pompeo in Egitto) a 11 anni e a 18 la traduzione del primo libro dell'Odissea e un Sag-

<sup>(1)</sup> PATRIZI: Studio psico-antropologico su G. L. e la sua famiglia.

<sup>(2)</sup> RIDELLA: Una sventura postuma di G. L.

<sup>(3)</sup> E. CARO: Le pessimisme au XIX siècle.

<sup>(4)</sup> E. Rop: Giacomo Leopardi.

<sup>(5)</sup> G. CARDUCCI: Degli spiriti e delle forme nella poesia di G. L.

gio sulla fama d'Orazio presso gli antichi; e finalmente v'ebbe parte l'anima calda d'amore, maturata dalle sofferenze tanto da sentirsi prossima alla morte ancor diciottenne, (V. L'appressamento della morte), aspirante a magnanime cose tanto da scrivere: « Oggi finisco il ventesimo anno. Misero me; che ho fatto? Ancora nessun fatto grande. Torpido giaccio fra le mura paterne! ».

Ma questo sconforto non è individuale bensi filosofico, non è la conseguenza solo di particolari disagi fisici, al cessar dei quali cesserebbe anch'esso, non è soggettivo e tendente al suicidio, come nel Werther del Goethe, nell'Ortis del Foscolo, nel Figlio del Secolo di A. de Musset. Il pessimismo leopardiano è invece oggettivo, è un'aspirazione ansiosa all'annullamento del pensiero, in quanto questo è fonte del Weltschmerz, del dolore mondiale, che regna in tutti i gradi, in tutte le regioni dell'essere, che accomuna tutta l'umanità nella legge del dolore, e al genio consente una sola superiorità: vedere distintamente ciò di cui la folla ha una confusa percezione.

L'equivoco in cui il mondo è caduto a proposito del L. fu risultato d'un error di logica; il mondo avrebbe dovuto dire che se il L. fosse stato sano, non sarebbe probabilmente stato pessimista, perchè avrebbe potuto veramente vivere, amare, lottare, vincere; il mondo ha detto invece: il L. fu pessimista perchè fu malsano. No; il germe del pessimismo era già in lui; lo stato fisico ha creato solo le condizioni favorevoli al suo svolgersi e vigoreggiare, sicchè esso fu, per usar la frase del Patrizi, l'inevitabile riverbero delle condizioni organiche sul colore della filosofia (1).

Riassumiamo in breve a quali affermazioni giunge il pessimismo leopardiano, e per qual via. Il primo sentimento manifestatosi nell'anima del poeta-filosofo, sensibile e immaginoso, sovreccitabile al massimo grado fu l'amore: un amore appassionato, intensō. Ma esso non ottenne ricambio; e il L. immaginò allora l'esistenza in noi d'un ideale di bellezza, inconseguibile, illusorio che fa dell'amore un'illusione, più delle altre angosciosa, perchè l'ideale è più d'ogni altro desiderato; si che al sopravvenir della delusione inevitabile non resta che un solo pensiero, un solo desiderio: morire. Ecco il sentimento ispiratore di Aspasia e del Pensiero dominante, di Consalvo e di Amore e Morte.

Segue tosto l'affermazione che tutto al mondo è illusione; invero che altro si potrebbe desiderare, che altro potrebbe dar pregio alla vita ! La scienza ! È illusione; essa avvicina l'uomo a poco a poco alla chiara visione della sua inferiorità di fronte alla natura, della imprescrutibilità del mistero ultimo, della ragione prima delle cose; lo avvicina dunque al momento in cui la sua cu-

<sup>(1)</sup> PATRIZI: op. cit., cap. I.

riosità sia dimostrata insoddisfacibile, onde all'infelicità.

Tale il succo del Canto d'un pastore errante dell'Asia e di parte della Ginestra; tale la desolata morale del Dialogo della Natura e di un Islandese.

La gloria può forse meglio abbellire la vita, temperarne le amarezze? Rispondono le Ricordanze, risponde il trattato: Il Parini ovvero della Gloria, e par di sentirvi l'eco dei versi danteschi:

Che fama avrai tu più, se vecchia scindi Da te la carne, che se fossi morto Innanzi che lasciassi il pappo e il dindi ",

se fatalmente, ineluttabilmente, così nellà vita febbrile delle grandi città come in quella gretta, meschina, invida dei piccoli borghi, la tua superiorità intellettuale rimarrà oscura o disconoscinta?

Ne meglio varra l'amor della patria.

Stolta virtù, le cave nebbie e i campi Dell'inquiete larve Son le tue scole, e ti si volge a tergo Il pentimento!

Così la definisce Bruto Minore; e nei Paralipomeni alla Batracomiomachia scende duro e triste il sarcasmo sull'illusione patriottica che aveva fatto battere per un istante il cuore del poeta; nel Monumento a Dante, nelle Nozze della sorella Paolina, nella Canzone all'Italia è l'affievolirsi, il dileguarsi d'ogni speranza di redenzione per la patria, alla quale resta ormai solo la triste alternativa di sceglier miseri figli, meglio che codardi.

Che rimane dunque? La verità è funesto dono e dev'esser accuratamente nascosta all' uomo, perchè distrugge ogni illusione; il progresso è chimera; il pensiero è tormento; l'uomo è nemico all'uomo; nemici a lui gli elementi, nemico il suo corpo frale, e « il corpo è l'uomo » dice Tristano, chè « tuttociò che fa nobile e viva la vita dipende dal vigore del corpo, e senza quello non ha luogo ».

A che dunque la vita? Qui appare l'altro aspetto della sincerità filosofica del L.; egli non sa dare una teorica, risolutiva risposta al problema ultimo, e lo confessa candidamente. Quando Ruysch chiede alle sue mummie: « Dite: come conosceste d'esser morti? » nessuno risponde; è finito il quarto d'ora durante il quale i morti potevano parlare; quando l'Islandese chiede alla Natura: « A chi piace o a chi giova cotesta vita infelicissima dell'universo, conservata con danno e con morte di tutte le cose che lo compongono? » due leoni divorano l'Islandese, e la domanda rimane senza risposta.

All'anima siffattamente angosciata rimarrebbero soli i conforti della fede; ma dal giorno in cui l'anima del L. s'è destata al pessimismo, l'idea di Dio non ha cessato per lui di esistere, ha cessato d'essere mai esistita; il nome di Dio non ritorna nelle liriche o nelle prose leopardiane, nemmeno per imprecarlo; Dio non e, non fu, non sara; è un nome vano, senza soggetto (1).

Cosi l'uomo si riduce all'immagine d'un « vecchierel bianco, infermo » che « corre, via corre, anela » lasciando brandelli di carne ai roveti della via, cadendo, rialzandosi, ricadendo

> Lacero, sanguinoso, infin ch'arriva Colà dove la via
>  E dove il tanto affaticar fu volto: Abisso orrido, immenso, Ov'ei precipitando il tutto oblia ",

la morte, la sola, la degna conclusione all'infinita vanità del tutto.

Il L. arriva ancora più in là, come giustamente osserva il De Roberto; « credere alla morte, al nulla, è ancora avere una specie di fede. L'orrore sembra massimo; eppure ce n'è uno ancor più grande. Tanto desiderio della morte cela ancora l'amarezza dei disinganni, misura ancora la forza delle speranze, sia pure perdute. Il vero segno che l'amore è finito, non è odiare l'oggetto un tempo caro o l'amarne un altro, è l'indifferenza. A questa indifferenza per la morte e per la vita, Giacomo Leopardi arrivera con l'ironia (2) ».

<sup>(1)</sup> Anche là dove par accennato Dio nel "brutto poter che ascoso a comun danno impera " nulla vieta che s'intendano riassunti invece i caratteri della Natura, di cui si ha la corrispondente specificazione, sparsamente nei canti, e più ordinata e completa nel Dialogo fra un Islandese e la Natura.

<sup>(2)</sup> DE ROBERTO: op. cit., pag. 271.

È proprio il tetro quadro che della vita da Schopenhauer, il maestro del pessimismo tedesco: « La vita è una caccia incessante, in cui, ora cacciatori, ora cacciati, gli esseri si disputano i brandelli di un orribile pasto; una guerra di tutti contro tutti; una specie di storia naturale del dolore che si riassume così: volere senza cagione, sempre lottare, poi morire, e così di seguito nei secoli dei secoli, fino a che la crosta del nostro pianeta si sbricioli in piccole scheggie ».

Tale il pessimismo del L., chi non voglia tener conto delle contraddizioni pur non infrequenti nelle quali egli cadde, seguendo gli ondeggiamenti della sua anima, più che i principi della scienza rigida e sconsolata (1).

Portato a queste illazioni, che gli son naturali del resto, il pessimismo non è più una dottrina, è una malattia del cervello; e se l'opera del L. si fosse limitata a dettare siffatti principi, essa sarebbe stata esiziale, nè avrebbe valso la fama al suo Autore.

Ma è in ognuno quasi di noi l'istintiva coscienza delle esagerazioni, della falsa e unilaterale visione della vita che si ha in quelle liriche e in quelle prose, e spontaneo è quindi il ripudio di quelle dottrine; anche la dove ciò non avviene, la discussione filosofica, la critica

<sup>(1)</sup> A proposito di queste contraddizioni cfr. GRAF: op. cit.: Della psiche di G. L. pessim; CARDUCCI: op. cit, pagg. 117 e 120.

rivelano, senza grande sforzo, l'artificialità, la fragilità di quell'edificio di disperazione.

Per tal modo quella lirica, quelle prose, rese filosoficamente innocue, invece di allontanarci dalla vita, ci avvincono ad essa con tutto il fascino di un'arte potente, meravigliosa.

Neghiamo il nostro consenso al filosofo, ma lo diamo intero all'artista.

In arte il L. fu classico. Intendiamo però il particolare aspetto del suo classicismo, che non è quello dei classicisti del finir del secolo scorso; quello del Leopardi non è umanesimo, è rinascimento; non è formale riproduzione dell'arte ridotta ad artificio, è penetrazione e assimilazione del modo di essere dell'anima classica in sè e nelle relazioni sue col mondo esterno. onde nasce l'arte; non è scimmieggiare, è creare al medesimo modo. Tanto è ciò vero che ognuno consente nel riconoscere in siffatto classicismo atteggiamenti e accenni romantici, e il Graf non esita ad affermare, dimostrando, che «se non fu un romantico, il L. ebbe in se del romantico assai più di quanto potesse egli immaginare, assai più di quanto fu giudicato da altri » (1); persino il Carducci - pur classico nell'anima, ma classico al vero modo - è condotto dallo squisito senso e dalla sincerità della sua critica a riconoscere in più luoghi l'alito nuovo che spira t averso la poesia leopardiana, che e « gran par e e forza del rinnovato stile

<sup>(1)</sup> GRAF: op. cit. p. 317. Cfr. tutto il capitolo.

della poesia nel Risorgimento » (1). Il L. fu dunque un classico; mosse i primi passi e pur smisurati, tra riverberi greci, latini e petrarcheschi, e per questa via ando verso quel che il Carducci chiamò classicismo eclettico delle odi-canzoni, imitando delle odi d'Orazio la lingua poetica e le giunture dello stile e la maniera degli episodi, della lirica del Petrarca la candidezza e la semplicità, del Chiabrera ammirando il sublime rapido e pindarico. Ma il L. fu presto, per usar la parola carducciana, autonomo; fu lui, lui solo, col suo grande ingegno e col dolore suo; solo a mostrare una nuova forma e una nuova forza della lingua e della poesia nostra. Limpido nell'espressione, profondo e tutto personale nel pensiero, caldo, fin contro il suo pessimismo, nel sentimento, che lo trascina agli entusiasmi della prima parte della Canzone all'Italia per l'amor patrio, al grido

> ".... Lice, ah lice in terra Provar felicità: non è già fola,

del Consalvo, agli estasiati versi del Pensiero dominante, il L. rimane il vero, il solo poeta di quel periodo dell'anima italiana. Ne, finche duri senso d'arte, gusto di armonica poesia, pietà per le sventure vere, simpatia per gli affetti profondi, cesserà di vibrare il nostro cuore unisono con quello del cantore di Aspasia, delle Ricordanze, di Amore e Morte, della Ginestra

<sup>(1)</sup> CARDUCCI: op. cit., p. 79. Cfr. pp. 83-84, 102, 105, 107, 113.

che segna il culmine della poesia leopardiana.

Pur chiara, efficace, scolpita è la prosa del L.; meravigliosa opera di cesello talvolta nel dar risalto alle più tenui sfumature del pensiero, talvolta netta, incisiva, rapida; sempre purissima, disinvolta senza esser mai volgare, rapida senz'esser sommaria, curata senza leccature o affettazioni. La prosa del L., specialmente nei Pensieri letterari e filosofici, di cui ancora continua la pubblicazione, e de' quali è ammirabile la varietà e la sincerità, ne rivela inoltre la profonda cultura, la novità, personalità, sicurezza del giudizio, l'agilità del raziocinio, anche quando non convince, e presta il fianco alla discussione, alla confutazione.

Tale si svolse l'opera di questo grande e sventurato solitario, cui tanto deve la moderna letteratura italiana; chè le sue vestigia si riscontrano costanti, in ognuno che volle dopo di lui levarsi, nelle lettere, fuor del comune.

# CAPITOLO III.

# La patria nella letteratura.

[1830-1870].

### § I.

1 primi manzoniani nell'alta Italia.

Silvio Pellico. — Il Berchet poeta patriottico. — S. Biava. —
 A. Brofferio. — P. Giannone. — T. Grossi. — G. Torti.
 — L. Tedaldi-Fores. — L. Carrér.

Il Romanticismo da un lato, il Leopardi dall'altro schiudevano così nuovi orizzonti all'arte nostra appunto quando si destava a nuova vita il popolo italiano: nel 1815 il Manzoni faceva dell'unità la condizione della libertà italiana; nel 1816 il Berchet dettava la Lettera semiseria; del 1817 è la proclamazione dell'unità politica della lingua per opera del Perticari; nel 1818 il Perticari stesso proponeva l'istituzione di una cattedra di letteratura italiana nell'Università di Roma; nel 1818 il Leopardi scriveva la Canzone all'Italia. Finalmente nel 1818 sorgeva il Conciliatore, fondato e redatto dal Conte Porro Lambertenghi e da quegli altri valenti che sarebbero stati le principali vittime del primo

processo politico istruito dall'Austria; erano fra essi un grande pensatore: Gian Domenico Romagnosi; (1) una mite e gentilissima anima: Silvio Pellico; un infocato poeta romantico: il Berchet (2).

SILVIO PELLICO, dal Piemonte, d'ov'era nato [Saluzzo, 1789], passò ventenne a Milano con la famiglia, e quivi si strinse d'amicizia col Monti, col Foscolo, col Romagnosi, col Manzoni: qui fu maestro e precettore, e compilò il Conciliatore; arrestato nel '20 come Carbonaro, e condannato a morte, ebbe la pena commutata, e con lui Pietro Maroncelli, in quella del carcere duro, che scontò allo Spielberg per otto anni. Fu graziato nel '80, dopo aver patito ineffabili torture, Tornò allora a Torino, e là trascorse il resto della sua vita, là morì nel gennaio del 1854. Disturbi fisici numerosi -- conseguenza dei patimenti del carcere - gli avevano infranta la fibra fisica così come prostrato lo spirito, alienandolo dalle cure politiche come da tutte quell'altre che importassero eccessivo lavoro intellettuale, e avevano rivolto il suo mite animo più fervidamente a quella religione che gli avea porti i sommi, i soli veri conforti, nei lunghi tormenti del carcere.

Lasciò:

in poesia.

liriche e cantiche o novelle poetiche;

dodici tragedie, di cui principale e più popolare la Francesca da Rimini [1814].

in prosa:

l'Epistolario;

I doveri degli uomini, raccolta di precetti e d'esempt che insegnano ad un giovine la filosofia della bontà e dell'amore del prossimo.:

<sup>(1)</sup> V. p. 132.

<sup>(2)</sup> V. p. 149 c segg.

Le mie prigioni [1832], racconto delle vicende sue dall'arresto al ritorno in patria.

Silvio Pellico, prima classico per l'amicizia e l'esempio del Monti, poi romantico per inclinazione e per nuove relazioni contratte, non fu grande poeta; le sue Cantiche, d'argomento medioevale, d'ispirazione delicata e gentile, son tuttavia dimesse sino alla fiacchezza, e spesso neglette. Nella tragedia, uguale alle cantiche per scelta di argomenti, per delicatezza d'ispirazione e per iscarsa vigoria di forma, non lasciò traccia durevole fuorche con la Francesca da Rimini (1), che però andò debitrice della sua popolarità più al lievito patriottico che alla potenza dell'arte. L'Epistolario ha valore biografico soltanto; i Doveri degli uomini non hanno nè per contenenza ne per forma, speciali pregi. Si che del Pellico si può dire che egli deve la sua fama di letterato all'opera sua in cui pose minor preoccupazione letteraria, come ad essa va legata indissolubilmente la sua fama di patriota.

«Anche quel gesuita di Pellico ha voluto fare la sua vendetta!» dicono esclamasse l'imperatore Francesco, lette *Le mie prigioni*. Invero questo libro, nel quale il Pellico narrava con semplicità artistica di forma, con lingua e stile puro, se ne togli poche mende di affettazione grammaticale e sintattica, senza alcun appa-

<sup>(1)</sup> Forse la Gismonda di Mendrisio, meglio studiata, potrebbe avere valore come una pagina di autobiografia psicologica.

rente intento politico, ció che aveva sofferto e veduto soffrire nel carcere duro, oltre meritare un posto tra le migliori scritture in prosa della prima metà del nostro secolo, molto presso ai Promessi Sposi, deve anche essere annoverato tra le più diffuse opere ispiratrici d'odio allo straniero, d'amore alla patria, appunto per la sublimita eroica di rassegnazione che spira da quelle pagine. Nessuna parola di lamento, nessuna imprecazione, nessun calore d'artificio rettorico avrebbe potuto dare a quell'opera l'efficacia che le venne da quella piana, mite, rassegnata, ma evidentemente sincera narrazione degli avvenimenti, tanta è la forza di simpatia che hanno in sè i dolori e le sofferenze vere e sentite.

Appunto nell'anno che il Pellico s'avviava ai lunghi supplizi del carcere, usciva alle stampe il primo grido poetico della rivoluzione italiana: I profughi di Parga, poemetto polimetro d'un esule, GIOVANNI BERCHET. Narrava esso i tormenti e la disperazione d'un parganiotto, costretto ad abbandonar con la famiglia la città natale, quando questa, con basso mercato, era stata ceduta dagli Inglesi ai Turchi [1819]; e quella esaltata novella, di cui, in altre circostanze e sotto il semplice aspetto letterario, giustamente sarebbe sembrata talor soverchia la concitazione del metro e delle frasi, esercitò invece allora un fascino indicibile sugli spiriti, e fu popolare e famosa, perchè gli italiani videro rispecchiarsi nei lamenti, nei dolori, nelle imprecazioni dell'uom di Parga, i loro dolori, i loro lamenti, le loro imprecazioni.

Ai Profughi di Parga tenner dietro altre ballate e romanze popolarissime del Berchet, nelle quali, e in ispecie nel gruppo che s'intitola Fantasie, sempre più aperti ed efficaci furono gli accenni al sentimento patrio e alle nobili aspirazioni che animavano il poeta e i suoi contemporanei; e la serie gloriosa si chiude nel '31 con l'Ode in decasillabi per le rivoluzioni di Modena e Bologna, non ricca di pregi letterarî, ma squillante come tromba di guerra e di redenzione, nel suo ritornello che ancora echeggiò sui campi di battaglia del '48 e del '49,

> " Su Italia, su in armi! Venuto è il tuo dl! Dei re congiurati la tresca finì! ";

ma fatidica nell'invocazione al vessillo italico:

" Il verde la speme tant'anni pasciuta: Il rosso la gioia d'averla compiuta; Il bianco la fede fraterna d'amor. .

Fama molto minore del Berchet e, ingiustamente, anche di , altri pure a lui inferiori, ebbe SAMUELE BIAVA [1806-1870] che nelle sue Melodie liriche seppe contemperare, imitando il Berchet, il gusto romantico, un fine senso d'arte, un alto sentimento civile e patriottico; chiuse egli nell'oscurità la sua vita, forse per avere negli anni tardi abbandonato il genere cui era debitore della sua rinomanza e dedicata tutta la sua attività poetica alla religione, prima colorendone le leggende, poi componendo e traducendo canti ecclesiastici.

Più fortunato del Berchet che, morendo nel'51, dovè temere lungamente ritardato il trionfo di quella causa italiana, a cui aveva dedicata tutta la sua vita, fu un suo compagno nel Parlamento subalpino, Angelo Brofferio.

Nacque nel 1802 presso Alessandria, morì a Locarno nel 1866. Fu criminalista e avvocato eloquente, condannato nel '80 e nel '46, deputato nel '48, avversario del Conte di Cavour, bibliotecario di Vittorio Emanuele.

Il Brofferio fu autore di drammi, di tragedie, di commedie, oggi scadute dalla memoria, e di due interessanti opere politiche e storiche: I miei tempi, e La storia del Parlamento e del Piemonte; nelle commedie abbondano le coraggiose allusioni che il pubblico coglieva a volo; ma il Brofferio non fu poeta per esse, come non fu nè prosatore nè storico di vaglia per i venti volumetti delle sue memorie, (I miei tempi), dove si rivelò caldo uomo di parte, e si lasciò trascinare a polemiche, a personalità, a invettive violente.

Certo egli ha meglio affidato il suo nome alle liriche dialettali piemontesi, con le quali accompagno tutta l'opera della redenzione italiana, dai suoi primi moti, che canto nel marzo del '31 con: El pover esilià, al primo atto fiero di Carlo Alberto contro l'Austria, esaltato nel La Steila dal Piemount; dal La Piemonteisa, cansson d' guera dal 1859, al fatidico inno di guerra del '66:

" Delle spade al fiero lampo Troni e popoli son desti ".

Il merito poetico del Brofferio fu di molto in-

feriore a quello del Berchet; che nel poeta pie montese alla spontaneità ed al calore del sentimento poetico non si accoppiò la originalità artistica; fu egli spesso pedissequo imitatore del Beranger, il popolarissimo poeta francese; nell'uso del dialetto suo manco spesso di naturalezza, forzandolo a penosi contorcimenti letterari; in generale fu scarso di fantasia, e di accensione lirica, e nella satira politica ebbe vedute limitate e fu spesso personale.

Vissuto più a lungo, ma meno avventurato del Brofferio, e più vicino per l'indole sua poetica e in parte per le vicende della sua vita al Berchet, fu PIETRO GIANNONE [1790-1873], carbonaro, due volte imprigionato, poi esiliato dal duca di Modena, negli Stati del quale aveva avuto la nascita. Egli risente l'influsso del Rossetti e del Sestini, pur rimanendo inferiore ad essi nella lirica estemporanea; canto anch'egli, come il Berchet, gli strazi dell'esilio in un poema polimetro, di quindici canti, l'Esule, che ebbe larghe lodi dal Mazzini.

I ROMANTICI PURI, cui il sentimento patriottico non arricchi la vena, costituiscono un gruppo più numeroso ma di minor valore. Esso si raduna sotto la grande ombra del Manzoni, che, come tutti i grandi, si trascino dietro molti spiriti comuni, i quali credettero poterne emular la gloria, sol perche si posero per l'una o l'altra delle vie da lui segnate. Corifeo di questi imitatori fu Tommaso Grossi [1791-1853], amico del Manzoni, del Berchet, del Porta, di cui è forse il migliore seguace e fu collaboratore nella poesia dialettale, come del Manzoni e del Berchet fu fervido settatore nelle dottrine romantiche.

FERRARI. 13

Il Grossi accennó alla poesía dialettale e patriottica col suo primo componimento: La Prineide, una satira politica in sesta rima, in cui il ministro Prina, che su massacrato dal popolo lombardo, appare in sogno al poeta e con lui si ferma a parlare con satira mite e bonaria dell'ordinamento politico di Lombardia. « Badi di non far più simili sogni!», disse il Commissario austriaco al Grossi, quand'egli si rivelò autore di questa satira, per iscagionarne il Porta: e il Grossi, forse vinto dall'insolita clemenza, non sognò più! Pianse in uno de' suoi più ispirati componimenti la morte di Carlo Porta, coltivo, sulle traccie del Berchet, la novella romantica, componendo in dialetto la Fuggitiva, volta poi in italiano, e scrivendo in lingua letteraria: Ildegonda e Ulrico e Lida. Egli fu tenero e poderoso .ne' suoi versi, come lo defini il Manzoni, ma esagerò il sentimentalismo. messo allora in voga, sino al patetico ed al lacrimoso. Dal '21 al '26 il Grossi attese al poema romantico in quindici canti: 1 Lombardi alla prima crociata, che parve rifare, romanticizzandola, la Gerusalemme.

Come le altre opere del Grossi, così anche il suo poema ebbe, per favorevole disposizione del pubblico verso il romanticismo e per la protezione del Manzoni, larga voga al tempo della sua pubblicazione, e suscitò vivace polemica; oggi è caduto giustamente nell'oblio, soprattutto per la mancanza di ogni epica grandiosità e magniloquenza. Così ebbe gran seguito, ed oggi da ben

pochi è letto, il *Marco Visconti*, romanzo dedicato dal Grossi al Manzoni; esso avrebbe dovuto essere storico e non lo fu, tranne nel nome di molti de' suoi personaggi; piacque per una certa novità d'intreccio medioevale, per la bellezza di taluni episodi, per l'eleganza letteraria, la ricca e morbida lingua, lo stile limpido ed efficace.

Prettamente letterario e transitorio fu il plauso che circondò il nome di BARTOLOMEO SESTINI [1792-1822], poeta estemporaneo; l'opera sua più importante fu una novella romantica in tre canti ed in ottava rima, intessuta sul noto episodio di *Pia de' Tolomei*. Dolce nei versi, patetica ne' sentimenti, in talune descrizioni felice, essa fu però opera priva di vita originale, e perciò destinata all'oblio, che già l'ha avvolta

Attaccato, come il Grossi, alla fama del Manzoni, e da lui irradiato di luce immeritata fu GIOVANNI TORTI, [1774-1852], poeta lirico di non grande levatura che, prima avviato al classicismo dall'amicizia e dall'esempio del Monti e del Foscolo, poi si volse con ardore alle dottrine romantiche propugnate dal Manzoni. Ma nè le sue Epistole nè le Novelle romantiche, nè il carme Dei Sepolcri di Ugo Foscolo e di Ippolito Pindemonte, nè l'accenno a sentimenti nazionali nell'Abiura in Roma, dov'egli ricordava le commosse speranze italiche destate dai primi atti di Pio IX dopo il suo avvento al pontificato, gli avrebber dato quella notorietà che il Manzoni gli attribul con un motto cortese più che meritato, dicendo i suoi versi pochi ma valenti.

Del Torti ebbe minore la fama, ma pari il merito e l'ardore con cui sostenne le dottrine romantiche, il cremonese L. CARLO TEDALDI-FORES [1793-1829], che nella sua breve vita fu prima anch'egli classico al seguito del Monti, poi s'accostò fervente al romanticismo.

Migliore di questi due, certo più largo e vario nell'ispirazione, più vivace e colorito nella composizione, fu il veneziano Luigi Carrère [1801-1850], che risente il fare foscoliano, classico nella forma, romantico di pensiero e di immagini nelle sue ballate, pregevoli per una spiccata originalità. Prosatore vivace, biografo del Foscolo, il Carrér fu poeta facile ed elegante, ricco di sentimento; ma la patria non ebbe da lui un fremito, nè mai quel sacro nome avvivò la sua lirica.

### § 11.

### Il romanticismo in Toscana.

II sorgere del romanticismo toscano. — Gino Capponi. — Giovanni Rosini. — S. Centofanti. — N. Tommaseo. — G. B. Niccolini. — La letteratura e la vita politica a Livorno. — G. Mazzini. — Il romanzo storico. — M. d'Azeglio. — F. D. Guerrazzi. — Antonio Bresciani. — La lirica giocosa. — A. Guadagnoli. — G. Giusti.

Il sorgere del romanticismo sembra segnare per la Toscana l'inizio di una nuova vita del pensiero e della letteratura. Invero quella terra ch'era rimasta chiusa, o quasi, al fermento prodotto in altre parti d'Italia dal lievito delle idee civili, morali, letterarie diffuse dalla rivoluzione francese e dal primo romanticismo tedesco, pare ridestarsi ad un tratto, dopo la restaurazione del '15, alla coscienza dei doveri che la sua lunga tradizione letteraria le impone; un risveglio che par l'eco della ispirata invocazione del Foscolo a Firenze, custode e depositaria delle glorie italiane, non meno che la risposta della Toscana ai romantici, i quali le chiedevano esempi e modelli alla rinnovata letteratura.

Il movimento romantico in Toscana ebbe primo e notevolissimo impulso da Gino Capponi e da Giovanni Rosini; Nicolò Tommaseo ne fu il massimo sostenitore, e improntò ad un indirizzo suo personale il romanticismo, afforzandolo d'un saldo fondamento di coltura classica; infine con G. B. Niccolini, F. D Guerrazzi, e G. Giusti il romanticismo toccò in Toscana il massimo dell'efficacia e dello splendore.

GINO CAPPONI [1792-1876], ha rinnovato in Firenze le tradizioni dell'antica vita spirituale e letteraria fiorentina: e, a somiglianza del Paradiso degli Alberti, dell'Accademia Platonica, degli Orti Oricellari e dell'Accademia del Cimento, il Gabinetto Vieusseux, gabinetto di lettura fondato (1820) dal Capponi insieme al Vieusseux, accolse gli ingegni più nobili ed operosi, non solo di Firenze, ma d'ogni parte d'Italia. Oui convennero il Foscolo e il Leopardi, il Giordani e il Colletta, il Tommaseo, il Niccolini, il Giusti, il d'Azeglio, il Manzoni, il Libri e molti altri; di qui usci l'Antologia (1821), periodico che per dieci anni fu palestra a quanti vollero associarsi con l'opera al suo programma: essere nazionale sempre, mai municipale, tendere con ogni sforzo, per ogni via, con lealtà, con fermezza, con puro e disinteressato amore, alla grandezza morale della patria; e all'Antologia tenner dietro La guida dell' Educatore [1827] e l'Archivio storico italiano (1842).

Il Capponi non ebbe facoltà creatrici; e nella sua Storia della repubblica di Firenze, parve rivivere il cronista medioevale, pur con la scrupolosa osservanza della verità dei fatti. Egli infine non ebbe negli ultimi anni della sua vita, per le condizioni politiche di Firenze e per lo stato fisico suo, proveniente dalla cecità, quella parte protagonistica nel moto civile e nazionale che ci si poteva da lui ripromettere. Tuttavia certo è che egli fu fautore principale di ogni maniera di progresso intellettuale, sicchè la sua nobile, austera figura, così mirabilmente dipintaci dal Giusti nelle Memorie inedite, grandeggia nella storia della cultura italiana del tempo.

GIOVANNI ROSINI [1776-1855], fu ingegno versatile piuttosto che originale; certo però a lui, alle lezioni sue d'eloquenza, durate per mezzo secolo nell' Università Pisana, si deve molto lume critico diffuso sulle opere nostre classiche, molta conoscenza della storia letteraria passata, e della letteratura a lui contemporanea. Fu mediocre poeta invece e, quantunque classico, nel romanzo segui l'esempio del Manzoni: di che diremo tra poco.

Nello stesso Ateneo di Pisa professò Storia della filosofia dal 1841 al 1848, e fu più tardi rettore, SILVESTRO CENTOFANTI [1794-1880] filosofo, filologo e letterato, che diè splendide prove di sè, come pensatore con dissertazioni filosofiche; come filologo coi Saggi sull'Alfieri, su Plutarco, sul Platonismo in Italia, e in quello su l'Indole e le vicende della letteratura greca, posto innanzi ad una raccolta di poeti greci volgarizzati in parte anche da lui.

Dopo aver tentato con La Sforziade un ciclo di tragedie

che rappresentassero in altrettanti tipi eccelsi la storia dei progressi della civiltà e dell'uman genere, il Centofanti die opera ottima al rifiorir del culto dantesco, di cui egli comprese e mostrò l'alto ufficio morale e civile, e si provò anche nella lirica con le *Memorie poetiche*.

Ottimo cittadino, egli cooperò ai moti procellosi del '48, e dopo il '60 fu senatore del regno.

Sommo tra i difensori dei principi romantici merita di essere detto Niccolò Tommaseo, [1802-1874], dalmata d'origine slava, che l'amore alla sua razza e alla sua lingua serbo vivissimo, pur prendendo posto eminente tra i più illustri campioni dell'Italia letteraria e potitica.

Esule politico, scrittore di meravigliosa fecondità, ardente patriota, egli condusse una vita veramente esemplare per costanza di propositi, integrità quasi scontrosa di carattere, e dignitosa povertà. Soffri la prigionia dell'Austria, fu compagno di Daniele Manin nel governo provvisorio di Venezia nel '48; esulo poi quasi cieco a Corfù, indi a Torino, donde tornò a Firenze; quivi ritrovò l'antico ed illustre amico Capponi, e qui visse del suo lavoro — riflutata ogni onorificenza ed ogni favore, pur meritati con tanta opera di patriota, di pensatore e di letterato — sino al 1874.

Il Tommasco ebbe versatile l'ingegno, larghissima la dottrina, mirabile l'attività filosofica, filologica, critica, politica, originale; ebbe infine, come forse nessun altro al tempo suo, il culto della parola, tanto da divenire negli ultimi anni un tormentatore del suo stile.

Nella critica continuò l'indirizzo nuovo datole

dal Foscolo, che studiava l'opera nell'uomo, e l'uomo nel tempo in cui visse, e vi portò più soda coltura. Ma in parte un certo suo spirito di contraddizione, in parte l'eccessivo valore attribuito al preconcetto morale, che era caratteristico dei romantici, lo fecero con taluni troppo indulgente, acre troppo e severo con altri, quali il Foscolo e il Leopardi.

Nella filologia N. Tommaseo ha stampato veramente orme profonde, oltreche con molte sue opere minori, col Dizionario dei sinonimi, e il Dizionario della lingua italiana, col Commento alla Divina Commedia e molte dissertazioni dantesche, notevoli per abbondanza di raffronti coi libri sacri e dei padri della chiesa, per novità e larghezza di vedute.

Finalmente la sua poesia, quantunque talora lambiccata e troppo metafisica, ebbe tuttavia spesso note di singolare efficacia e potenza di analisi psicologica, e fu particolarmente notevole, perche egli primo senti fra gli italiani la poesia della scienza.

Al lavoro critico ed edificatore di questi benemeriti non fu inferiore per importanza l'opera creatrice di altri, che è legata indissolubilmente alla storia della nostra redenzione non meno che a quella della nostra letteratura, illustrata dal Niccolini nella tragedia, dal Guerrazzi nel romanzo, dal Giusti nella satira.

G.B. NICCOLINI [1782-1861] nasceva in Firenze dieci anni prima di Gino Capponi.

Alla letteratura lo inclinavano le tradizioni della famiglia che nel ramo materno lo ricollegavano al Filicaia, e l'educazione ricevuta da A. M. d'Elci (1) e dal Fantoni. L'agiatezza procuratagli dal posto, ben presto ottenuto, di professore di Storia e Mitologia, segretario e bibliotecario dell'Accademia di Belle Arti in Firenze, gli consenti di dedicarsi alle lettere, nelle quali produsse opere pregevoli di prosa (Lezioni, Discorsi, biografie, elogi, scritti critici, epistolario), e di poesia (Versioni, liriche varie, nazionali, civili, e tragedie).

Nonostante la sua larga operosità letteraria, il nome del Niccolini non sarebbe passato ai posteri, senza le tragedie, e più propriamente le ultime tra queste.

Dopo l'Alfieri la tragedia parve risedere spossata dal largo volo; ebbe lustro dal Monti, fu coltivata dal Foscolo, dal Pindemonte, dal Pellico, ma fu più che altro, opera letteraria, disadatta alla scena, svolgentesi fuor della vita contemporanea e delle sue passioni; nè forse mai fu, ne certo pare sia per essere in avvenire, opera che normalmente partecipi, come è l'indirizzo moderno nella letteratura, al moto civile, intellettuale, morale della Nazione.

Così ebbe valore più che altro letterario l'opera tragica del Manzoni, nonché quella dei romantici minori.

Tra questi ebber nome di tragici il TEDALDI FORES già mentovato, poco felice nell'applicazione dei principi romantici alla sua tragedia; EDOARDO FABBRI [1778-1885], GIUSEPPE

<sup>(1)</sup> V. p. 126.

NICCOLINI [1788-1855], CARLO MARENCO [1800-1846], ma nessuno di loro ebbe un atteggiamento personale, fosse esso classico o romantico, nessuno mostrò intenti civili e patriottici, nessuno ebbe vigoria; calore d'affetti, profondità di senso storico.

Ne atteggiamento deciso ebbe da principio G. B. Niccolini; che l'inclinazione particolare dell'ingegno, la dimestichezza col Foscolo, l'ammirazione del Monti, lo volsero dapprincipio al classicismo. Classiche furono la sua cantica in terza rima: La Pietà, e l'epistola, pure in terza rima, per la relegazione di Napoleone a Sant'Elena.

Ma già al romanticismo lo avviavano i caldi sensi suoi civili e patriottici, che si manifestavano nelle Poesie Nazionali, nei Pensieri poetici. Pur egli non aveva ancora avuto l'intuito della fusione che si stava compiendo tra la letteratura e la vita; solo la lirica, le forme siddette minori, popolari, parevano atte a scender fra gli uomini, e con loro discorrer delle loro ansie e dei loro scoraggiamenti, delle loro aspirazioni e dei loro ideali, dei loro vizi e delle loro virtù. Ond'è che le prime tragedie del Niccolini furon tradotte o imitate dai modelli greci. Ne furon letterariamente cattiva cosa le prime cinque tragedie; il pubblico le accolse festosamente, s'interesso ai fatti truci ond'erano conteste, le applaudi.

Ma al Niccolini fruttaron ben altro; chè gli furon mezzo d'addestrarsi a sicurezza e ad efficacia di espressione, a larghezza di sceneggiatura, alla rappresentazione viva di caratteri e di sentimenti, al verseggiare abbondante e magnifico.

Affilate così le sue armi, eccolo aspirar l'alito dei tempi nuovi, e tentar nuove vie.

La sesta tragedia, Matilde, deriva da modello inglese, ed è men ligia al convenzionalismo classico; la settima, Nabucco, è di storia presente, è l'epicedio per Napoleone caduto; i personaggi biblici celano personaggi viventi, l'allegoria del dramma è continua, vigorosa, l'argomento già si volge alla fonte storica, dalla quale derivano quind'innanzi le tragedie del Niccolini. È una rapida ascensione che va per gradi, dopo il Giovanni da Procida, rievocante le famose giornate dei Vespri, traverso il Lodovico Sforza, la Rosmunda d'Inghilterra, la Beatrice Cenci. In quelle tragedie, pur nel predominio delle passioni individuali, dei fatti domestici, il sentimento patriottico vive tanto, che l'Austria proibisce la recita dello Sforza; inoltre il carattere romantico della tragedia niccoliniana si afferma sempre più, con i pregi non meno che i difetti del romanticismo, come nella Rosmunda, sottrattasi ai vincoli delle unità, e sovrabbondante di struggimenti di passione, di viluppi romantici e inverosimili.

Il frutto di questa graduale elaborazione si ebbe finalmente concreto in due opere d'arte: l'Arnaldo da Brescia, e il Filippo Strozzi, che segnano il trionfo dei principi morali e lette rari del romanticismo, e in pari tempo un at-

teggiarsi politico non solo nuovo, ma opposto al romanticismo.

Infatti il romanticismo, nella sua avversione alla mitologia, aveva inalberata la croce cristiana non solo come vessillo letterario, ma bene anche come segnacolo politico; nell'intendimento morale e patriottico dei romantici si era venuto disegnando quel che si chiamo neo-guelfismo; di che venne l'altro battesimo improprio di neo-ghibellini, a coloro che si volgevano al medesimo intento nazionale dei neo-guelfi, ma per via opposta.

Vedremo fra poco quali fossero i principali rappresentanti delle due scuole politiche; per ora disegnamone per sommi capi l'indirizzo: il partito dei neo-guelfi voleva che l'Italia si redimesse ed unificasse in una confederazione pacifica e perpetua dei principi italiani, capitanata e tutelata dal pontefice, a cui avrebbe partecipato anche l'Austria. Più avveduti, meglio intendendo l'interesse nazionale, i siddetti neo-ghibellini volgevano gli sguardi loro ad un principe italiano, fosse egli estense o sabaudo, che potesse con ferma energia adunare, coordinare, utilizzare le forze, ormai insofferenti di compressione, d'ogni parte della penisola e, fattone nucleo, abbattere la secolare oppressione.

A Firenze era capo del neo-guelfismo Gino Capponi; il Niccolini fu neo-ghibellino, tanto e così saldamente da ripetere con ostinazione: « Non può essere! » quando parve nel 1847 che il nuovo pontefice — Pio IX — si ponesse sulla via delle ardite e patriottiche iniziative.

L'indirizzo politico del Niccolini informa la massima opera sua: Arnaldo da Brescia. In essa appare chiaro quel che era di falso nel nome di neo-ghibellino; vi stanno di fronte il guelfismo tenace di Adriano, il ghibellinismo brutale e tergiversatore di Federico I, i falsi guelfi coi Frangipani, i falsi ghibellini coi Pierleoni, tutti miranti a fini particolari ed interessati; grandeggia la figura di Arnaldo, dell'immortale ribelle, desideroso solo del bene del suo popolo, che muore sereno, lo sguardo fisso, l'anima eretta nel suo sogno profetico in cui vede

.......... 'concordi Fede giurarsi i popoli lombardi ",

vede

Oltre l'Alpi fuggir, tratta nel fango L'aquila ingorda, e un popolo redento Farsi ludibrio della lor corona!,

Simile spirito anima il Filippo Strozzi, quantunque nell'ambito e nel disegno più circoscritto dell'Arnaldo; e in ambedue fremono e vivono il soffio del sentimento patrio e l'avversione allo straniero espressi in versi facili, armoniosi e sonori.

Nella storia della coltura toscana di questo tempo e della sua vita intellettuale e politica, son due i centri e antagonisti fra loro: Firenze e Livorno.

A Firenze l'attività pacata, serena, toscanamente urbana del Capponi e del Tommaseo, la critica tranquilla dell'Antologia; a Livorno l'atteggiamento fiero del Mazzini e del Guerrazzi, le battaglie violente dell'*Indicatore Livornese* e dell'*Indicatore Genovese*; a Firenze il neoghibellinismo, a Livorno lo spirito repubblicano; in ambedue le città, in ambedue i partiti, si letterari che politici, predominante la grande idea nazionale.

GIUSEPPE MAZZINI [1805-1872] è il capo della scuola livornese; questo Titano e Amleto ad un tempo, questo credente in una fede santa e comune, come egli stesso parve definirsi (1), questo grande italiano tanto odiato dagli uni, tanto idolatrato dagli altri, pianto da amici e da avversari, da amici e da avversari calunniato per interessi di partito; questo uomo di larghissima mente, di operosità instancabile, che ha dedicato tutta la sua vita all'Italia, all'opera della sua redenzione, e per essa fu cospiratore, proscritto, esule, avversato dai governi e fatto segno ad accuse fierissime, mentre il popolo cantava:

"Se volete saper dov'è Mazzini, Domandatelo all'Alpi e agli Appennini. Mazzini è in ogni loco ove si trema Che giunga ai traditor l'ora suprema, Mazzini è in ogni loco ove si spera Versare il sangue per l'Italia intera.

Fondatore della più potente associazione politica e rivolu-

<sup>(1)</sup> Cfr. A. Linaker: G. Mazzini. in Vita ital. del Risorg., Firenze, 1899, pp. 75-76.

zionaria: La Giovine Italia, egli volle l'Italia libera con Pio IX, quando questi suscitò di sè così grandi speranze, come con Carlo Alberto e il Piemonte, quando questo a mala pena teneva testa all'Austria soverchiante; poi decadde politicamente e rimase isolato, nel suo utopistico sogno di un'alleanza dei popoli, opposta all'alleanza dei re, che doveva formar gli Stati Uniti d'Europa. Posto da banda, vide in Italia i suoi intenti raggiunti da altri e senza di lui, vide i più dei suoi compagni di fede stringersi alla monarchia piemontese, e venne a morire tristamente, circondato da poche ma profonde amicizie, a Pisa, quando già s'era avverato il suo sogno: Italia unificata in Roma capitale, e il suo vaticinio a Napoleone III: "Un giorno, abbandonato, schernito, maledetto da quei che oggi s'avviliscono di menzogne e di lodi davanti a voi, andrete, vittima espiatrice di Roma, a morire in esilio. ..

Delle scritture politiche del Mazzini lungo e non opportuno sarebbe qui l'occuparsi. Ma il Mazzini fu uomo politico per le circostanze, per indole era letterato; tale si rivelo nelle battaglie combattute in pro' del romanticismo, di cui esagerava l'indirizzo morale, ad esso subordinando tutto il valore dell'opera artistica.

In pro' del romanticismo combatte nell'Indicatore Livornese prima, dove ebbe a collaboratori il Bini, il Guerrazzi, il Mayer, il Bastogi; poi nell'Indicatore Genovese pubblico saggi sui Promessi Sposi, sul Botta e i romantici, sulla Battaglia di Benevento, ed altri ancora. Classico nella forma, romantico negli intenti e nell'argomento, combatte la teoria dell'arte per l'arte che «per creare l'artista ha ucciso l'uomo»; su La vita, il poema, le opere minori di Dante

ebbe pagine calde ed eloquenti. Abbondano nei suoi scritti idee notevoli per verità e varietà, acume d'analisi, larghezza e feconda sintesi estetica. Ne son difetti i giudizi talora parziali, la tirannia del pensiero politico sul concetto artistico, i troppo frequenti entusiasmi lirici da apostolo novatore, che si riflettono nella forma luminosa e poetica.

IL ROMANZO STORICO doveva anch'esso avere in Toscana uno de' suoi più illustri cultori. Questa forma di componimento letterario aveva ottenuto larga diffusione per l'esempio datone dal Manzoni con tanto plauso, non meno che per l'efficacia civile e politica che il romanzo storico aveva mostrato di possedere.

Già in Lombardia avevan seguito le orme del sommo, il GROSSI col suo *Marco Visconti*, CESARE CANTÙ con la *Margherita Pusterla*, che ebbe larga voga, quantunque scarso nell'efficacia del colorito storico, nell'evidenza dei caratteri, nell'interesse, nel calore del sentimento patrio.

Lombardo fu pure G. B. BAZZONI, che trattò argomento medioevale nel Castello di Trezzo, fu manzoniano col Falco della Rupe; lombardo il MAURI con la Caterina Medici.

A Milano fu pubblicato il primo romanzo di MASSIMO TAPPARELLI D'AZEGLIO. Diremo di questo egregio più oltre; ricordiamone per ora soltanto l'opera romanzesca. Educato ad una rigida integrità del carattere, e ad un forte sentimento d'italianità, il d'Azeglio nella pittura come nel romanzo volle la storia avvivatrice e collaboratrice dell'opera d'arte. Il suo primo

romanzo fu: La disfida di Barletta [1833], rievocante l'esempio della virtù italiana, pure in mezzo all'obbrobrio e all'avvilimento della servitù; opera di cui la voga non durò a lungo dopo le vittorie del risorgimento, perchè derivava dal contenuto più che dall'arte.

Invero la forma mancava di quella eleganza e finitezze artistitica, che sola può conferire all'opera d'arte e d'attualità insieme, vita duratura anche fuori delle condizioni di tempo tra le quali è nata. Alla Disfida di Barletta tenne dietro il Niccolò de' Lapi, affine per l'argomento all'Assedio di Firenze del Guerrazzi. Il d'Azeglio trovò nel suo secondo romanzo maggior movimento di passioni, più vigorosa pittura di caratteri, ma non seppe avvivarlo di quel calore, quasi direi di quella violenza di sentimento, che ormai gli italiani chiedevano ai loro scrittori in quegli anni di lotta e di entusiasmi.

Così al contenuto si commisuro, più che all'arte, il plauso per gli altri romanzi storici allora fioriti, e che ebbero breve ed effimera vita; il romanzo storico "s'imbottì di pedanteria storica, tutta attinta dai libri e priva di vita, col Rasini; fu ad ora ad ora teatrale o fantastico o declamatorio presso la folla dei minori; genere facile, esso divenne ben presto palestra della mediocrità, si corruppe eccedendo nelle rappresentazioni scenografiche, nella ricerca degli effetti fantastici ed oratori (1).

<sup>(1)</sup> V. MANTOVANI: Il poeta soldato, p. 259.

Il romanzo già si risente di questi che dovevano essere suoi esiziali difetti, nell'opera di F. Domenico Guerrazzi.

Nato nel 1804 a Livorno, rivelò l'intemperanza e l'ostinatezza del suo carattere già nei rapporti suoi famigliari; fuggi di casa, campò la vita dapprincipio coi lavori più umili, s'accese della più fervida ammirazione per il Byron, conosciuto a Pisa; laureatosi in leggi, esercitò l'avvocatura, partecipò alle cospirazioni, e per esse subl confine e prigionia. Nel '49 partecipò al governo repubblicano di Firenze col Montanelli e col Mazzoni, e dopo la disfatta di Novara esercitò una delle dittature più procellose. Condannato all'ergastolo al ritorno del Granduca, e ottenuta la commutazione della pena in quella dell'esilio, riparò a Genova, e al sorgere dell'Italia nuova, partecipò al parlamento subalpino, avversario fierissimo, col Brofferio, del Conte di Cavour. Morì nel 1873 a Livorno, dove s'era ridotto a vita privata dopo il 1870.

Laseiò molti scritti politici, letterari, autobiografici; alcune Vite di uomini illustri, drammi, novelle, racconti, romanzi, i più composti con intendimenti politici.

Contemporanea alla prima edizione dei Promessi Sposi è La Battaglia di Benevento, primo suo romanzo storico, che illustra in una vasta tela d'intrighi e di passioni il cader degli Svevi, e il trionfo del guelfismo angioino; ad essa tenne dietro, scritto in carcere nel '34, l'Assedio di Firenze, che rappresenta l'ultima lotta di tutto un popolo per la sua cadente libertà; due romanzi che furono veramente due battaglie. In essi letterariamente si riscontra il fare byroniano, nell'enfasi, nella costante esaltazione della fantasia e del sentimento, che produce

immagini strane, intemperanza d'affetti e di pensieri, teatralità di linguaggio e di dialoghi, e volge lo scrittore a preferire truci e sanguinosi argomenti. Di qui la gonfiezza e sonorità dello stile, la lingua particolarmente vigorosa e varia nel seguire il tumultuar delle passioni, la forma colorita e sonora, l'efficacia grande che quei romanzi ebbero al loro tempo, non meno che i difetti ai quali il romanzo del Guerrazzi deve ascrivere il suo rapido tramontare; tali difetti sono: mancanza d'intreccio, disordine di disegno, svolgimento sconnesso e affannoso, mancanza di verità e di naturalezza.

Un solo nome vuol essere ancora ricordato; quello del gesuita Antonio Bresciani [1798-1862], non per pregio alcuno d'arte, ma per aver egli tentato di contrapporsi al romanzo storico nazionale, coi suoi romanzi, e specie con L'Ebreo di Verona, dove " la rivoluzione italiana era condannata e beffeggiata nei suoi mezzi, nei suoi fini, e ne' suoi effetti ".

UN ALTRO GENERE LETTERARIO fiori di quegli stessi tempi, in Toscana, risultato dalla trasfusione del sangue patriottico in quella lirica giocosa che colà era rifiorita al finire del secolo scorso e di cui le tenui corde eran state toccate, dopo il Fagiuoli e il Pananti, per ultimo, da Antonio Guadagnoli, aretino, vissuto tra il 1798 e il 1858.

Questi, che svogliatamente esercitò prima la avvocatura, e si diede poi all'insegnamento con una costanza ed un amore paterno ammirevoli, reca nella propria poesia l'impronta della generazione alla quale appartiene, sulla prima gioventù della quale la reazione politica imperversò con tutti i mezzi educativi per avere dei sudditi fedeli, dei pinzoccheri devoti al trono e all'altare. Dotato di una straordinaria prontezza e fecondità di vena, il G. conciliò le cure dell'istruzione col culto della poesia giocosa, talora elevandola a dignità satirica; una satira senza fiele, così alla buona, vestita di celie così amichevoli, che poco fu notata, e si perdė, o quasi, in mezzo al grande numero dei componimenti piacevoli, gai, frivoli anche spesso, fatti di scherzi e giuochi di parola. Ciò che ne rese più gradita la lettura fu la facilità straordinaria del verso, della rima, la forma spontanea, spigliata, elegante, la coltura che si rivela qua e là, talora anche con reminiscenze.

Nel 1826, quando, merce l'aiuto del Rosini, il Guadagnoli otteneva la cattedra di belle lettere nelle scuole comunali di Pisa e coi suoi versi giocosi si era già guadagnata la simpatia dei suoi concittadini, egli s'incontrò e strinse amicizia con uno scapato studentello di università, che passava maggior parte del suo tempo al Caffè dell' Ussero che nelle aule, e più che di pandette s'occupava di scrivere un trattato latino De bilia, frutto di profondo studio sul giuoco del bigliardo.

Era questi Giuseppe Giusti, nato a Monsummano nel 1809, che, dopo un'adolescenza biricchina e scapestrata, veniva a cercare a Pisa quella laurea in leggi, che doveva conseguire solo nel 1834.

Più che alla giurisprudenza egli si sentiva inclinato alle lettere; e nella lirica tento prima la poesia scherzosa, poi l'epigramma; petrarcheggio senza grande frutto, indi ad imitazione del Guadagnoli fu poeta giocoso; ma in questi primi tentativi, se passabile poeta, non fu però mai originale.

Tentato con La Ghigliottina a vapore il genere satirico, senti egli stesso la sua vocazione, e il plauso del pubblico corrispose alla sua impressione, e destò in lui la coscienza della responsabilità, della dignità sua di poeta; cosicchè egli respinse ogni suo componimento precedente che non fosse austeramente civile, e delle liriche giocose non riconobbe se non L'Amor pacifico, convinto di avere in quel componimento toccata la perfezione del genere.

Passato a Firenze a « far le viste di far pratica come avvocato» [1834], s'accese di un amore profondo che gli detto la lirica All'amica lontana, la sola forse di pregio fra le liriche sue amorose: e nel Sospiro dell'unima mostro quale confortevole, benefico pensiero fosse per lui la coscienza di compiere con coraggio e perseveranza la missione assunta.

Poeta civile dapprima, egli si senti bentosto anche poeta nazionale, e da quel punto la sua vena satirica sgorgò abbondante, sicura, in una poesia, che va dal mesto umorismo del Lo Stivale, alla sghignazzata terribile del Dies irae, per la morte di Francesco imperatore d'Austria, dalle terribili sferzate della Incoronazione [1838],

per la discesa di Ferdinando I in Italia, alla satira della Vestizione. Il G. con le sue liriche sferza tutti i vizi, tutte le ridicolezze, tutte le vergogne dei suoi contemporanei e assurgendo alla dignità di poeta umanitario, giunge a toccare quella nobilissima corda di cui risuonano le note nel Sant'Ambrogio, canto meraviglioso, dove non è più l'Italiano oppresso in faccia all'oppressore straniero, ma un filosofo umano che nella profonda bontà del suo cuore guarda i destini delle umane famiglie.

Cosi dal '33 al '49 si venne svolgendo la poesia del Giusti in un aspetto tutto suo speciale, popolarissima per la facilità della forma, la spontaneità del motteggio, la famigliarità, pur corretta, della lingua, per la spigliatezza del metro, e l'opportunità ed attualità degli argomenti, che ne fecero forse l'opera più letta, più sentita, più ripetuta ai tempi suoi (1).

Quando la morte colse improvvisamente il Giusti nel 1850, egli aveva ormai compiuto il proprio monumento; la rivoluzione lo trovo malato, stanco e sfiduciato, con quella fisonomia triste, accigliata, dolorosa, che balza tuori dalle sue Memorie inedite, importanti per valore biografico, più che storico.

Altre opere in prosa compose il Giusti, ma non fu pari a sè stesso poeta, ne nel *Discorso* sul Parini, ne nell'epistolario, convenzionale

<sup>(1)</sup> Cfr. G. CANDUCCI: Della vita e delle opere di Giuseppe Giusti, in Poesie di G. Giusti, Firenze, Barbera, 1859.

nel contenuto, artifiziosamente toscano nella forma.

Riassumendo: il Giusti fu più poeta che prosatore, e, poeta, ebbe difetti e pregi; questi maggiori molto di quelli. Invero la studiata facilità di molte sue satire, la frase spesso a riboboli e una certa tumidità d'artista a pena ne annebbiano i numerosi pregi di efficacia mirabile nel tratto giovenalesco, nel sarcasmo rovente, condensato talvolta in un solo epiteto; la fantasia è vivacissima; la contemperanza fra la satira ed il sentimento patetico, dà a quella satira nuova e spiritual vita; e finalmente la vigoria della rappresentazione è tale che spesso pochi tratti disegnano mirabilmente caricature perfette in tutti i loro particolari.

## § III.

## La prosa della rivoluzione e nell'unità d'Italia.

La prosa filosofica e politica. — A. Rosmini. — V. Gioberti. — C. Balbo. — C. Cattaneo. — T. Mamiani. — L. C. Farini. — C. Cantù. — A. Vannucci. — I minori. — L'autobiografia e i Ricordi. — G. Montanelli. — M. d'Azeglio. — L. Settembrini. — G. Duprè. — La critica e la storia letteraria. — C. Tenca. — P. Emiliani Giudici. — L. Settembrini. — Il culto dantesco. — Il rifiorir degli studi. — F. Ranalli. — S. Betti. — P. A. Paravia. — La prosa narrativa. — I. Cantù. — G. Revere. — G. Carcano. — I. Nievo.

LA PROSA FILOSOFICA, STORICA E CRITICA ebbe in questo tempo cultori che rappresentarono il vario atteggiarsi del pensiero italiano.

Dissi di G. D. Romagnosi, che egli fu precorritore della scienza politica del secolo XIX (1). Invero da lui presero le mosse i principali fra gli uomini politici della rivoluzione, e dalla varia interpretazione della sua dottrina discesero sistemi diversi e perfino opposti.

<sup>(1)</sup> V. p. 132.

Da G. D. Romagnosi viene per diretta derivazione Antonio Rosmini [1797-1855], roveretano, squisita anima di cittadino, di filosofo, di credente. Egli, mentre difese la reazione cattolica contro lo spirito critico e negativo moderno, avversò e combatte le intemperanze religiose e politiche dei gesuiti e di quella parte del clero cattolico che tendeva a spogliare la coscienza e la parola cattolica delle loro legittime libertà, a fare della Chiesa una specie di grande monarchia dispotica e militare (1).

Fu amantissimo della patria che volle una, almeno intellettualmente; sogno la guerra all'Austria, grande nemica, secondo lui, della Chiesa, non meno che della patria, sogno il pontefice capo della lega italiana contro l'oppressore. Svanito quest'ultimo sogno, il Rosmini, avversato da quello stesso Pio IX che l'aveva avuto caro, e in cui egli aveva riposte le sue speranze, si diede alla speculazione filosofica e a fondare istituti di carità e di educazione che furon modello anche a straniere nazioni.

L'opera sua massima: Nuovo saggio sulla origine delle idee, ne rivela l'ingegno poderoso, la dottrina profonda, la lucidità della mente.

Il Rosmini fu anche autore di opere letterarie, amico e caro al Manzoni e ai letterati del tempo suo.

VINCENZO GIOBERTI [1801-1852], sacerdote an-

<sup>(1)</sup> FOGAZZARO; A. R. in Vita ital. del Ris. Firenze. 1899 pag. 22.

ch'egli, movendo sulla stessa via filosofica e religiosa del Rosmini ando più oltre di lui e giunse a porre la formula d'una dottrina opposta alla rosminiana. Anch'egli come il Rosmini, caldeggio dapprincipio l'idea neo-guelfa, nel Primato morale e civile degli Italiani [1843], opera intesa a ravvivare negli italiani, col ricordo delle glorie passate nel pensiero e nei fatti, la fiducia operosa di riconquistare il perduto primato.

Alla guerra che i gesuiti mossero a quest'opera la quale predicava la guerra ad ogni setta, ad ogni oppressione, fosse straniera o nostrale, laica o religiosa, rispose il Gioberti con altre opere intese a chiarire gli intendimenti suoi, e purgarsi delle accuse.

Il mutamento politico di Pio IX valse a mutare in parte le idee del Gioberti che, preso nel '48 un posto eminente nel governo piemontese, sostitui, nel suo programma di federazione italiana l'egemonia della casa sabauda a quella del pontefice, accostundosi così al partito dell'unità italiana sotto i Re di Sardegna; quel partito di cui egli preconizzò il trionfo nel suo: Il rinnovamento civile degli italiani [1851], nel quale profetò anche la caduta del potere temporale dei papi.

Il Gioberti, anch'egli, come il Mazzini, ebbe forma lirica, ricchezza quasi poetica della fantasia, fu letterato di profonda coltura, classico nella forma purgata, ricca, perspicua.

Neo-guelfo impenitente, per così dire, fu un altro

illustre piemontese, Cesare Balbo [1789-1853] uomo politico e letterato, classico nella forma e romantico nel contenuto. Egli s'acquisto particolar fama di storico col Sommario della Storia d'Italia, conciso specchio delle nostre grandezze e delle nostre sventure; fu letterato e patriota ad un tempo nella Vita di Dante, uomo politico nelle Speranze d'Italia, in cui tendeva a combinare e fondere l'opera di Carlo Alberto e quella del papa per la redenzione d'Italia.

Alla scuola del Romagnosi crebbe pure Carlo Cattaneo, milanese [1801-1869] economista profondo e speculativo, mente amplissima, cui nocque l'indirizzo politico non sempre bene avvisato, e l'operosità battagliera, che tolse unità sistematica ai suoi scritti pur tanto notevoli di storia, di letteratura, di filosofia.

In essi il C. si rivelò etnologo sommo, originale affatto nella speculazione storica, nella quale di gran lunga sopravanzo tutti i suoi contemporanei per il concetto largo e moderno ch'egli ebbe e dei vari ordini di fenomeni e del loro collegamento.

Simile al Gioberti per l'indirizzo politico prima neo-guelfo, poi unitario con la dinastia Sabauda, fu Terenzio Mamiani [1799-1885]. Egli ebbe parte attiva anche nella politica italiana, in filosofia s'accostò all'idealismo platonico, in arte fu prosatore e poeta classicista; ma non ebbe come prosatore grande profondità, fu accademico troppo e nello stile e nella lingua, nè ebbe grande calore e spontaneità di poesia.

Il M. fu soprattutto un alto e forte carattere nella condotta così della vita come dell'ingegno.

La storia intanto, progredita per gli studi eruditi di Ennio Quirino Visconti [1751-1818], trovava nuovi ed ottimi cultori, e tra essi massimo Cesare Cantù [1804 1895].

Questi non merita certo posto tra i grandi cooperatori dell'unità italiana, perchè, quantunque dapprincipio desse opera alla redenzione italiana e sopportasse perciò il carcere, volse poi la mente ad ideali e simpatie politiche molto disformi da quelli onde i patrioti italiani furono animati; non fu nemmeno, come il Mamiani, checchè se ne sia detto, un alto e forte carattere.

Il C. fu uno tra gli scrittori di più meravigliosa attività e produttività del secolo XIX. Ingegno versatile, mente acuta, coltura profonda gli consentirono di provarsi in molti e vari generi di prosa e di poesia; ma veramente sommo fu per la colossale sua Storia Universale.

Quest'opera, se ha perduto, per le ricerche e gli studi progrediti, parte dell'importanza sua, mostrando qua e la crrori e deficienze, rimane tuttavia mirabile per l'ampiezza del disegno, e per l'immenso cumulo di materiale storico ivi raccolto ed ordinato.

All'acume critico dello storico, fece però purtroppo velo la grave mancanza di serenità ed obbiettività del giudizio, falsato dal clericalismo e dall'intolleranza politicamente reazionaria dei criteri con cui l'autore giudica uomini e fatti.

Luigi Carlo Farini [1812-1866], uomo politico

glorioso, fu anche storico di vaglia, imparziale nel racconto, colorito ed elegante nella forma, fatta talora un po' enfatica, in lui come in tutti quasi i suoi contemporanei, dall'entusiasmo patrio. Rimangono di lui, oltre ad opere minori, la Storia dello stato romano dal 1848 al 1850, e la Storia d'Italia in continuazione a quella del Botta, incompiuta.

Atto vannucci [1810-1883], della sua lunga intimità con i grandi dell'antica terra italiana diè prova nella Storia dell'Italia antica, del suo amor patrio illumino i Martiri dell'indipendenza italiana [1794-1848], in cui l'anima dello storico s'infiamma di generoso sdegno, ma non discende mai al disprezzo ingiurioso, non s'indugia nell'amaro sarcasmo, compiange e non odia, racconta e non maledice.

Illustrò, quasi a commentario della Storia, copiosi Proverbt latini e nei Ricordi della vita e delle opere di G. B. Niccolini delineò con tocchi magistrali il quadro del movimento italiano e della vita letteraria di Toscana nella prima metà del secolo.

Il V. fu l'ultimo di quella virile letteratura toscana che ebbe il merito di mantenere, essa sola, le gloriose tradizioni italiane.

Molti altri nomi meritano ricordo: il CIBRARIO [1802-1870] e la sua Storia della monarchia di Savoia, il RICOTTI [1816-1863] e le sue monografie, tra le quali principale quella della Monarchia piemontese, il RANALLI [1818-1894]. il GUALTERIO [1819-1874], il LA FARINA [1815-1863], NICOMEDE BIANCHI [1818-1886], lo ZINI [1821-1894); e non ultimo CE-

SARE CORRENTI [1815-1888] patriota, scrittore più politico che letterario, uomo di Stato.

L'AUTOBIOGRAFIA ebbe pure speciale importanza politica in questo periodo di esaltazione patriottica. Quegli uomini benemeriti della patria, quand'ebbero finito d'operare, narrarono più ad esempio e ammaestramento ai loro concittadini che a loro personale compiacimento, i casi della loro vita operosa, e sull'esempio del Pellico tenner desto coi loro ricordi autobiografici il sacro fuoco dell'amor patrio.

Taluno fra essi, più che narrar solo i propri casi, allarga il racconto alle vicende tutte dei tempi nei quali visse e collaborò alla grande opera della unificazione; cosi Giuseppe Mon-TANELLI [1813-1862] narrò le Memorie sull'Italia e specialmente sulla Toscana dal 1814 al 1850, con racconto caldo, colorito, abbondante di notizie e di particolari. Con disegno più ristretto, ma con molto maggior efficacia Mas-SIMO D'AZEGLIO [1798-1866], diede ne 1 miei ricordi lo specchio della sua nobilissima, austera, onesta vita, narrando di sè non a sfogo d'orgoglio pur legittimo, ma per sollecito sentimento del bene di quei suoi concittadini che egli sentiva riecessario fare, dopo aver fatto l'Italia. La sua opera è una specie di autopsia morale sincerissima, com'egli la chiamo, ma è in pari tempo « una galleria, ricca di nobili modelli » di tutti coloro che con d'Azeglio cospirarono, lottarono, soffrirono per l'Italia. La sincerità del racconto,

la famigliarità elegante della forma, e l'onesta della vita e degli intendimenti fanno di quel libro una delle opere meglio e più utilmente lette.

Poco minore è il pregio delle Ricordanze della mia vita di Luigi Settembrini [1813-1877], generoso patriota napoletano; esse sono calde d'affetto, ricche d'ammaestramento patrio e civile, care per candore e gentilezza di sentimenti e di forma; pregi, questi ultimi, che son comuni ai Ricordi autobiografici di Giovanni Dupre [1817-1882] celebre scultore toscano, il quale con toscana grazia e semplicità narro le vicende della sua vita artistica.

La storia e la critica della letteratura furon pure inspirate a sensi liberali. Primi a darne l'esempio furono: Eugenio Camerini [1811-1875], critico letterario di singolare originalità ed acume di osservazioni; CARLO TENCA milanese |1816-1883|, vigorosa tempra, austero carattere d'uomo, che salito da umilissima origine ad alto grado di considerazione pubblica e privata, contribui con opera assidua, illuminata e tenace, a tener viva la speranza nei destini della patria, scrivendo per giornali diretti da lui o da altri, articoli letterarî e politici ad un tempo, chè in essi egli giudicava gli scrittori alla stregua del valore patriottico delle loro opere. Simile intendimento informo la Storia della letteratura di PAOLO EMILIANI GIUDICI [1812-1872], che ebbe maggior valore d'attualità, pel principio politico onde si ispira, che non importanza d'opera critica, mancando essa al tutto o quasi di oggettività serena di giudizio. Nè più oggettive e serene furono le Lezioni di letteratura di Luigi Settembrini scritte in una forma spontanea, vivace, famigliare; in esse al vivo e nobile senso d'arte con cui è giudicata la nostra letteratura, che le fa ancor oggi lette e studiate, s'accoppia un preconcetto politico per cui la storia della letteratura e del pensiero finisce a non essere altro che la storia della lotta tra il gesuitesimo e lo spirito laico e nazionale.

Spettava a Francesco De Sanctis [1818-1883], seguendo le orme del Foscolo e del Mazzini, il gettar le basi della nostra moderna critica letteraria, dettando quelle Lezioni di Storia e di critica letteraria nelle quali con acume d'indagine e di senso critico egli, considerando ogni opera d'arte come un fenomeno psicologico, ne cerca i motivi nell'anima dello scrittore, e nel l'ambiente morale e storico del secolo suo.

IL CULTO DANTESCO rifiori in pari tempo, chiaramente accennando ad assumer quella nuova forma che il Mazzini, dandone primo l'esempio, gli aveva segnato nel suo primo scritto (1): « O Italiani studiate Dante! Non sui commenti, non sulle glosse, ma nella storia del secolo in che egli visse, nella sua vita, nelle sue opere ». Mentre il Tommaseo, Brunone Bianchi, il Fraticelli, il Giuliani commentavano il poema, il Balbo

<sup>(1)</sup> L'amor patrio di Dante, articolo che l'Antologia rifiutò e il Subalçino pubblicò per intromissione del Tommaseo.

tesseva la vita del poeta, l'Arrivabene ne studiava il secolo; ottima preparazione agli studi modernissimi.

Intanto rifiorivano anche gli studi e le scolastiche discipline e il più o men trasformato culto della classicità: a Napoli per opera dei continuatori del Puoti e specialmente di FER-DINANDO RANALLI [1818-1894], che il De Sanctis disse ultimo dei puristi, autore di Ammaestramenti di letteratura scritti nel più puro stile del cinquecento; a Roma per l'impulso dato al classicismo da SALVATORE BETTI [1792-1882], illustratore dei fasti del valore italiano, nel pensiero, nella scienza, nell'armi, ecc., con l'opera sua troppo accademica: l'Illustre Italia; in Toscana per l'attività del ROSINI, del VANNUCCI, di LUIGI FORNACIARI [1798-1858] e di PIETRO THOUAR; per quella del GALVANI e di MARC'ANTONIO PA-RENTI a Modena; di PIER ALESSANDRO PARAVIA [1797-1857] a Torino, dove egli, insegnando eloquenza all'Università, formò una vera e propria scuola classica donde uscirono eletti e purgati scrittori.

La prosa narrativa non ebbe invece cultori numerosi ne di gran pregio, e in essa pochi scrittori si acquistarono fama, transitoria per i più, duratura per un solo di essi.

Oltre quei romanzieri imitatori del Manzoni di cui già dissi (1), non appaiono degni di cenno altri tranne IGNAZIO CANTÙ fratello dello storico [1810-1877]; autore di romanzi e novelle lombarde, scritte con semplicità e correttezza, e GIUSEPPE REVERE [1812-1889], miglior prosatore che poeta, elegante ed arguto ne' suoi Bozzetti alpini e nelle Marine e paesi in cui descrive paesi e costumi del Piemonte e della

<sup>(1)</sup> V. p. 211.

Liguria, narra vicende storiche, raccoglie pensieri e sentenze.

Un altro novelliere ebbe larga e meritata voga a quei tempi, e fu GIULIO CARCANO [1812-1884], spirito mite e gentile. rifuggente da ogni ardore di lotta, ma non però meno caldo amatore della patria. Si può dirlo l'ultimo rappresentante di quel romanticismo letterario che ebbe a suo principal rappresentante il Grossi, di cui e del Manzoni il Carcano fu seguace nell'arte sua, sì per la temperanza, come per la preoccupazione morale. Diremo di lui poeta e traduttore più eltre; come prosatore egli vuol qui essere ricordato specialmente per il suo capolavoro: Angiola Maria [1839], che fu primo esempio del romanzo psicologico o di carattere, ritraente la sua maniera dal Manzoni non meno che dal Walter Scott, pieno di soave bontà anche se la delicata figura della protagonista è eccessivamente ideale e un po' scolorita nella sua moral perfezione. Altri romanzi scrisse di poi il Carcano, forse più raffinati per forma, per acuta analisi, ma pur mancanti di quell'armonia delle qualità, onde deriva la squisitezza dell'Angiola Maria.

L'opera che veramente è degna d'esser ricordata è il romanzo ciclico di Ippolito Nievo che s'intitola: Le confessioni di un ottuagenario.

Singolare esempio di romanzo, esso è forse il libro che per somiglianza di pregi più si raccosta ai Promessi Sposi; partecipa dei caratteri del romanzo storico, come di quelli delle auto-biografie di questi tempi, senza essere in tutto nè l'una nè l'altra cosa.

Il Nievo, che visse troppo breve vita, dal 1832 al 1861 fu elettissima mente, diè promesse di ottima poesia, combattè per la patria con Garibaldi nel '59 ad Arona, in Valtellina, sullo Stelvio, nel '60 partecipò alla leggendaria spedizione dei Mille, e mori tragicamente, non ancora trentenne.

Fu certo per le lettere italiane grave danno la sua morte, tanto notevoli attitudini il Nievo rivelo giovanissimo nei più vari generi letterari, giornalista arguto, nella critica letteraria acuto precorritore dei moderni sistemi, lirico civile e patriottico, novellista, drammatico e romanziere.

Il suo massimo romanzo, in cui un ottuagenario narra la sua vita « dalle primissime memorie dell'infanzia al limitare del sepolero dove è giunto (1) » non si può riassumere, tanta è la varietà degli episodi e dei fatti.

Dallo scorcio del settecento, dalla vita delle piccole città venete, il Nievo ci conduce fino ai casi tumultuosi del '48 e '49, alla vigilia della guerra d'indipendenza, facendoci sfilare dinanzi agli occhi Venezia negli ultimi giorni della repubblica, la Repubblica cisalpina, le provincie napoletane nel '99, l'assedio di Genova, la repubblica italiana, poi di nuovo Venezia e Napoli, e la vita degli emigrati a Londra.

È in questo romanzo la storia sociale e morale di una generazione, svolta in un racconto vivo d'interesse, pieno d'un umorismo, di una profonda filosofia della vita, d'una larga cono-

<sup>(1)</sup> Mantovani; Il poeta soldato. Milano, Treves 1900, p. 264.

scenza degli uomini, che sono poco men che meravigliose in un giovane venticinquenne.

Nè al pregio morale è in esso inferiore l'arte di ricreare potentemente dal vero nel campo della fantasia, la potenza nella dipintura dei caratteri e delle vicende. Solo nuoce alla seconda parte del libro il languire dell'interesse, la mancanza di unità e connessione, la forma men limata e corretta.

## S IV.

## La poesia della rivoluzione e nell'unità d'Italia.

I tre momenti della lirica romantica. — La lirica entusiastica. — G. Rossetti. — Il Parzanese. — Il Poerio. — G Mameli. — L. Mercantini. — I. Nievo. — I minori. — Il romanticismo decadente. — G. Prati. — A. Aleardi. — G. Carcano. — A. Maffei. — Il Carcano ed il Maffei traduttori. — La bol'ème italiana. — G. Rovani. — E. Praga. I. U. Tarchetti. — G. Zanella. — B. Zendrini. — V. Betteloni.

 La commedia fino al 1850. — V. Martini. — T. Gherardi del Testa. — P. Giacometti. — A. Torelli. — P. Ferrari. — P. Cossa. — Il libretto d'opera e Felice Romani.

La poesia, come la prosa di quel quarto di secolo che precede il 1870, ebbe principale fonte d'ispirazione, il patriottismo, fosse classica o romantica, lirica, narrativa o drammatica; nè poteva accadere diversamente in quel trentennio d'accensione esaltata degli animi per il grande sogno nazionale.

Tuttavia si debbon distinguere in essa tre momenti: quello primo dell'entusiasmo guerriero, dell'odio all'oppressore, della esaltazione del sentimento patrio, che già vedemmo informare la lirica del Berchet, quella del Brofferio, e più misuratamente quella del Giusti.

Trascorsi il '48 e il '49, acceso ormai inestinguibilmente lo spirito rivoluzionario, questa maniera di poesia non aveva più ragione d'esistere; e s'inizio allora quello che forse più propriamente s'ha a dir decadenza del romanticismo, e fu, in gran parte, solo eco formale e convenzionale della poesia precedente.

S'inizia dopo il '60 il terzo momento, il momento critico, il momento dei tentativi vari e incomposti, degli ondeggiamenti fra il romanticismo e il classicismo, quello degenerato, questo trasformato, il momento, insomma, che prepara e spiega la presente letteratura.

Taluni dei nostri poeti di quel periodo si sono spenti o tacquero col cessar delle condizioni che avevan fatta eloquente la loro Musa; altri sopravvissero, direi quasi, a sè medesimi, e questa prolungata vita non fu per loro un bene, chè li rese negletti vivi ancora, più presto dimenticati dopo morte.

Pochi meritano ancor oggi menzione, se non per altestato di quella riconoscenza che già dicemmo doverosa verso i cooperatori della nostra redenzione.

Tra i poeti del primo momento, quello che forse merita maggior considerazione sotto il rapporto dell'arte e Gabriele Rossetti [1783 1854]. Patriota ed esule, pittore e poeta, letterato ed insegnante, il Rossetti ha una particolare fisonomia che lo colloca in luogo distinto.

Canzonettista arcadico dapprincipio, la parte migliore della sua produzione letteraria è da ascriversi al trentennio del suo esilio a Londra, durante il quale visse insegnando privatamente lettere italiane. Quantunque i suoi scritti dal 1820 in poi s'accendessero di spiriti patriottici e si colorissero d'andamenti popolari, il Rossetti fu però un classico, e nella critica dantesca si fece strenuo difensore dello spirito antipapale, principale ispiratore secondo lui del divino poema, come nella lirica s'informo al suo motto: « Finchè vita mi resti, griderò Patria, Umanità, Religione ».

Invero la sua poesia accompagno i moti italiani dal '20 (La costituzione di Napoli) al '42, prima con inni e strofette che, se non hanno la compostezza dell'inno manzoniano, o l'impeto lirico del Berchet, son però notevoli per spontaneità, e talora anche per vigoria; poi con polimetri nei quali si vede la maturità degli anni scendere a temperar la foga dell'antipapismo, cercandone la conciliazione col sentimento religioso e col politico e il tutto avvolgendo in un simbolismo contemplativo e fantastico, che ha fatto il R. padre della scuola simbolista in pittura e in poesia, ma non ha certo accresciuto pregio ai suoi componimenti.

Presso al Rossetti, meridionali come lui, di lui meno pregevoli per arte, stanno due poeti notevolmente diversi: Alessandro Poerio [1802-1848] e Pietro Paolo Parzanese [1810-1852]. Il Poerio, nato d'una famiglia celebrata nella storia dell'eroismo italiano, morto eroicamente sotto le mura di Mestre combattendo gli austriaci, scrisse *liriche* talor diseguali e stentate nella forma, e povere d'immagini, ma efficacissime per il nobile calore di sentimento che le ispiro.

Il Parzanese invece, traduttore del Klopstock, del Byron, di V. Hugo, nei suoi Canti popolari e nei Canti del povero abbelli la sua lirica, dimessa nella forma e scarsa di ispirazione, di tinte soavi e delicate, ritraendo vita ed affetti semplici ed umili.

Un anno dopo il Poerio, come lui combattendo, moriva sotto le mura di Roma Goffredo Mameli [1827-1849], biondo e adolescente martire e poeta della patria. « I suoi canti, dice il Mazzini, getti d'una ispirazione sorta dal popolo e destinati al popolo, facili, ineguali, non meditati, portano l'impronta d'una potenza ingenita di poesia, che gli anni e il pensiero avrebbero educato»; certo la mancanza di questa educazione matura li fa scarsi di valore artistico. Pure G. Mameli fu fatidico interprete degli slanci generosi d'Italia; li profeto nel '46 con gli inni Ai fratelli Bandiera, e all' Alba; li accese nel '47 col canto « Fratelli d' Italia », li accompagno con altri inni di esultanza trepidante.

Ne minore consenso di entusiasmo ottenne, con l'inno garibaldino: « Si scopron le tombe », Luigi Mercantini [1821-1872], che canto con inni guerreschi la rivoluzione italiana cui prese attiva parte, e tacque dopo il '48, esiliato prima, poi professore nell'Italia unificata.

Arte maggiore e che, come già dissi, era splendida promessa per l'avvenire, rivelarono i canti patriottici del Nievo già menzionato. Egli dopo aver fatto le sue prove imitando il fare del Parini e del Giusti, trovò la sua forma originale nelle Lucciole e nei Canti garibaldini che recano l'impronta d'una ispirazione calda ed immediata, ma nella forma ancor rivelano l'incertezza di chi ondeggia tra l'esempio venutogli dai maggiori poeti e l'impulso ad atteggiarsi con fisonomia propria ed originale.

Intorno a questi stanno altri minori, letti oggi soltanto per rievocarci coi loro versi il fervore d'entusiasmo e di aspirazioni di quei giorni. Tali sono: il REVERE, già nominato, troppo personale ne' suoi sonetti, ANTONIO GAZZOLETTI [1813-1866] colle sue energiche poesie, FRANCESCO DALL'ONGARO [1810-1873], prima sacerdote, poi giornalista, soldato, esule, professore, che diede graziose e argute poesie in vernacolo veneziano, ma fu più efficace coi suoi patriottici stornelli.

Dalla Liguria venne FELICE ROMANI [1788-1865], prosatore non mediocre, autore di libretti d'opera, come vedremo tra poco, giornalista robusto, lirico facile, spontaneo, agile nella forma. Il Piemonte die l'ultimo dei trovatori, GIUSEPPE REGALDI [1809-1888], tempra di poeta più gentile che robusto, migliore nell'improvvisazione, quantunque la sua lirica estemporanea risenta dell'enfasi declamatoria e dell'uniformità dello stampo lirico in cui egli getta i suoi pensieri.

Facile di vena, arieggiante al genere del Guadagnoli con maggior brio e con maggior arguzia, fu un poeta veneto, Arnaldo Fusinato [1817-1888], che tratto la lira e la spada, combatte valorosamente nel '48 e nel '49. Egli tento

più tardi e con meno felice risultato la poesia seria e patetica, che è caratteristica del secondo momento, del decennio cioè fra il 1850 e il 1860.

L'Emilia diede pochi poeti a quel primo fervore di poesia patria, e tra essi meritano d'esser ricordati: JACOPO SANVITALE [1781-1867], patrizio e fiero patriota parmigiano, che cantò in una poesia forte ed originale, ma prolissa, le sofferenze dell'esule; e ANTONIO PERETTI [1815-1858] più elegante che profondo, ma pur pregevole per certa compostezza e moralità della sua lirica.

Intanto la rivoluzione, tentata con tanto impeto nel '48 e nel '49, tramontava in uno scoramento temporaneo ma profondo, e con lei i più dei poeti che l'avevan suscitata, o lasciando la vita nelle battaglie, o calcando il cammino dell'esilio, o sviandosi in quei tentativi poetici che segnano la decadenza del romanticismo. Corifei di questo secondo momento sono Giovanni Prati ed Aleardo Aleardi.

GIOVANNI PRATI nacque nel 1815 a Dasindo (trentino); poeta sin dagli anni dell'adolescenza, laureatosi in leggi a Padova nel '29, visse poi a Milano, a Torino, nel Veneto, dove sofferse il carcere e donde fu poi esiliato. Passato in Toscana fu accusato per la sua devozione a Carlo Alberto ed espulso dal Guerrazzi. Tornato in Piemonte vi cantò, per vero sentimento monarchico e non per adulazione, la dinastia sabauda. Dopo il '60 segul la capitale a Firenze, a Roma, e qui morì senatore nel 1884.

Scrisse:

Edmenegarda [1841]; poemetto in cinque canti d'endecasillabi sciolti, divenuto tosto popolarissimo; Canti lirici, Canti del popolo, Ballate, Memorie e lagrime, Nuovi canti, Passeggiate solitarie, Psiche, Iside, (tutte raccolte liriche):

Canti storici e poemi (Rodolfo, Satana e le Grazie, Armando, ecc.).

L'Edmenegarda, semplice di spedienti drammatici, musicale e armoniosa nei versi di squisita fattura, dolcissima per il sentimento di pietà cui s'informa, acquisto subito fama e popolarità al suo autore. Fu questo forse il suo capo lavoro, l'opera colla quale, taciutosi il Manzoni, egli «il solo veramente e riccamente poeta della seconda generazione dei romantici in Italia » (1), divenne caposcuola del romanticismo che, fuori di lui, finiva in una vaporosità sconclusionata, inefficace e stucchevole.

Poeto dapprincipio continuatamente salendo dal canto del popolo al poema dell'umanità, nelle sue ballate riunendo la potenza fantastica della poesia tedesca e l'italiana euritmia dello stile, scherzando con tutti i metri come il Chiabrera, dominando la rima.

Fido amante dell'arte sua, fu sinceramente e unicamente poeta, come il Manzoni incapace di far l'arte per l'arte; fu manzoniano anche filosoficamente ed esteticamente e nella semplicità della forma.

Ma venne il giorno in cui il gusto del pubblico lo abbandono ed egli, che aveva riempiuto l'anima e la fantasia di tutti fino al '48

<sup>(1)</sup> CARDUCCI, in Bozzetti e Scherme. Op. Vol. III. pp. 389-417.

con la genialità della sua poesia, così come il Verdi con la sua musica, men felice di questo, si vide lasciato in disparte.

Tento egli la riscossa, ma non seppe trasformarsi coi tempi. Ormai il Manzoni taceva, o dopo avere in parte sconfessato il romanzo storico, si chiudeva negli studi della lingua; il romanticismo si spegneva e ripigliavano invece impero il Foscolo, il Monti, il Leopardi, e con essi il culto della forma classica; movimento importante che generava e assecondava a sua volta il rinnovarsi degli studi critici nelle scuole italiane e in arte metteva capo alla poesia del Carducci.

In mezzo alla improvvisata trasformazione il Prati apparve disorientato; ebbe per un istante tendenze byroniane nel Rodolfo, nell'Ariberto, tentò invano romantica riscossa coll'Armando. si provò alla poesia satirica nel Satana e le Grazie, alla poesia politica con le Lettere a Maria e i Canti politici; ma fu invano. La satira disconveniva alla sua forma semplice e musicale, poeta politico non fu mai, e fini ad accozzar nelle ultime raccolte, argomenti, forme e fantasie spesso remote da ogni attualità, che paion frutto di un'arte meramente estetica, e manierata; solo il Canto d'Igea fu sprazzo di luce. « ciò che di più sanamente classico ha prodotto la poesia del nostro tempo in Italia, un'ode che corona l'ultima opera dei romantici, come fosse un coro di Sofocle » (1).

<sup>(1)</sup> CARDUCCI: Dieci anni addietro in Op. Vol. III, p. 271.

Così il Prati, nato romantico finiva classico. Iside fu il canto del cigno: sforzo eroico di fusione delle due correnti, ma sforzo. In essa è il presentimento della prossima fine, è il sorriso mestissimo all'Ideale, solitariamente accarezzato, è il canto funebre al poeta stesso nel Canto della Parca.

Presso a Giovanni Prati, ma molto al disotto di lui per profondità di pensiero e robustezza di poesia è Aleardo Aleardi [1812-1878] veronese, che anch'egli pati il carcere per quell'amore della patria fortemente e nobilmente sentito a cui ispirò la sua poesia facile ed abbondante. Il suo verso, vario e ricco d'armonie, piacque a lungo, ma apparve poi soverchiamente molle e colorito, e la spontaneità e la naturalezza parvero spesso più artificiose che reali; il predominio dell'immaginoso, del fantastico, del sentimentale, diedero alla sua poesia una voga effimera per quanto lunga, e rivelarono l'ultima maniera del romanticismo decaduto.

Accanto a questi due meritano di tenere un posto Giulio Carcano, già nominato tra i novellieri, per le sue *Poesie* inspirate a nobili pensieri, spesso eleganti ed armoniche; e Andrea Maffei [1798-1885] agile e delicato nelle sue *Liriche* che rivelano una spiccata indole poetica, ma non hanno grande vigoria. Questi due poeti s'acquistarono però fama più duratura come traduttori dall'inglese e dal tedesco; e al Carcano si deve una traduzione metrica abbastanza fedele e in forma disinvolta e cor-

retta dei drammi dello Shakespeare; al Maffei versioni dal Goethe, dal Moore, dal Byron, e specialmente la traduzione di tutto il teatro dello Schiller, del *Paradiso perduto* di Milton, e di alcune tragedie tedesche; in lui minore è la fedelta della versione, maggiore forse la magnificenza dello stile e l'armoniosità del verso.

« Due scuole, con intendimenti e forze diverse, o ricongiungendosi alla tradizione antica o credendo d'inaugurarne una nuova, s'accompagnarono agli ultimi movimenti del secolo scorso ed ai primi di questo. Ora quelle scuole si tacquero, que' maestri l'un dopo l'altro disparvero: rimangono i templi, ma la divinità n'è fuggita.... Giunte l'una e l'altra scuola dall'età grosse del dispostismo, non poterono nè liberamente svolgersi nè determinare apertamente i loro caratteri; onde per una parte l'impeto delle novità portò le menti oltre il limite del giusto e da capo nella riproduzione di forme straniere, per un'altra l'amor disordinato del vecchio le respinse nel passato non desiderabile ».

Questo scriveva Giosue Carducci nel 1859-61 (1), concludendone che quel momento era « nell'arte un'età di rapido disfacimento e di lenta ricomposizione ad un tempo». l'età della siddetta Bohême italiana che ebbe in Lombardia il suo principal centro.

<sup>(1)</sup> Di alcune condizioni della presente letteratura; Op. Vol. II, pagine 488 e 496.

Ne era stato preannunziatore GIULIO UBERTI [1806-1876], bresciano, spirito flero. bollente, caustico, che procedendo dal classicismo puro pariniano, per il mezzo classicismo, al colorito del Byron e fors'anche di Vittore Hugo, accompagnò i fasti della rivoluzione con una lirica originale cui pervade uno spirito alfieriano in atteggiamenti quasi scultori; Giulio Uberti che condusse vita randagia, e morì tragicamente, suicida.

Fu sommo pentefice della Bohême Giuseppe Rovani [1818-1874] milanese, di vita sregolata, che s'avveleno d'assenzio e di liquori; un pensatore per la forma, poeta per il contenuto, che tento la drammatica, il romanzo storico, il romanzo sociale, l'opera critica, con fortuna non pari agli intenti, e diede nella Giovinezza di Giulio Cesare un tentativo d'innesto dell'invenzione romantica sul fondo storico, e nei Cento anni un romanzo ciclico, simile per indirizzo, ma inferiore di meriti alle Confessioni del Nievo.

La bohème vanta come suo lirico Emilio Praga [1839-1875] passato, nella sua breve vita. dall'agiatezza alla miseria o quasi, senza sua colpa, e. per influsso del Rovani, datosi alle abitudini disordinate che lo condussero a morte immatura e simile a quella del suo maestro. Tempra d'artista, pittore e poeta, ebbe fortuna co'suoi versi finche fu ricco; impoverito, cadde in trascuranza dei più; e le sventure famigliari, la noncuranza del mondo, le strettezze della vita, se aggiunsero alla sua poesia qualche nota robusta derivata dal Heine, dall'Hugo, dal Bau-

16

delaire, non ne crebbero per altro i pregi o l'originalità, che meglio rifulge in *Tavolozza*, il primo volume di versi, quello degli anni lieti, dove è tanta freschezza di immagini, tanto serena e sincera percezione della natura.

A questo gruppo appartiene anche IGINIO UGO TARCHETTI [1841-1869] che visse povero, morì giovine, scrisse romanzi e novelle fantasiose, oggi dimenticati e non a torto, e un volumetto di liriche (Disjecta) che, se possono esser sintomo di quella malattia di idealismo, di quella "scrofola romantica, come la chiamò il Proudhon, specie di vaga e indefinibile aspirazione ad obbietti inconsistenti, che fu allora caratteristica, non sono però vera poesia.

ALTRE MANIFESTAZIONI DI INCERTI TENTATIVI VERSO UN'ARTE NUOVA desiderata ma indeterminata, sono nello Zanella, e nel Zendrini.

GIACOMO ZANELLA [1820-1888] fu l'ultimo dei seguaci dell'Aleardi e del Prati, l'ultimo dei neo-guelfi, l'ultimo di quella schiera di abati italiani, riformisti e liberali, che si inizia col Parini. Cominciò traducendo dai classici latini, e venne ai moderni inglesi, tentò mollemente la poesia patriottica, persegui la conciliazione tra la liberta e la fede, tra la ricerca scientifica e il dogma, tra il romanticismo e il classicismo, e parve perciò — nell'epoca incerta in cui pubblicò i suoi versi [1868] — poeta d'un'arte nuova (1). Senza spingersi a proclamare usur-

<sup>(1)</sup> Cfr. I. del Lungo: Un nuovo poeta in Nuova Ant., 1868 settembre, e G. Chiarini: G. Z. in Nuova Ant., 1, VI, 1888.

pata la fama dello Zanella (1), si deve però riconoscere che a lui mancò calore d'ispirazione,
che il sentimento religioso fu impaccio allo
slancio del suo pensiero speculativo, anche in
quelle liriche che pur sopravvivono, per reali
meriti di contenuto e di forma, all'obblio; tali,
ad esempio, Microscopio e telescopio, la Conchiglia fossile, gli Ospizt marini. Fu nella
forma sapientemente corretto, e ridiè vita alla
« breve snella arguta strofe classica,... carezzata e liberata al volo con abilità, facilità e
grazia (2). »

Lo Zanella fu anche prosatore e critico accurato, sereno, ma non di grande larghezza di volo, e in forma corretta ma dimessa e fredda.

Bernardino Zendrini [1839-1879] bergamasco, fu più critico che poeta; ottimo conoscitore delle lingue e delle letterature classiche e moderne, traduttore di Heine, ne senti, più che riprodurne, la profondità del sarcasmo, dell'ironia, della causticità. Come lirico originale appartiene alla seconda generazione dei romantici, con qualche carattere suo particolare di novità; le cose sue originali meglio riuscite sono I due tessitori, Monotonia, La poesia non muore, ecc.

Nella critica letteraria lo Z. portò schiettezza perfino acerba, ed erudizione vasta, genialmente espressa. Veggansi i suoi studi su Nerone artista, Giulio Cesare, Itraduttori di E. Heine, ecc.

<sup>(1)</sup> Imbriani: Fame usurpate.

<sup>(2)</sup> CARDUCCI: Dieci anni a dietro. Op. V. III, p. 274.

VITTORIO BETTELONI [n. 1840] ebbe un momento di voga come lirico; oggi è più e meglio lodato come traduttore del *Don Giovanni* di Byron, dell'*Assuero in Roma* di Hamerling; e buon traduttore fu pure PAOLO MASPERO [1811-1895], di cui il volgarizzamento dell'*Odissea* è da molti preferito a quello del Pindemonte, per robustezza ed eleganza di verso, correttezza di forma poetica.

DELLA DRAMMATICA dal Goldoni innanzi, almeno per quanto riguarda la commedia, poco men che nulla è da dire.

Invero del tempo del Goldoni, due soli commediografi si ricordano, e molto al disotto di lui: FRANCESCO ALBERGATI [1728-1804], oggi ricordato nella storia della drammatica per ragion di continuità, mentre le sue commedie son dimenticate. Nè a torto; chè egli andò a tentoni fra la tragedia classica, il dramma sentimentale, la commedia dell'arte, la goldoniana e persino la flabesca alla Gozzi, senza che mai la sua coscienza d'artista si determinasse chiaramente e desse opera compiuta (1).

CAMILLO FEDERICI [1749-1802] (pseudonimo di G. B. Viassolo) fu anch'egli imitatore del Goldoni, e preferì argomenti teneri e patetici; anche le sue commedie souo oggi cadute in dimenticanza, quantunque un tempo siano state imitate e riprodotte in teatri stranieri.

Fu autor drammatico, ma di scarso valore, anche G. GHE-RARDO DE ROSSI, già nominato come poeta lirico (2).

Segue a questi ALBERTO NOTA [1775-1847] torinese, seguace del Goldoni, e fecondo scrittor di commedie; di lui dà giusto, benchè severo, giudizio il Martini, dicendo che me-

<sup>(1)</sup> Cfr. E. Ması: La vita, i tempi, gli amici di F. A. Bologna, Zanichelli, 1878.

<sup>(2)</sup> V. p. 41.

scolò gli elementi della scuola drammatica francese del XVIII secolo col comico borghese del Goldoni e il dramma lacrimevole del Kotzebue (poeta comico tedesco, [1761-1819]) e difetta di tutti i requisiti necessari ad uno scrittore drammatico.

Migliore certo fu GIOVANNI GIRAUD [1776-1834], che debuttò nel 1807 coll'Ajo nell'imbarazzo, notevole per una tal quale comicità festevole e paesana; ma per questa stessa comicità non è atto alla vera commedia o al dramma intimo. Di lui infatti son sopravissute, oltre alla già nominata, Don Desiderio disperato per eccesso di buon cuore e La conversazione al buio, due cosine gaie ed abbastanza divertenti, ma senza importanza letteraria.

Francesco Augusto Bon [1788-1858], artista, direttore e poeta comico, fu di una straordinaria fecondità, ed ebbe notevole la padronanza scenica e la conoscenza degli effetti; ma cadde nel comune difetto del convenzionalismo, che sacrificava la verità e la naturalezza all'applauso; poco felice fu in lui anche la scelta dei soggetti, spesso più atti al melodramma che non alla commedia.

Poi si cadde nella più pazza esagerazione delle passioni pomposamente declamate, a cui contribuirono in ispecial modo quel Barone Cosenza, napoletano, fecondissimo di bizzarre ed esagerate produzioni, il Cuciniello, autore di drammi di soggetto tetro e piagnucoloso, e David Chiossone, che suppliva alla scarsa facoltà inventiva colla forzata tensione delle passioni, costante nei suoi drammi.

Fra il '40 e il '50 s'ebbe un risveglio nella commedia; sentiva anch' essa, finalmente, l'influsso innovatore delle battaglie romantiche, alle quali aveva preso si grande parte la sua sorella maggiore in drammatica, la tragedia.

In Toscana fiorirono due commediografi: Vin-CENZO MARTINI E TOMASO GHERARDI DEL TESTA. Il primo, vissuto tra il 1803 e il 1862, nel '53 produsse sulle scene « La donna di quarant'anni » la quale rivelava speciali attitudini nel suo autore, perchè vera nell'azione e nei caratteri, senza ricerca di effetti scenici, ricca di delicata analisi psicologica, limpida e sonante nel dialogo, coerente insomma ai sani principi che alla drammatica poneva il Manzoni in una sua lettera a Francesco Galvani, del 1855 (I). Altra opera di pregio del Martini fu il Cavaliere d'industria, commedia veramente ricca d'osservazione, d'armonia, di vivace dipintura dei tipi e della società.

Tomaso Gherardi del Testa [1845-1881] fu certo notevole per vivezza e per spontaneità di dialogo toscano, per isforzo di ravvicinare la commedia alla verità; ma talora cadde in una naturalezza eccessiva, talora nel dialogo fu equivoco se non licenzioso.

Ebbe dopo il '50 larga fama per qualche tempo, e le sue commedie, senza tesi filosofica o sociale, senza scopo educativo alcuno, destinate solo a dare un'ora di gaiezza, ebbero per molti anni il favore del pubblico.

Più fecondo nelle trovate, più ardito nelle situazioni, più nutrito di pensiero, e non alieno dall'indirizzare la commedia a scopo morale fu PAOLO GIACOMETTI [1817-1882] ligure, che per molti anni popolò di molte e sane commedie i

<sup>(1)</sup> Vedi prefazione di F. Martini alle Commedie di V. Martini. Firenze, Le Monnier, 1876, p. xxvii.

nostri teatri, pur lasciandosi trascinare talora dall'intento educativo a qualche imperfezione di forma declamatoria, di contenuto troppo studiato.

Vive ancora ACHILLE TORELLI [n. 1844] che diede all'arte drammatica vive speranze e promesse, con *I Mariti, Le Mogli; Fragilità*, e qualche altra commedia, forti per l'argomento sociale, per la forma efficace, per la sceneggiatura larga; ma ben presto esaurì la sua vena, nè più seppe strappare l'applauso, che il pubblico aveva giustamente prodigato alle sue prime opere.

Quando Vincenzo Martini presentava, nel 1854, al Concorso drammatico di Torino Il Cavalier d'industria, ebbe a competitore quello cui più egli s'accostò, per serietà d'arte e d'intenti: Paolo Ferrari [1822-1889] che allo stesso concorso presentava la sua decima commedia: Opinione e cuore (1); già egli era stato acclamato restauratore del teatro italiano, nè proseguir di tempo, mutar di gusti e di idee gli ha potuto togliere il primo posto nella storia della drammatica del secolo XIX.

«L'attività, la vita artistica di Paolo Ferrari si svolge per quarant'anni, e in una trentina di commedie che si possono classificare in tre generi o in tre maniere: commedia storica; commedia semplice, goldoniana; commedia a

<sup>(1)</sup> Il mio giudizio di figlio sarebbe troppo sospetto; riassumo quindi, fedelmente, il giudizio dato da S. Lopez nella Rassegna Emiliana V. I Fasc. XI, Marzo 1889.

tesi. Le commedie storiche del Ferrari son cinque da quella che può dirsi la prima affermazione artistica di lui, il Goldoni e le sue sedici commedie nuove [1851], a Fulvio Testi [1888]. Fra l'una e l'altra sono: La poltrona storica [Vittorio Alfieri], il Dante a Verona [1853], La satira e Parini [1854-56] (1).

Queste commedie storiche, che sono creazioni, che non sono opera di un imitatore ma di un rinnovatore, hanno le qualità delle commedie goldoniane, la vivacità cioè e la genialità; ed hanno, di più, maggior larghezza di concezione, maggiore altezza di intendimenti, e potenza vera di riproduzione de' tempi passati. Il Goldoni, quale si delinea nel lavoro del Ferrari, non è meno arguto, meno sincero del Goldoni quale ci appare dalle sue Memorie e dalle sue commedie; il Parini, severo ma non intollerante e stizzoso, arguto, pungente ma non malèdico, ci si presenta quale non istorico, non artista, non pittore han mai saputo ritrarre.

Paolo Ferrari lascia con questi lavori il tipo della commedia storica, che si può dire creata da lui ed è il genere comico al quale dobbiamo le nostre migliori produzioni drammatiche. Lascia in queste sue commedie alcuni caratteri nuovi, originali, taluni comicissimi e di cui le frasi son divenute proverbiali, e lascia in questo genere la più bella commedia del teatro italiano: il Goldoni.

<sup>(1)</sup> Rettifico qui la data del Lopez [1857]. Vedi V. FERRARI: P. F. La vita e il teatro. Cap. VIII e IX.

Ma tra il '56 e l'88 corrono trent'anni durante i quali l'ingegno del Ferrari si è cimentato con due altre maniere e vi si è potentemente affermato; a vari intervalli, come per prender riposo fra la commedia storica e il dramma a tesi, o fra un dramma a tesi e l'altro, Paolo Ferrari ha scritto le commedie brillanti, le commedie goldoniane, le commedie popolari. Di queste molte son morte per sempre, ma talune, e specie La medicina d'una ragazza ammalata e il Codicillo dello zio Venanzio vivono ancora oggi per vivacità spontanea, per semplicità onesta e buona, per sobrietà e vigoria nella rappresentazione dei tipi popolari.

Resta il genere della commedia a tesi, che fu cagione di molte accuse al Ferrari. Certo egli, cercando di cogliere la società nei suoi mutevoli aspetti, nei suoi difetti e nei suoi pregi, ha talvolta assunto troppo severa veste di moralista e, dato il suo concetto che la società meritasse, in molti di quelli che si soglion chiamare suoi vizi o suoi pregiudizi, d'esser difesa contro coloro che le fanno troppo facilmente il processo, ha subordinato il concetto estetico all'etico, la verità cruda all'idealità o allo scopo propostosi. Ancora si può dire che spesso i personaggi del Ferrari parlano un linguaggio troppo letterariamente ricercato, che l'azione è talvolta involuta e affaticata, che alcuni tipi sono convenzionali, l'antefatto difficile e non sempre portato con semplicità e naturalezza di mezzi a conoscenza del pubblico.

Ma questi difetti non rendono il F. men degno di lode per l'arte austera e buona, per la nobile coscienza d'artista, e per aver creato tipi maschili veri e forti e vivi, gentilissimi tipi di donne e di fanciulle che rispecchiavano e rispecchiano l'ideale suo e di quanti amano la famiglia, fonte di pure, oneste gioie; così non gli si può negare il merito della conoscenza degli effetti scenici, dei gusti del pubblico, d'una architettura solida e quadrata d'intreccio, nè la potenza di situazioni vere, commoventi, strazianti, che s'impongono, quasi in ogni suo dramma.

Concludendo, si può affermare che « il Ferrari ha tentato, ha lavorato coscienziosamente e potentemente, ha preparato la via ad altri che per ora non son venuti, ha riprodotto la società nelle classi più elevate e nelle più modeste, ha presentato sulla scena alcuni fra i più difficili, fra i più dolorosi problemi sociali e, se non è stato sempre fortunato, è stato sempre onesto, se non si è mostrato sempre un grande autore, ha dato sempre o quasi le prove di essere un maestro. Del teatro suo alcune commedie son morte senza speranza; ma altre sono fresche, sane, vivaci anche adesso, e si ascoltano con commozione, con piacere. »

Accanto al Ferrari, sta Pietro Cossa, romano [1830-1881], che occupa un posto intermedio tra il drammaturgo e il tragediografo. Egli è — si potrebbe dire — il poeta romantico della tragedia modernizzata. Nel suo dramma non più

unità convenzionali, non più personaggi storici ammantati nel tradizionale paludamento, e pronuncianti un linguaggio altisonante e innaturale, non più le passioni che trascinano gli uomini al disotto del vero nella colpa, o i sentimenti che li sublimano tra gli eroi; non più infine la solennità non mai smentita dell'azione, del dialogo, degli episodi. I personaggi del Nerone e del Plauto, della Messalina e dei Borgia vivono, agiscono, amano, son virtuosi o viziosi, comici o patetici, vari negli atteggiamenti dello spirito, tali quali noi siamo. Manca talora il rispetto alla verità storica; ma nel dramma storico ció deve di necessità avvenire; poiche il pubblico, a cui il drammaturgo si indirizza, nel suo complesso non ha letto Tacito o Svetonio, Petronio o Gregorovius, ma giudica e apprende a conoscere gli uomini confrontandoli con sè, col proprio modo di vivere, di sentire, di amare, di parlare,

Men pregevole fu nel Cossa, per iscarsi studi, la fattura del verso, la falsità storica di fatti e particolari anche là dove l'anacronismo, l'inesattezza erano involontari e inutili.

Resta che, per chiudere, si faccia cenno di un'altra forma di drammatica: quella del dramma per musica; ma sarà purtroppo breve discorso che, tranne qualche melodramma de' contemporanei del Metastasio, inferiori di molto al maestro, e qualche opera buffa del secolo XVIII, di non grande importanza (1), si può dire che l'o-

<sup>(1)</sup> V. p. 57.

pera letteraria è stata, dal Metastasio in poi, soffocata dalla musica ogni di più.

Un solo nome s'incontra meritevole d'esser registrato nelle pagine della storia: quello di FE-LICE ROMANI genovese [1788-1865]. Egli, dopo aver tentato non mediocremente la lirica e l'epica, ed essersi mostrato robusto prosatore in una polemica contro i romantici, eletto poeta di teatro a Torino dal Vicerè Eugenio, compose in nitida, spontanea e musicale poesia, su argomenti non antichi ma tratti da leggende a noi più note, o da autori a noi più vicini, come l'Hugo e lo Scribe, numerosissimi libretti d'opera, come oggi si soglion chiamare. I suoi drammi semplici, chiari, naturali nello svolgimento, forti nelle passioni, come la Norma, il Pirata, la Lucrezia Borgia, I Capuleti e i Montecchi, ispirarono le dolci melodie del Bellini, del Donizzetti, del Meverbeer.

# LA LETTERATURA DELL'OGGI

[1870-1903].

# CAPITOLO IV.

## Anvertenza

Parlare dei viventi è difficile per due motivi: l'uno, già espresso nella prefazione alla prima parte di quest'opera (1), è la quasi impossibilità di giudicare serenamente dei fenomeni letterari mentre ancor durano, e il loro svolgimento può non essere completo, o la loro vicinanza non ci permette di constatarne ed affermarne i legami colla vita del pensiero.

Pare un assurdo e non è: la lontananza dei fatti sottoposti al giudizio dello storico ne consente molto miglior disamina; perchè avviene per la mente come per l'occhio: le cose, allontanandosi, si rimpiccioliscono, e ci permettono di abbracciare con uno sguardo solo il loro quadro completo, in una sintesi, in una fusione necessaria a giudicarle nel loro valore particolare e complessivo. È ciò che costituisce il grande pregio e il grande favore in cui è venuta oggi la critica storica.

Inoltre - ed ecco il secondo motivo - chi vorrà creder

<sup>(1)</sup> V. Manuale, p. I, pag. 9.

veramente dato sine ira et studio il giudizio intorno ai contemporanei viventi?

Pure si può forse fare per la stolia letteraria di quest'ultimo mezzo secolo qualcosa di più di quel che s'è fatto finora; che fu in generale, un arido elenco di nomi e di opere, senza distinzione di scuole, di modi, senza criteri, tranne quello del genere dai singoli scrittori coltivato.

Tenteremo adunque una distribuzione logica delle varie scuole e, se non altro, per quanto è possibile, una definizione dei loro principi informativi.

Un'altra avvertenza. La storia letteraria non può ormai più abbracciare sì vasto campo quale quello ch'essa esaminò nei secoli precedenti al XIX; non è più possibile che essa consideri il pensiero umano in tutte le sue manifestazioni; chè non si vedrebbe per qual motivo dovrebbe, in tal caso, tacere, ad esempio, di tutte le opere riguardanti quelle scienze che si sogliono dire più particolarmente esatte (la matematica, le scienza naturali, ecc.), nello stesso modo che si occupò della scienza astronomica nel '600 con Galileo, o della scienza del giure e dell'economia nel '700. Ma, oltrechè ben difficile sarebbe trovar chi fosse atto all'ufficio di storico della letteratura, la storia letteraria assumerebbe in tal caso carattere enciclopedico, in contraddizione con la tendenza oggi caratteristica, nelle discipline intellettuali, ad isolarsi, ad individuarsi ciascuna in una particolar scienza.

Gia molte scienze hanno la loro particolar bibliografia; la chiamano anche letteratura: della medicina, legale, storica, ecc. La nostra storia letteraria s'individui dunque anch'essa, limitando la sua speculazione alla letteratura artistica e a quelle opere che, pur avendo carattere scientifico, per la forma o per il contenuto si collegano alla storia della letteratura artistica presente o passata.

LA LETTERATURA ARTISTICA DOPO IL 1870 ha compiuto la selezione dei generi da coltivarsi,

eliminando, oltre i più di quelli tramandati dal periodo classico della nostra letteratura, molti anche di quelli che il romanticismo aveva posti in voga. Tale eliminazione era, più che naturale, necessaria conseguenza dei mutati tempi, ed in ispecie del mutato indirizzo filosofico, religioso, intellettuale.

L'anima moderna s'è spogliata di tutti, o quasi, gli entusiasmi ingenui e buoni della sua giovinezza; è questa la caratteristica della nostra vita febbrile, ansiosa, affaccendata, anzi affarista spesso. Si direbbe che è in ognuno di noi un po' dell'Ortis e del Werther, un po' dello scetticismo sconfortato del grande Recanatese. Sgraziata condizione di cose ha, per di più, generato negli italiani un dissidio penoso, che doveva fatalmente compiere l'opera negatrice della filosofia razionalista, isterilire, cioè, in molti, in molti impoverire una delle fonti più ricche d'idealità, ponendo il sentimento religioso come contradditorio al sentimento patrio.

Il rinato culto dantesco, che è pur vanto del secolo XIX, almeno nella sua più larga divulgazione, non è sintomo di riacceso fervor religioso; noi ammiriamo la fede alta e nobile che animava il nostro divino poeta, la invidiamo anche, perchè comprendiamo la potenza di entusiasmi, la dolcezza di conforti che essa può dare; ma la Divina Commedia non desta, in molti, ideali nè sogni, nè rapimento estatico per la fede che da essa spira, bensì per l'arte che l'avviva; l'ammiriamo non perchè è opera

di religione, ma perche e opera umana, e della nostra anima dipinge la triste istoria di colpe, di disperazioni, di dubbi, d'incertezze, d'esaltazione.

Il secolo XIX molto ha distrutto, senza sostituir nulla; mirabile è la sua opera così nella teoria, come nella pratica applicazione; ma per quel che riguarda la vita morale e politica, esso, come ha minato la fede, così minò l'amor patrio, le virtù pubbliche e private; i sentimenti più buoni del nostro cuore son disciplinati, regolamentati dal socialismo che toglie ai loro atti il primo premio, il primo compenso, quello della libertà e spontaneità loro, dichiarandoli obbligatori, facendo della pietà, questo nobilissimo tra i nobili impulsi dell'anima, un dovere del cittadino; il commercio non ha patria, l'industria non bada a nazionalità; il femminismo ruba le donne al santuario famigliare.

Il sentimento cristiano dava, è vero, una concezione triste della vita, insegnava il disgusto del mondo, ma allegrava almeno di dolci, beati, eterni riposi la morte. Ora non più; le dottrine dello spiritismo penetrano persino la morte, questo ultimo mistero della vita, e profanano, riducendola ad un'esercitazione di allucinati o di cerretani, quella celeste dote degli umani per cui si visse

" con l'amico estinto E l'estinto con noi.... ".

Immaginate or voi di chiedere i potenti voli

dell'entusiasmo epico o il divino afflato della tragedia, le serene, gaie concezioni ariostesche o l'allegria ridanciana del ditirambo, la tenuità agreste dell'idillio e del dramma pastorale, a questa nostra anima contusa ed indolorita, che non è nemmeno più capace dell'austero spirito animatore della satira. Satira di che? Di noi stessi, di questo nostro esser ridotti a ripetere dopo quarant'anni: «L'Italia è fatta; ora bisogna far gli Italiani!»; di questo esserci precluse tutte o quasi le vie alle più pure, più alte sensazioni spirituali? Sarebbe un sarcasmo che esala in un singhiozzo.

È in questo senso di abbandono, di sconforto profondo, di morte d'ogni usata e dolce compagnia dello spirito, la forza e la principale ragion di trionfo di quei pochi che hanno ancora una fede. o una idealità persistente, quali il Fogazzaro e il Giacosa; è in esso ancora la causa di quel misticismo vago, più naturalista che religioso, che s'è più largamente diffuso in Francia, ma si fa strada anche in Italia, e di cni l'ultimo adepto, il neofito, è Enrico Annibale Butti.

Checche noi facciamo per soffocare lo spirito sotto la materia, esso pare risorga dalle ceneri sue, s'aggrappi con energia disperata a idealità sempre nuove, e sempre vecchie.

Ne sotto il rispetto letterario le cose son procedute molto diversamente.

Il romanticismo ha dell'opera sua lasciata una conseguenza che non osiamo nemmen più chiamar benefica: ha ravvicinata, indissolubilmente legata, per ora almeno, la letteratura, anzi l'arte intera, alla vita reale; e l'arte si contorce, nuovo e tragico Prometeo, confitta alla rupe, e getta l'urlo straziante Eschileo: « ¿¿¿¿» [»] No, noi non la vediamo, non la sentiamo « l'occulta bellezza del soffrire » di che parla il Fogazzaro (1), « l'idea pura del dolore che ne accende l'anima di pensieri alti e soavi »; noi non abbiamo solo l'idea del soffrire, abbiamo la sofferenza vera, che è, come quella, « indefinibile palpito, pieno di rimpianti e di aneliti, ricordo di un tempo felice trascorso », ma non è purtroppo « presentimento di un tempo felice venturo » (2).

Il romanticismo è stato il grande parricida artistico nel secolo XIX; avvicinando l'arte alla natura, ha ucciso successivamente tutte le forme di poesia alle quali aveva dato vita; la ballata, la romanza, la novella romantica, la poesia medioevale, il romanzo storico, la poesia patriottica, tutto è andato travolto; si che il secolo XIX, iniziatosi con una nuova arte, la romantica, avente a maestro Alessandro Manzoni, s'è chiuso col rifiorir dell'arte classica, determinato da un altro grande, Giosuè Carducci.

Parleremo a suo tempo di lui come prosatore e poeta; qui vuol esser ricordato come il più fecondo e vario scrittore dell'ultimo trentennio,

<sup>(1)</sup> Il dolore nell'arte, pag. 17.

<sup>(2)</sup> Id. pag. 74-75.

si che all'infuori del romanzo e della drammatica non c'è, si può dire, forma di prosa o di poesia in cui egli non abbia impressa un'orma profonda, in molti generi rimanendo maestro, anche quando l'ammaestramento suo fu condotto ad altri scopi da quelli cui era indirizzato.

#### La Poesia.

La lirica odierna — suoi caratteri — La lirica classica — La lirica romantica — La lirica estetica — La lirica indipendente — L'epica — La lirica dialettale — La drammatica — Suoi caratteri — La tragedia — Il dramma e la commedia — La commedia dialettale — Il libretto d'opera.

I pochi cenni dati dicono già che la lirica è quasi la sola forma di poesia che viva ancora oggi; è almeno certo la più notevole, insieme alla drammatica, checchè dica di quest'ultima Ferdinando Martini in un suo argutissimo articolo polemico, sul quale avrò occasione di tornare (1).

Ma il cammino della lirica non è privo di ostacoli, di nemici, di difficoltà.

Anzitutto, già son parecchi anni il Panzacchi (2) affermava giustamente che il tempo della grande lirica, quella che pindaricamente s'innalza alla celebrazione delle idee, delle passioni, delle gesta, è passato.

<sup>(1)</sup> La fisima del Teatro Nazionale. Nuova Ant. Serie III, Volumi 14, 15.

<sup>(2)</sup> Le vicende della lirica nostra. Nuova Ant. 15, XII, 1894.

I pochi componimenti in cui ancora aleggia lo spirito epico sono pervasi e spadroneggiati, come nel *Ga ira* del Carducci, ne' *Poemetti* del Pascoli, dalla lirica. Nè par si possa per ora affermare che i tentativi, certo più ampi e completi, fatti dal d'Annunzio con le sue *Laudi*, abbiano avuto miglior fortuna per il ravvivamento d'un genere poetico cui sembra mancare ormai il fondamento — per i mutati gusti e il trasformato indirizzo — nella coscienza del popolo.

Quanto alla vera e propria lirica non largo contributo le pote venire dall'elemento amoroso; perche la poesia moderna volendosi porre per vie nuove doveva di necessità star lontana da questo argomento, nel quale l'originalità non si può più sperare, dopo che il Petrarca e mille sulle sue orme hanno reso nel grembo a Venere celeste

celesie

Amore in Grecia nudo e nudo in Roma D'un velo candidissimo adornando ,;

hanno cioè dato all'espressione dell'amore tutta la umanità che era consentita dalla natural castigatezza.

Qual via nuova prendere? O ritornare all'Amore nudo di Grecia e di Roma o peggio ancora, all'amore dei trivi e della suburra; ed è quel che fu tentato da una scuola per vero d'effimera vita, la quale eresse a condizione normale, e reputò degno di poesia lo stato patologico di chi esce da un'orgia del vino e dei sensi; nè questa volgare forma di lirica può occupare un posto nella storia, poesia da donne isteriche e da odalische, vacua, capricciosa, pretenziosa, tutta orpello e lustrini. O nascondere con tutte le grazie dell'arte una concezione dell'amore informata ad una filosofia venutaci d'oltr'alpe, e condotta ad esssere la più alta espressione d'un superbo egoismo larvato di individualismo estetico.

La lirica è inoltre innegabilmente combattuta oggi da una grande nemica, la prosa, quella forma d'arte che s'è affermata potente nel secolo XVIII, agile, vibrata, tutta nervi, calore e colore, in parte anche tolti a prestito alla poesia, quella prosa che anche in Italia nel secolo XIX, come in Francia, prese, per dirla col Gauthier, « des couleurs à toutes les palettes, des notes à tous les claviers ».

La lirica ha tentato di render la pariglia alla prosa e, invadendone in parte il territorio, si democratizzo; smise la solennità aulica ed accademica e gli adornamenti classici, fu « umile ed alta » negli Inni sacri, e al poeta della Canzone all'Italia e ad Angelo Mai detto in ben altro stile Le Ricordanze, Il Sabato del Villaggio, La Ginestra.

Ma anche questa tendenza alla popolarità, tramutatasi ben presto in ismania, dopo essere stata benefica perdè favore, divenne volgarità; la poesia per essere semplice fu sciatta, e lasciò così sempre più facile il trionfo della prosa.

Gli aspetti piuttosto singolari che ha assunto

in questi ultimi tempi la poesia lirica — sono la conseguenza delle condizioni sopra accennate. Tutti coloro che professano poesie e lettere e vivono nel mondo dell'arte sentirono — sotto l'influenza di quel soffio potente di modernità che tutto lo pervade — la necessità per la poesia e la lirica di raccogliersi e rinnovellarsi in un prezioso e attento lavoro di forma o di stile che dir si voglia.

Avemmo quindi un periodo di raccoglimento e di rifacimento della forma poetica; e si trascorse anche fra noi all'eccesso di acclamare il fine dell'arte nella elaborata e faticosa perfezione di una forma vuota; si fraintese cioè quella teoria dell'arte per l'arte che il Mazzini aveva eccessivamente combattuta sostenendo che la bontà e nobiltà del concetto potessero supplire al difetto di bellezza e perfezione nella forma.

Non si capi che aveva ragione Swinburne affermando che la teoria dell'arte per l'arté è teoria vera nella sua parte affermativa, perchè nessuna opera d'arte ha in sè vita e valore, se non è innanzi tutto e soprattutto un lavoro di positiva eccellenza giudicato secondo le leggi particolari di quella categoria d'arte alla quale sppartiene; poichè la legge dell'arte non è la legge della morale; e mentre in morale l'azione è giudicata dall'intenzione, in arte l'importante non è ciò che l'artista intende di fare, è ciò che ha fatto. Ma la teoria è falsa nel valor negativo, quando cioè non vuol per nettere all'arte di ispi-

rarsi e compenetrarsi dei sentimenti religiosi o morali, o dell'etica e della politica di una nazione o di un secolo (1).

Ci fu invece un periodo in cui si volle che la poesia non potesse e non dovesse occuparsi d'altro che d'esser bella, musicale, carezzevole come dolcissima musica, lasciando intero alla prosa il compito o meglio la facoltà di cercar valore anche nel contenuto.

Ma quel periodo fu breve e le cose volsero a miglior misura e ad idee più sane; nè ciò fu solo opera del caso.

S'ebbe da un lato quella che filologicamente si chiamerebbe la spinta individuale; l'azione, cioè, esercitata sulla nostra lirica da due poeti, nella piena accezione del vocabolo.

Fu l'uno Giosuè Carducci, il quale informò la sua lirica, per gradi, ad un neo classicismo arstico che adattandosi mirabilmente ai più moderni soggetti, in pari tempo segnava ad essi limiti ed indirizzo non disdicenti alla dignità della poesia, e additava una via nuova per la quale molti si misero.

L'altro fu, più tardi, Gabriele d'Annunzio, che dall'estetismo prevalente nelle sue prime liriche, venne, anch'egli per gradi, ad una meno esclusiva adorazione del bello nella natura e nell'arte, avvivando la sua poesia di maggior nobiltà di contenuto.

<sup>(1)</sup> Cfr. a questo proposito: E. Nencioni: Mazzini, Carlyle, Swinburne in Fanf. d. D. 1884 n. 15.

In pari tempo il cessato bisogno di affermare in tutte le manifestazioni della vita — ove fosse possibile e lecito — che tutti volevano l'Italia italiana, il rifiorir della vita municipale nella compagine ormai assodata dello Stato, la partecipazione infine di tutte le regioni alla gran vita intellettuale e spirituale del paese, tutte queste cause insieme fecondarono per ogni dove germogli di poesia dialettale, che ben presto accestirono, qual più, qual meno spontaneo, come a suo luogo vedremo.

Queste le diverse vie che la lirica segui nell'ultimo trentennio.

Divisa adunque la lirica in letteraria e dialettale, pare di riconoscere nella letteraria tre maniere: la classica che riconosce a suo capo il Carducci, l'estetica guidata dal d'Annunzio, e l'indipendente, se vogliamo battezzar così il gruppo di que' poeti che pur risalendo al Carducci come maestro primo, han poi tentato con più o meno di fortuna vie loro personali.

Di lirica romantica vedremo solo una scarsa e non molto notevole fioritura.

### La lirica classica.

L'ultimo nostro periodo poetico è dominato dall'ingegno e dall'opera di Giosuè Carducci. Non è l'odierna lirica nostra tutta di derivazione carducciana; no, ma il Carducci senti, come altri, che la lirica italiana accennava ad entrare fatalmente in un ordine nuovo di forme e di contenuto, e intuito il problema, si\_accinse a

risolverlo con un fascio di forze superiori a quelle degli altri. Onde il suo legittimo predominio nell'ultimo trentennio.

GIOSUÈ CARDUCCI nacque a Valdicastello presso Pietrasanta nel luglio del 1836, da antica famiglia nobile che diede alla repubblica fiorentina quattro gonfalonieri, da padre liberale e manzoniano che molto soffrì per il suo liberalesimo, trasfuso nell'animo del suo figliuolo maggiore fino dai primi anni della sua puerizia.

Questi seguì il padre nelle sue peregrinazioni per la Toscana, finchè tra il '46 e il '48 fu mandato a Castagneto presso un amico del padre suo. Là divampò più acceso il suo animo, più forte il suo spirito rivoluzionario e ribelle.

Nel '49 fu richiamato a Firenze dal padre che lo allogò a studio dagli Scolopt, e intanto cercò d'ispirargli l'amore al romanticismo, ma sortendo effetto contrario all'intento. Già il tredicenne giovinetto s'era sentito preso dal demone della poesia, e acceso d'entusiasmo alla lettura dell'Iliade, della Gerusalemme, dell'Eneide.

Mentre il Nencioni, suo coetaneo, lo eccitava allo studio delle letterature straniere, egli s'innamorava invece del trecento, degli umanisti, del Poliziano.

Passò poi a Celle nel Montamiata, dove apprese ad amare e intendere le bellezze della natura, indi a Pisa ove si laureò [1856]. Insegnò prima a San Miniato, continuando intanto i suoi studi, poi si stabilì a Firenze, vivendo di lezioni private; fu ivi colpito da due grandi sventure, la morte d'un fratello e del padre, ond'ei divenne unico sostegno della madre adorata, mortagli poi nel 1870.

Intanto egli componeva poesie, dava lezioni, studiava; finchè nel 1859 ottenne un officio di insegnante governativo, che nel '60, per la memore benevolenza di Terenzio Mamiani, fu mutato in quello di professore all'Università di Bologna, Qui iniziò i giorni migliori della sua vita letteraria; qui

prese la parte più ardente alle dispute politiche e nazionali. Fu repubblicano al tempo d'Aspromonte e poi, sì che nel '69 fu prima trasferito, poi sospeso dall'insegnamento per un anno.

Fu del pari attivissima l'operosità sua di studioso, di letterato originale, di nomo politico fino al 1874.

Allora cominciò a provare anch'egli quel senso di noia e di ripugnanza della vita che dissi comune agli uomini dei nostri tempi. Ciò durò poco e nel '77 egli riprese la vita politica; fu eletto deputato e, sorteggiato, non fu rieletto. E quindi innanzi ritornò agli studi sereni e profondi dell'arte, della critica, della storia, iniziando allora il ciclo delle odi barbare, il siddetto grande periodo del suo paganesimo in arte.

Molto si è parlato della sua incoerenza politica; parve che disconvenisse al cantore del Ça ira, al repubblicano fervente, il Canto alla regina d'Italia, la fede monarchica, la grande venerazione per Francesco Crispi. Da tale accusa s'è difeso il Carducci ripetutamente; così egli, nel 1876, ad un banchetto offertogli a Lugo, quand'egli era fervente repubblicano, professò però fede in una repubblica disforme da quella che i suoi correligionari volevano far sorgere di sorpresa, e non come portato logico, assettamento morale della democrasia nei suoi termini razionali (1).

Così nel 1880 riconobbe raggiunto il "supremo ideale della sua politica nazionale con la rivendicazione di Roma all'Italia, e quasi l'ideale della sua politica democratica con la riforma elettorale ". Sicchè gli pareva la monarchia essere più ch'altro una questione di nome, e "nè anche la Maestà del Re Umberto essere un vero e proprio monarchico " (2).

Cosi nel 1886, parlando agli elettori di Pisa, recisamente

<sup>(1)</sup> Confessioni e battaglie Op. Vol. IV, pagg. 326-27.

<sup>(2)</sup> Prefazione ai Giambi ed epodi. Op, Vol. IV, pp. 170 e 172-73.

affermava e giurava sè obbediente alla monarchia italiana cui aveva anch'egli dato il voto nel plebiscito del '60, quando anche Giuseppe Mazzini "sollecitò ad accettaria come segnacolo e suggello dell'unità, e Giuseppe Garibaldi le conquistò l'Italia, e la conquistò all'Italia, (1).

Così finalmente nella polemica sul Ça ira, il Carducci, constatato il ruinoso disfacimento dei partiti in Italia, concludeva: "Ora come ora, io non vorrei in Italia una repubblica per solo amore della repubblica; perchè un tale mutamento nelle condizioni dell'assetto del paese e de' suoi bisogni... non potrebbe che produrre un indebolimento almeno temporaneo al di dentro e l'isolamento al di fuori... Dico anche di più: dubito forse che ora come ora la repubblica possa riuscire o attecchire in Italia "... perchè, indebolito il partito repubblicano storico dagli assalti, dagli urti, dalle minacce del partito socialista, "la repubblica si farà subito dittatura, o si verrà alla guerra civile, e di conseguente anche alla dittatura di qualunque sia la parte che vinca, perchè l'anarchia non esclude la dittatura, anzi " (2).

Le opere del Carducci sono in gran parte radunate nei tredici volumi sin qui editi dallo Zanichelli (3), ne' quali mancano ancora le Odi barbare, riunite in un volume a parte (4), ed altri scritti quali: la prefazione alle Lettere del Risorgimento (5), e il discorso sopra Lodovico Antonio Muratori, premesso alla riedizione critica dei Rerum Italicarum scriptores, colossale opera impresa dal Carducci, coll'intelligente e colta cooperazione del Fiorini (6).

Chi voglia più particolari notizie intorno alla vita ed alle

<sup>(1)</sup> Opere, V. IV, p. 482.

<sup>(2)</sup> Opere, Vol. IV, pp. 455-457.

<sup>(3)</sup> Bologna, 1903.

<sup>(4)</sup> Bologna, Zanichelli, 1900.

<sup>(5)</sup> Bologna, Zanichelli, 1896.

<sup>(6)</sup> Lapi, Città di Castello, 1900.

opere di Giosuè Carducci consulterà con profitto il Chiarini (1), il Checchia (2), e gli altri autori dal Checchia citati in un saggio di bibliografia carducciana (3).

Giosuè Carducci, pur senza negare il grande ufficio dell'ispirazione nell'arte, pensò che la poesia dovesse attingere il suo calore da un cervello amorosamente scaldato nella meditazione e nello studio. Volle insomma un'arte del tutto padrona e consapevole di sè, de' suoi mezzi e de' suoi fini. E per questo motivo fece guerra alla tabe del sentimentalismo onde parvegli veder invasa e malconcia quasi tutta la nostra letteratura (V. Rîme nuove, Intermezzo). Ne egli armeggiava a vuoto; egli comprese che la lirica non poteva trovar salvezza se non in un rinnovamento profondo della forma poetica, in cui essa fosse tutta filologicamente materiata di pura nobiltà tradizionale, e tutta ravvivata dallo spirito moderno.

Questo è il filo conduttore che ci porta a traverso l'intera opera carducciana e ce la fa comprendere in ogni suo periodo — dai primordi alle « Odi barbare », le quali non sono che l'espressione maturata di quell'odio della usata poesia che già fremeva come un'eredità atavica, pur a traverso lo studio intenso dei classici, nella sua produzione poetica anteriore. Fino

<sup>(1)</sup> Memorie della vita di G. C. raccolte da un amico (1903).

<sup>(2)</sup> Poeti, prosatori e filosofi, ecc. Caserta, 1900 p. 171 e seguenti.

<sup>(3)</sup> Checchia, op. cit. pp. 168-171.

dai primordî egli aveva già mostrato aperto di sentire che alla *popolarità*, nel senso superficiale e vecchio della parola, la vera lirica deve rinunciare, lasciandone il privilegio ai romanzi, al teatro, alla letteratura giornalistica.

Il Carducci è un classico; ma la classicità odierna, la sua in ispecie, nulla ha a che fare col classicismo del '500 o del '700, nulla col purismo del Cesari, o il classicismo del Giordani; più che altro, dai classici essa apprese l'arte d'esser robusta e bella nello spirito e nella forma, ma serbo ad un tempo individualità spiccata e di spirito e di forma; essa imparò a camminare sulle orme dei classici, ma imparato che ebbe, s'avviò risoluta per propria via.

Tale fu il tirocinio poetico di Giosuè Carducci; appropriatosi con lungo intenso studio l'arte dei classici, pubblicò luvenilia [1857], nei quali egli stesso si disse scudiero dei classici, cioè classico puro; poi si diede a cercar le bellezze della poesia straniera e fece la sua poesia più ricca di contenuto e di forme, la fece più agile, più varia di toni, più grave e decorosa nei metri; frutto di questa prima elaborazione furono i Levia-Gravia [1865].

I Decennalia [1871] o Giambi ed epodi [1882], fremono tutti, nel loro impeto giovenalesco, di vigoroso ardor patriottico, e ci risenti l'eco potente or del Heine or dell'Hugo, ma talora tra i fremiti e i sarcasmi il poeta si eleva solenne a concetti più universalmente storici o sociali o morali.

Le Rime nuove [1887] segnano per esuberanza di metri, di forme, di motivi il culmine della poesia rimata carducciana; in esse ormai l'ambito delle ispirazioni e delle concezioni ha toccato i suoi estremi confini, ed ha acquistato carattere di universalità morale e storica, guidando il poeta ad interpretare in una sintesi potente lo spirito dell'umanità e la voce della storia. In esse il sentimento della natura, del paesaggio si fonde con la storia e con l'impressione dei fatti, e viene ad avvivare di mirabili descrizioni la vita storica dei paesi nei loro momenti caratteristici, con una potenza che non fu più toccata, nemmeno nelle ultime odi.

Il metro vario, sicuro, rappresentativo, dotato di una straordinaria moltiplicità di modi, dall'agile strofetta romantica al vecchio sonetto rinnovato a prova intentata, dall'epico alessandrino al rinverdito ottonario, la sapiente commistione dell'elemento classico e del moderno straniero, del pensiero greco e dell'argomento attuale, la foga dell'ispirazione sempre fervida, tutto ciò insieme legittima la frase del Checchia che dice il poeta nella pienezza della personalità sua mostrarsi originalmente tradizionale e rivoluzionario in arte.

Le Odi barbare sono altro dei frutti di quella straordinaria varietà di forme che ho detta caratteristica nella poesia carducciana.

Con esse il poeta ha dato piena maturità di bellezza ad un genere di poesia con varia fortuna e vario artificio tentato dai nostri poeti già dal cinquecento; fermatosi nel proposito di riprodurre la musica dei metri classici con l'accorto aggruppamento dei nostri ritmi, disse barbara questa poesia, perchè tale avrebbe dovuto sembrare ad orecchi classici per l'assenza di arsi e di tesi, di quantità di sillabe e di piedi. Lo sforzo del Carducci fu questo: sentire il periodo musicale dei vari versi latini e riprodurlo con versi italiani variamente armonizzati, mentre più frequente e men fortunato era stato il tentativo di ridar vita alle leggi di lunghezza e brevità, coniando versi metrici italiani (1).

Certo la maggior libertà concessa al poeta dall'assenza della rima e dalla varia misura dei versi ha favorito una più intima fusione tra il contenuto e la forma, la quale, direbbesi, nelle Odi barbare nasce ad un tempo col fantasma poetico, ne gli impone quindi alcuna deformazione per adattarsi alle leggi di lei. Ancora devesi notare che la forma della poesia barbara è quella che meglio risponde all'indole poetica del Carducci risultante dalla perfetta contemperanza dell'arte classica e della concezione moderna; alle Odi barbare infine conferisce particolar perfezione la maturità della mente, la maggior pacatezza nell'animo del poeta quand'egli le scrisse [1877-1883 1887]; si che nelle Terze odi barbare - che son nella poesia me-

<sup>(1)</sup> V. gli studi sulla poesia metrica italiana del Solerti e di E. Stampini.

trica quel che le Rime nuove nella rimata—
il poeta ha toccato il più alto segno della sua
potenza lirica, per immediatezza di riproduzione
del pensiero, per efficacia di ravvicinamenti e
di confronti fra le grandi memorie del passato
e la realità del fuggevole presente, fecondi di
largo volo tra i fatti della vita spirituale e sociale, per densità e vigoria plastica di colori,
per compiuta elaborazione di metri.

Il tempo dirà quanto sia di giusto negli appunti mossi alla poesia carducciana; se, ad esempio, nuocciano alla sua popolarità o divulgazione, l'abbondanza, che può parere eccesso, dell'elemento mitologico, nelle Terze odi barbare complicato anche da reminiscenze vediche. e la densità e concisione talor soverchia di pensiero e di forma, che fanno di quella lirica un'arte aristocratica non a tutti accessibile: o se invece non abbia ragione il Carducci affermando che « il poeta esprime sè stesso ed i suoi convincimenti morali ed artistici più sincero, più risoluto che può: il resto non è affar suo » (1), e altrove: « Degnamente, il popolo vuolsi rialzare; non rimpicciolir noi ne bamboleggiar senilmente per mantenerlo sempre in condizion di minore » (2).

Intera può essere sin da oggi la serenità del giudizio nel dir della lingua toscanamente viva

<sup>(1)</sup> Confessioni e battaglie: Serie I, Roma, Sommaruga, 1883, pagg. 52-53.

<sup>(2)</sup> Studî letterarî: Livorno, Vigo, 1871, pag. 50.

e popolare senz'esser volgare o sintatticamente licenziosa, ricca e lussureggiante di classicità senza esser pedantesca.

Ancora vuolsi notare che questa poesia del Carducci, pur avvivata da tanta potenza di ricordo classico, da tanta altezza di pensiero filosofico e sociale, si risente di quella tristezza che dissi caratteristica dell'odierno spirito; anche in essa echeggia «il desiderio vano della bellezza antica», anche in essa il poeta giunge alla sconfortata conclusione che «sol nel passato è il bello, sol nella morte è il vero» (Presso l'urna dello Shelley), anche in essa la natura si offre al poeta sicura confidente perchè egli le narri:

## " Degli uomini il sospir

I rei fantasmi che da' fondi neri De i cuor *nostri* battuti dal pensier Guizzan come dai *nostri* cimiteri Putride fiamme innanzi al passegger ". (Davanti San Guido).

Dalla cattedra dell'Università di Bologna da cui per quarant'anni il Carducci diffuse per l'Italia tanta luce di critica estetica e storica su la nostra e la classica e la straniera letteratura, egli fu anche maestro di poesia ai più dei nostri odierni lirici.

Giá fra i suoi coetanei, tre specialmente informavano la loro poesia agli stessi principi classico-moderni, e sono:

GIUSEPPE CHIARINI [(1833), aretino, studiò col Carducci FERRARI. 18 dal '56 al '60, prima preside di liceo, poi capo-divisione e direttore generale al Ministero della P. I.; insegnò letterature moderne comparate all'Università di Roma. Oltre che alla direzione di parecchie riviste letterarie attese ad opere di prosa e di poesia. In poesia pubblicò la Versione delle poesie di E. Heine (1878-1883) e liriche originali sotto i titoli: Poesie (1874) e Lacrymae (1879), riedite in un solo volume (1902)], maestro di lirica barbara, efficacissimo traduttore dal Heine, e soave dipintore dei più delicati affetti nelle Lacrymae;

Domenico Gnoli [1836], che nelle Odi tiberine e nelle Elegie romane contempera in calda lirica effluvi classici e memorie patrie;

Domenico Milelli [1841], che tento felicemente forme antiche e nuove, poesie barbare e rimate; Inoltre larga schiera di scolari del Carducci si mise per la via da lui segnata:

SEVERINO FERRARI [1856], rievocò. in gara con Giuseppe Piccióla, delicato lirico triestino, la dolce poesia trecentista di madrigali e ballate, e fu nei *Bordatini* fresco per popolarità d'immagini e di sentimenti, quantunque talvolta affettato nel pensiero, tal'altra duro nella forma;

Guido Mazzoni [1850], fiorentino, seguace del Carducci senz'esserne imitatore, e dopo lui, il più esperto conoscitore delle classiche eleganze di ritmo e di metro, nella varietà larga dei suoi soggetti passa dalle liriche di carattere nazionale e civile ai paesaggi, dalle poesie popolari a quelle ispirate agli affetti domestici, che son le sue più lodate, cercando la sincera rappresentazione della vita con uno studio acuto e costante della forma.

GIOVANNI MARRADI [(1852), livornese, scolaro di Giuseppe Chiarini, compagno di S. Ferrari e G. Biagi, insegnò lettere italiane nei licei per parecchi anni. Scrisse Canzoni moderne (1879), Fantasie marine (1881), Ricordi lirici (1884), Nuovi canti (1891), Ballate moderne (1895), Rapsodia garibaldina del 1849 (1899), Rapsodia garibaldina del 1860 (1902), Terza rapsodia garibaldina (Mentana e Varignano, 1903), con cui si chiude il forte poema lirico degno di Garibaldi e della sua gesta meravigliosa. Le sue Poesie complete furono riedite nel 1902-1908], ha tra i suoi coetanei il primo posto per il fascino della forma, e nell'opera sua presenta la più forte e originale derivazione del Carducci, come cultore di quella poesia paesista di cui il Carducci diè sommi esempi in Idillio maremmano, Alle fonti del Clitumno, il Canto dell'Amore, ecc., e che ha altri cultori il Pascoli, il D'Annunzio, il Fogazzaro in alcuni suoi quadri alpini e Alfredo Baccelli (1).

Nel paesaggio del Marradi la descrizione è più musicale che pittorica e alla sensazione della natura s'accoppia sempre un sentimento, come avviene in chi contempla la natura con raccoglimento religioso d'uomo e d'artista. Umorista talora mussettiano e heiniano nei Ricordi goliardici, il Marradi s'ispira anche spesso felicemente alla storia (Sonetti di Montenero, Rapsodie garibaldine).

Notevole in questa schiera è pure Giovanni Cena tenuto al battesimo artistico da A. Graf; egli ha dato più che ottima promessa di poesia

<sup>(1)</sup> Cfr. A. CHIAPPELLI: I poeti paesisti, ecc. Nuova Ant., 16 febbraio, 1º marzo 1898.

composta e piena di affetti, in due volumi di versi. Classico poeta, ricco d'immagini e cultore d'una poesia seria molto ed elevata e no bile si rivela G. Manni, sacerdote e italiano, con un suo volume di versi, che fa attendere con desiderio il secondo già promesso.

Un altro forte poeta, e più forse sarebbe stato se gli studi e la critica non l'avessero assorbito, è Giovanni Alfredo Cesarèo [1861] che nelle Occidentali, ed in altre opere sue ha rivelato vena fervida e facile, spontaneità e originalità d'immagini e di sensazioni.

Un posto speciale nella lirica di questa scuola merita Arturo Graf, nato ad Atene nel 1848; filosofo e critico letterario, professore all'Università di Torino, egli, si può dire, costituisce l'antitesi alla serenità ottimista del Marradi e del Pascoli, di cui parleremo tra poco.

Il Graf, ha prima dato due volumi di poesia, (Medusa, Le Danaidi) squisita nella forma, e improntala ad un pessimismo fantastico, sinistro, sarcastico, per cui par quasi egli vada in caccia dell'orribile; ha anche dato, in uno studio sul Leopardi (1), una specie di definizione del pessimismo che, egli dice, « seconda il moto della evoluzione storica, cresce col crescere dell' intelletto, s'aguzza coll'aguzzarsi del senso morale, sormonta dov'è più scienza e più civiltà ». Negli ultimi suoi componimenti (2) egli volge

<sup>(1)</sup> Una sorgente di pessimismo nel Leopardi. Nuova Ant., 1º dicembre 1890.

<sup>(2)</sup> V. Nuova Ant., 1900, 1901, 1902.

ad uno sconforto più mite e rassegnato, e si fa acuto nel sentire e riprodurre con mirabile cesello tutta la potenza di significazione e di suggestione degli spettacoli naturali; ultima opera sua è la corona de' dodici sonetti: Consigli ad un poeta giovine, mirabile per la signorilità della fattura, e per l'altezza della missione ch'egli assegna alla poesia.

Finalmente alla scuola classica si vuol ricollegare Felice Cavallotti [1842-1898], anima di poeta lirico che le passioni politiche distrassero e preoccuparono, non permettendogli di toccar la perfezione che gli sarebbe forse stata accessibile. Natura intimamente greca in uno spirito romantico, tentò rinnovare su un fondo di cultura classica il romanticismo patriottico del Berchet e del Rossetti, e in *Anticaglie* combattè con la polemica e con l'esempio la poesia metrica e i vaneggiamenti prodotti dalla smaniosa ricerca d'un'arte nuova, predicando il ritorno all'antico.

#### La lirica romantica.

Dalla scuola del Carducci si spiccano due poeti ben diversi per indole artistica tra loro; l'uno è Enrico Panzacchi [bolognese (1840), insegna dal 1895 estetica alla Università di Bologna, critico e prosatore, pubblicò Liryca (1882), Le poesie (1895), Rime novelle (1898), Nuove liriche (Cor sincerum) (1902)], uno tra i primi critici del Carducci, come tra i suoi più fidi consiglieri, poeta essenzialmente musicale, scarso d'elemento filosofico e passionale,

raro innesto di tradizione e di romanticismo, atto più alla lirica sentimentale garbatamente e genialmente frivola, che alla robustezza carducciana dei suoni e dei sentimenti.

Tommaso Cannizzaro (1838) invece si può dir continuatore della scapigliatura del Praga; autore di versi francesi e italiani, egli è impetuoso nell'ispirazione, esuberante e bizzarro nelle immagini, strano nei metri, nei ritmi sbilenchi, nelle forme troppo libere; con lui può ricordarsi Arturo Colautti, vivace ma troppo audace e bizzarro nella sua lirica.

### La lirica estetica.

Il gagliardo rinnovamento filologico che, per opera precipua del Carducci, è passato nella letteratura nostra, rinforzando e moltiplicando i toni ai poeti, la fusione dell'antico e del moderno, il senso della prima poesia toscana da Guido a Lorenzo il Magnifico, che pur hanno il Carducci a cultor primo, e che costituiscono i principali pregi della lirica di GABRIELE D'AN-NUNZIO (1864), ci consentono di ricollegare al maestro anche questo poeta, quantunque egli si sia posto poi spesso per vie dal Carducci riprovate. Fattosi egli adoratore della bellezza plastica, nel Canto novo, in Isotteo e la Chimera volle rivaleggiar d'effetti rappresentativi con l'altre arti, di proposito escludendo dall'opera sua il sentimento, l'elevazione del pensiero, il dramma patetico della vita, e sognando il trionfo d'un raffinato sensualismo.

L'arte con cui il poeta ci comunica la sensazione della bellezza è meravigliosa; talche la sua poesia talora sembra assumere potenza sentimentale, non tanto perche lo sia di fatto, quanto perche l'evidenza potente della rappresentazione vivifica il quadro ai nostri occhi, in modo da fargli riacquistare anche la sua efficacia di suggestione spirituale. Così Roma antica, la grande consolatrice delle poetiche tristezze di Byron e di Shelley, di Chateaubriand, e del Carducci, come la serena ispiratrice del Goethe e della Browning, ha dettato al D'Annunzio elegie mirabili per la dipintura del paesaggio immenso e tragico dell'Urbe antica nella malinconia pittoresca della sua campagna.

A poco a poco l'arte del D'Annunzio poeta si maturo nel contenuto, si esagero nella forma; un senso di maggior rispetto per le lotte e le passioni dell'animo, per l'austera ispirazione storica gli detto il *Poema paradisiaco*, in cui domina l'aspirazione ad una pace meditabonda nei campi, tra le foreste e sul mare, e qualche accenno alla poesia domestica, e le *Prime e seconde odi navali*, primo esempio di poesia ispirata in pari tempo al mare e alla storia nazionale.

Ma la forma s'è venuta facendo di di in di più faticosamente cesellata e preziosa, l'immagine diviene spesso troppo colorita, lo sforzo d'ottenere la nota dominante, il leit-motif, si trasforma talora in monotonia, l'intonazione è quasi sempre enfatica; nè men contribuisce a togliere pregio all'ultime liriche dannunziane lo sfarzo di titoli stravaganti, l'artifiziosità del frasario, e quella ricerca di nuova musicalità (vedi le Laudi del Cielo e del Mare, ecc.) che non pare ancora coronata di successo.

Sembro, e quanti hanno compresa la squisita eccezional tempra di poeta che è in Gabriele D'Annunzio augurarono con ardentissimo desiderio, che egli ritornasse alle maschie ispirazioni delle Odi navali e delle ultime liriche civili, con La canzone di Garibaldi, di cui è sin qui edita solo la terza parte: La notte di Caprera.

« In essa egli si propone di dare all'Italia un poema epico che rappresenti tutte le gesta dell'Eroe, in sette parti distinte, collegate tra loro soltanto dall'unità del soggetto. E saranno: La nascita dell'Eroe, L'Oceano e la Pampa, La notte di Caprera, Da Roma alla Palude, Aspromonte e Mentana, Le Corone della pace. La morte dell'Eroe; sette rapsodie simili a quelle che nei poemi d'Omero si trovano commiste, congiunte, elaborate con arte. In esse il poeta fa opera tutta oggettiva. Egli non si affaccia a parlare, non interviene nell'azione, e nemmeno fa parlare un raccontatore popolare, come usa nei suoi saggi epici il Pascarella; ma ravviva l'antica epopea impersonale, semplice, immaginosa, destinata all'orecchio e all'anima del popolo, di tutto il popolo, così degli umili come dei dotti».

« Oltre a ricreare la visione epica, il sentimento poetico del passato eroico, bisognava trovare a si nuovo lavoro la forma più adatta. Il Carducci compose la canzone di Legnano in gruppi di endecasillabi sciolti; il Marradi scrisse le Rapsodie garibaldine in capitoli di terza rima; il Pascarella in Villa Gloria e nel poema che sta componendo su la Storia nostra non si diparte dal sonetto adoperato come strofe. Il D'Annunzio si discosta da tutti quanti, riproducendo per la prima volta nella lingua italiana il metro epico francese della tirata o lassa monorima, con gruppi or brevi or lunghi di versi, simili ai decasillabi della chanson de geste, in quanto serbano costante la cesura dopo la quarta o quinta sillaba, e l'assonanza finale ottenuta col ripetersi, in luogo di rima propria, dell'ultima vocale accentata, indipendentemente dalla sillaba atona che la può seguire (1)».

Del valore dell'opera non ci è dato per ora discorrere, poiche il giudizio vuol esser riserbato a compiuto esame di tutto il poema, si per il contenuto, si per l'armonia della parte nel complesso.

Vuolsi tuttavia sin d'ora notare l'impetuosità di taluni movimenti lirici, la figurazione potente di molti episodi, e la smisurata ricchezza d'immagini che è caratteristica dell'ingegno dannunziano. Il tentativo metrico non ha avuto grande favore; l'italiano ha già il suo metro per la poesia epica: l'endecasillabo in ottava rima; e data l'indole diversa delle due lingue

<sup>(1)</sup> D. MANTOVANI in giornale La Stampa. Torino 26, I, 1901.

italiana e francese, e dei due tempi, quello della chanson de geste e il nostro, non par verisimile che la riproduzione puramente formale ed esteriore del metro, possa produrre anche il rinnovarsi dell'efficacia suggestiva e rappresentativa di cui era dotata la lassa monorima.

Laus vitae, la più recente opera del D'A., mostra, esagerati tutti i difetti, attenuati i pregi di contenuto e di forma della poesia d'annunziana. Ma poiche il componimento è un tutto complesso organico ed ampio, di sostanza epica, il discorso intorno ad esso troverà suo luogo, toccando della poesia epica. Qui convien notare solo il giudizio intorno alla forma. La ricerca della singolarità, che pare istintiva, caratteristica nel D'A., è giunta qui alla più alta espressione stilistica e metrica. Il sovraccarico delle immagini, che costituiscono ormai l'ossessione del poeta, lo sforzo costante di ottenere vivezza di rappresentazione, l'idolatria della forma greca così potente e rapida nel figurare plasticamente l'emozione nostra spirituale, ottengono il più spesso effetto contrario al voluto, annebbiando il pensiero in una molteplicità di metafore, di epiteti, di parole che toglie ogni determinatezza. L'abuso del richiamo mitologico, divenuto ormai quasi indivisibile compagno dell'idea, genera uno sforzo, una fatica costante per noi, allo spirito e alla memoria dei quali la mitologia è ormai estranea al tutto.

Il metro segna un nuovo passo su quella via d'indipendenza da ogni norma tradizionale che il D'A. sembra essersi prescelta in tutto. La libertà degenera in licenza; i versi s'incalzano novenari dall'accento più variamente disposto misti a più brevi versi d'ogni misura; unica legge permanente la divisione in strofe di ventun versi; ma la strofe, cessata per l'assenza di rime e di disposizione simmetrica dei versi la sua ragione musicale, diventa inutile e convenzionale impaccio. La tingua sovrabbonda di forme arcaiche e latineggianti.

Crescono alla scuola del D'Annunzio — oltre una densa falange di versificatori scimmiottanti ed esageranti i difetti di contenuto e di forma del loro idolo — Angelo Orvieto, delicato poeta della Sposa mistica, e del Velo di Maga, Antonio della Porta di cui il Capuana presento al pubblico il Canzoniere, e il De Bosis (1).

Ma più importante fra tutti è Francesco Pastonchi [nato a Riva Ligure 1875; pubblicò Saffiche (1891), Distici (1898), Giostra d'amore (1898), Oltre l'umana gioia (1900), A mia madre (1900), Italiche (1903), Belfonte (1908)]. Critico letterario in parecchi periodici, dicitore di versi suoi e altrui, arte in cui egli s'è venuto affinando, il Pastonchi non ha pubblicato in volume altro che versi; e fu sin dall'inizio verseggiatore impeccabile, ma per ismodato amore della forma freddo e compassato poeta, nè ebbe gli ardimenti, ai quali l'ebbrezza della voluttà

<sup>(1)</sup> Del De Bosis è edita, ma fuor di commercio, una versione della *Beatrice Cenci* di Shelley che pare notevole cosa per fedeltà e per arte.

sostituita alla ricerca del piacere trascino si sovente il D'Annunzio.

Ora il Pastonchi s'è messo per altra via e non vuole solo foggiar monili, ma affinare la sua poesia ad arma del pensiero. In *Italiche* e *Belfonte* egli ascolta ormai la grande voce del mondo in cui vive e dell'anima che gli palpita dentro, ispirandosi a canti or lieti or mesti, rifuggenti dal pessimismo ostentato di molti giovini, non meno che dall'ottimismo che è divenuto ormai artifizio più che sentimento nel Pascoli; canta il progresso, la patria, i trionfi dell'arte e della scienza.

# La lirica indipendente.

Alunno in poesia, come fu nella Università, del Carducci, è colui che rivela oggi la tempra forse più vigorosa e originale di poeta, tra i giovini: dico Giovanni Pascoli (1855) romagnolo. lo squisito latinista, il delicato artista delle Myrycae, la dolorante e buona anima che s'effonde nei Poemetti, ricco di tanto squisita e cinquecentistica classicità nel cesello della strofe, di tanto pietoso ottimismo trionfante e sopravvivente alla sconfortata visione del presente, alle sventure della vita. La sua forma, specie nella prosa (vedi ad esempio la prefazione ai Poemetti) è, come quella del D'Annunzio ma per altri motivi, preziosa e ricercata, tanto spesso si vede lo sforzo di scolpire l'impressione generale del pensiero nel lettore con artefizi di parola affettatamente popolare, di frasi e forme

di periodare ripetute di proposito. Ma egli rimane certo un poeta forte e sicuro, nella chiara determinatezza della sua méta, nella costanza con cui tende ad essa, nel fascio potente di forze della fantasia, della mente e del cuore con cui la persegue.

L'ispirazione si rivela nel Pascoli più alta e degna nei Poemetti, dei quali taluni ci riconducono con grazia virgiliana alla soave, onesta, poetica vita dei campi, altri, come I due bimbi, Il carcere di Ginevra, ci elevano ad una morale umanitaria profondamente buona, anche se, purtroppo, utopistica.

L'ultimo volume di liriche testè edito (Canti di Castelvecchio) rivela però già, a taluni segni di forma e di contenuto, il trasformarsi dell'arte in artifizio. Nella forma metrica son taluni tentativi di versi poco felici e inarmonici, come i decasillabi con accentazione di terza, sesta e nona a gruppi di cinque versi dell'Addio, o i novenari si frequentemente usati, o i metri amorfi di In viaggio e d'altre liriche, o gli altri eccessivamente dimessi della Schilletta di Caprona, della Tovaglia, e simili.

Il contenuto ha perso quell'alta significazione civile e morale e quella spontaneità d'ispirazione che gli eran caratteristiche, si che lo sforzo per trarre dai fatti comuni della vita materiale emozioni spirituali appare spesso evidente, come in The Hammerless Gun » o in « La Tovaglia ». Ritorniamo anche, in questo nuovo volume, a tentativi già fatti in Mirycae, e che là piacquero

perchė nuovi, per rendere i suoni della natura, come il cinguettio degli uccelletti, o per cavar nuovi motivi poetici da casuali assonanze di parole, come in *I due girovaghi*.

In complesso il Pascoli dei Canti di Castelvecchio appar giustamente definito il Pascoli minore.

Romagnolo d'origine e vissuto il più della sua vita a Bologna, Olindo Guerrini (1845) [(Postuma (1877), Nova polemica. Argia Sholenfi, Giobbe di Marco Balossardi, (Satira del Giobbe di Rapisardi), Le rime (1903) contenenti, oltre le liriche già edite, tranne Argia Sholenfi, le Adiecta in tre libri)] inizio una nuova lotta: quella tra idealisti e veristi, intendendosi per idealismo l'analisi del vero di natura, destinata a scernere in esso gli elementi artistici per ricreare con essi il vero d'arte; e per verismo la libera ed esatta riproduzione di qualsivoglia vero di natura nell'opera artistica. La poesia del Guerrini fu in Postuma verista, e diede una lasciva notomia dell'anima, vinta da un erotismo esaltato e sensuale. che deriva in retta linea dal Baudelaire e dal De Musset con qualche accenno heiniano; in Polemica il Guerrini combattè con il Prologo in prosa e con le liriche in prò della sua teoria, che fu poi dai seguaci suoi pervertita, riducendo la poesia ad essere solamente sfogo di licenziose e sguaiate passioni.

Della scuola del Guerrini, ormai dimenticata, sopravvivono alcuni sonetti delicati di lui, le squisite, profumate ottave del *Guado* e alcuni efficacissimi componimenti satirico-polemici.

Il resto delle sue liriche ebbe voga solo passeggiera, e la riedizione fattane ora (1903) ha offerta occasione a rilevarne la povertà dell'ispirazione e dei motivi lirici, la volgarità dei soggetti, quando non anche la loro sconcezza, la brutale aggressività della satira, la forma trasandata, il ritmo eccessivamente popolaresco.

Tra gli avversari suoi ebbe voga per alcun tempo Giovanni Rizzi (1828-1889), patriota, poeta ed educatore.

Ma con ben altro valore di contenuto, con altra e più potente originalità di forma s'affermo poeta idealista, lontano dalle aberrazioni del sensualismo, forte d'una fede sincera. An-TONIO FOGAZZARO (1842) vicentino, il massimo dei nostri romanzieri. Egli è anche poeta lirico e, cresciuto alla scuola di Giacomo Zanella, in Miranda (1872) narrando la storia d'una dolce fanciulla, sorella artistica della Cordelia shakespeariana, trasfuse in una forma semplice, piana, talor persino trascurata, ma ricca di fascino. l'incertezza dolorosa d'un'anima che non ha ancor trovata la sua via. In Valsolda (1876) è invece la poesia della natura, non magazzino di motivi fotografici, ma simbolo vivente e sacro, riflesso nell'anima e vivificato dai sentimenti di questa.

Nel 1898 il Fogazzaro pubblicò insieme i versi stampati prima sparsamente su pei giornali, o intercalati nei suoi romanzi; e in questo volume è notevole il gruppo di liriche destinate a tradurre nella lirica la musica, e tutto quel mondo vago di sogni, di aspirazioni, di esaltamenti e di tristezze che la musica suscita in noi (1); si direbbe che il Fogazzaro, più d'ogni altro poeta contemporaneo, ha sentito col Mazzini «che la musica è ognipotente sugli individui e sulle moltitudini; è l'espressione la più schietta e più simpatica di una fede » (2), che l'azione della musica è in lui quale la descrive il Taine: « La musique exalte les rèves de chacun », che cioè, come egli stesso scrisse, «la musica migliore genera in molti ombre vane, per così dire, di sentimenti, gioia, dolore senza causa, desiderio, sgomento, pietà senza oggetto, baldanze superbe, che cadono con l'ultima nota, violenti impulsi ad impossibili azioni ».

La forma è spesso efficace, ma sempre dimessa; il verso, ricalcando le consuete vie metriche, è scarso di musicalità, quasi rudimentale.

Insomma appare evidente che il poeta considera che, come un abito deve ricevere eleganza e pregio dalla persona che lo veste, non questa da lui, così il verso deve acquistare valore e snellezza e vigoria dal pensiero contenuto, non servire ad imbellettare pensieri volgari o vanità; ma l'abito troppo dimesso e trasandato può talor togliere eleganza di linee anche alla persona.

<sup>(1)</sup> Versioni dalla musica in Poesie scelte, Milano, Galli, 1898.

<sup>(2)</sup> Cfr. E. NENCIONI: Gli scritti letterari di G. Mazzini Fanf. d. D. 1834, N. 14.

I LIRICI MINORI sono falange, nè il giudizio che di loro ha dato il pubblico è definitivo abbastanza per poterli fare oggetto di studio particolare. Ricorderò qui solo alcuni nomi tra i migliori:

GIOVANNI BERTACCHI [1869] ha pubblicato Il Canzoniere delle Alpi (1895), Poemetti lirici (1898), Liriche umane (1908). È poeta che promette molto, procede solo, con una visione personale della vita e dell'arte, che si afferma risoluta nell'ultima opera sua. Ciò che ne costituisce il particolar pregio, l'amore acuto, penetrante, ossessionante quasi, della gran madre, la terra, esaltata in tutte le sue energie produttive, in tutta la sua efficacia suggestiva di bene agli uomini che la sanno intendere ed amare, diviene talora anche difetto, quando questo amore appare ostentato fuor di proposito e quasi a forza. Il Bertacchi lascia inoperose molte corde della sua cetra; e ciò si rimpiange quando taluni accenni, come le poche liriche amorose, che hanno note poeticissime, ne fanno desiderato il suono. La rappresentazione della natura è in molti luoghi rapida, pronta, efficace; il verso, che talora assume nuovi e musicali intrecciamenti nelle strofe, combinandosi i metri italiani coi barbari e specie con l'esametro e il pentametro di sapiente fattura, è tuttavia tal'altra volta trasandato, incolto, prosaico,

LUIGI ORSINI, romagnolo, è altro dei cultori della epica leggenda garibaldina e Sonetti garibaldini intitola la sua prima e recentissima pubblicazione lirica. Sente l'influenza, viva ancora, del Carducci, di cui imita quanto può l'atteggiarsi solenne e robusto del pensiero, e la fattura del sonetto dignitoso, fluente, facile, sonoro.

Anche fu manifesto imitatore del Carducci, e volge ora al simbolismo, ROMOLO QUAGLINO [1871], autore di volumi lirici (I modi, Anime e simboli, Cibele madre), oltrechè di un romanzo L'anima delle carni, pubblicato col pseudonimo di Giorgio Ofredi, e di studi sociologici.

COSIMO GIORGIERI-CONTRI (Primavere del desiderio e del-

l'oblio) è poeta più d'arte che di sentimento, e annebbia la sua lirica d'una melanconia snervante e irriducibile.

Come lui più eleganti facitori di versi che ispirati poeti appaiono ANTONINO ANILE (Sonetti dell'anima) e GIUSEPPE SOAVI (Prometeo nuovo); compostamente classici sono invece GIUSEPPE PIAZZA (Le Eumenidi), LUIGI GRILLI (Visioni e sogni), e MERCURINO SAPPA (Ballatelle).

Pubblicarono liriche recentemente: GIUSEPPE LIPPARINI (Poesie, Nuove Poesie), AGIDE NOELLI (Voci sommesse), ARTURO FOÀ (Per un amore), il sociologo GUGLIELMO FERRERO ed altri molti.

Una forma speciale di lirica — che prende forse le mosse al tempo nostro dallo Zanella, movendo poi ad intendimenti disformi dai suoi — è la poesia scientifica e talora gnomica di cui, insieme al Bertacchi, in molte sue liriche, è rappresentante ALFREDO BACCELLI [1863]. Egli pubblicò successivamente Germina, Diva Natura, Iride umana, ecc., che sono corone di liriche strette insieme da un nesso organico, animate da un intento filosofico, delineanti le forze del creato e la vittoria finale dell'uomo, le passioni, i dolori, i bisogni che agitano l'anima umana studiata nel presente e nei vari stati dell'umanità. Questa poesia, che canta anche con frescherza di sentimento le bellezze della natura, risente però della rigidezza e severità dell'indirizzo suo scientifico e riesce spesso un po' fredda e priva di impeto lirico nel metro barbaro che le è abituale.

### L'Epica.

Mentre per vie così varie si tendeva al ravvivamento della lirica d'arte, chiedendo ispirazione e movimento nuovo di pensieri e d'affetti all'antichità o alla storia, cercando nuovi atteggiamenti poetici nell'amoroso studio della natura o nell'estasi contemplativa e puramente estetica, alcuni poeti han tentato la rinnovazione della poesia filosofica che pareva ad essi più rispondente alle tendenze analitiche e speculative dell'età nostra.

Di questi, taluni usarono la lirica, altri, dando alle loro concezioni maggior complessità e unità organica, preferirono la forma epica.

Massimo tra essi è Mario Rapisardi [1844?5?], catanese, che in quattro successivi poemi: La palingenesi, Lucifero, Giobbe, Atlantide, e in numerose liriche, svolse una sua particolare teoria d'evoluzione filosofica, talora anche con intenti satirici contro i letterati contemporanei. Di che derivò fiera lotta e il Rapisardi s'accampò antagonista del Carducci. Ma la poesia del poeta catanese, se è dotata d'una forma elegante e robusta e di immagini vigorose, non sembra nel suo genere prevalentemente epico rispondere più ai gusti letterarî del nostro tempo.

Ne maggior fortuna di divulgazione e durata di fama ebbero:

CAMILLO CHECCUCCI, che nel vecchio metro della canzone lirica tessè un poema in 15 canti, intitolato Vita, fortemente e naturalisticamente concepito, ma troppo bizzarro e ardito, nell'arte, nella sintassi e nella lingua;

GIOVANNI BOSSETTI [1827-1899] piemontese, derivante dalla scuola rigidamente classica del Paravia, che, oltre a liriche di occasione commemoranti i principali avvenimenti politici d'I-talia, tentò, nella forma della Divina Commedia,

un poema: Il trionfo di Dante, in cui « unire alle lodi di lui quelle dell'Italia novella » (1). Questa visione in venti canti, in cui il poeta finge di vedere Dante e Beatrice scendenti a Superga, poi mescolantisi agli uomini e alle vicende del nostro risorgimento, tutto che concepita e svolta con serietà d'intenti, soda coltura e compostezza di forma, si risente del tempo in cui fu concepita [1865] e de' suoi entusiasmi patriottici; è dunque poesia d'occasione, troppo vicina ai fatti che commemora per poter assumere dignità di epica storica.

La forma della visione dantesca ha sedotto anche un altro nostro poeta, ARTURO COLAUTTI (2) che nel suo Terzo peccato, poema degli amori, narra in ventitre canti in terza rima la sua peregrinazione attraverso i regni dell'amore colpevole; gli è guida Dante inviatogli in soccorso dalla madre sua quand'egli, per grave disinganno amoroso, già volgeva al proposito del suicidio. Con siffatta scorta egli visita peccatori molti e per forma di peccato e per tempo diversi, nè è ben chiara la legge che determina l'ordine e la scelta loro, nè alcuna necessità artistica legittima l'apparire di Saffo e Giulia minore, di Marc'Antonio, Leandro, Cleopatra, tra peccatori tutti dell'evo medio o del moderno, o di figure simboliche come Faust e Don Giovanni tra personaggi storici quali sono i più.

<sup>(1)</sup> V. ll t. di D. per Giovanni Bossetti, Torino, 1898, prefazione.

<sup>(2)</sup> V. pag. 268.

Il poema ha certo sprazzi notevoli di appassionata e nobile poesia, di cui l'atteggiamento è più lirico che epico; ma gli nuoce gravemente la mancanza d'ogni spontaneita nella visione, che è qui puro frutto di reminiscenza letteraria. Dante v'interviene solo perchè egli ideò e compose la più grande visione che poeta mai abbia saputo concepire; ma ciò che in Dante é sentito qui è voluto, e manca inoltre ogni affinitá spirituale tra la guida e il discepolo, tra l'ispirato austero cantore di giustizia e virtù, e l'indulgente peccatore del secolo XIX. Nel poema non appare mai lo spirito che infiammò i terribili versi della Commedia, ma l'autore del Canto V dell'Inferno, non rievocato qui dall'opera incosciente della fantasia, ma semplice «richiamo, figlio di lettura » come il poeta dice.

Ancora vuolsi notare l'esuberanza della forma che qua e là volge al secentismo puro, come quando la figura di Dante esce dall'antica stampa di fregi lieta «di sangue non d'inchiostro or a repleta»; o s'accenna alla pena inflitta al Leopardi, cui Dio, quasi a vendetta, trasformó in pianticella fiorita «mutando in foglie suoi fogli molesti»; e valgano questi esempi per gli altri numerosi che si potrebbero citare.

Cultore dell'epica anch'egli ma con indirizzo suo personale e affatto diverso da quello dei precedenti è Gabriele d'Annunzio.

Gabriele D'Annunzio, oltre alla Canzone di Garibaldi della quale, dicemmo, il giudizio vuol esser protratto a quando l'opera sarà compiuta, ha dato alla luce un poema, che, pur formando parte di più vasta opera, nondimeno costituisce un tutto a sè; esso s'intitola Laus vitae e con sotto titolo Maia; ed è il primo libro d'un poema ciclico Laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi, che comprendera sette divisioni denominate: Maia, Elettra, Alcione, Merope, Taigete, Asterope, Celene (1).

L'argomento dell'opera è detto dal titolo, e meglio dall'Annunzio che è come prefazione e proposizione all'intero poema. In esso l'autore — adunati ad ascoltarlo « gli agricoltori alzati nei diritti solchi », e i bifolchi, e le donne, e i fanciulli loquaci, e i vecchi taciturni, e i figli del Mare, predica a tutti il riapparir trionfale del dio Pane, e la bellezza del mondo che sopita si ridesta; e ormai invasato dal panteismo che fu in ogni tempo elemento essenziale della sua poesia e fonte prima della sua ispirazione, grida al Dio, che lo invoca cantore delle sue laudi eterne:

<sup>(1)</sup> Mentre queste pagine si stampavano è uscito alla luce il II° volume delle Laudi che comprende Elettra e Alcione. Elettra raduna molti canti già noti; tali: A Dante, Al Regiovine, La notte di Caprera, i più dei Canti della morte e della gloria, e parecchi altri e si chiude con un meraviglioso Canto augurale per la nazione eletta; Alcione comprende La Tregua, che è orgogliosa risposta del poeta ai suol critici, Il fanciullo che ritesse la storia delle varie mete cui voise il genio poetico dannunziano; seguono altre liriche e quattro ditirambi. La ristrettezza del tempo non consente più di questo rapido sommario.

" Canterò Signore,

Dissi: Canterò i tuoi mille nomi e le tue membra innumerevoli, perocchè la fiamma e la semenza, l'alveare ed il gregge,

l'oceano e la luna, la montagna ed il pomo son le tue membra, Signore; e l'opera dell'uomo è retta dalla tua legge.

Canterò la grandezza dei mari e degli eroi la guerra delle stirpi, la pazienza dei buoi, l'antichità del giogo ....

.... E il dio mi disse:

" O figlio,

Canta anche il tuo alloro.,,

I nomi delle varie parti di che si comporrà il poema son quelli delle sette Pleiadi, le figlie d'Atlante che impersona il Dio Pan nelle sue tre forme di terra, cielo e mare, poichè Atlante è la personificazione d'un monte di cui il piede era coperto dal mare e che reggeva il cielo.

Non è qui luogo a discutere l'opportunità di questo erculeo sforzo per condurre gli uomini ad un rinnovato paganesimo panteista, contrastante con « la sete di idealità sana e feconda, di spiritualismo operoso, di giustizia e d'amore, di charitas cristiana rinnovata », che è specialissima tendenza dello spirito sociale odierno.

Laus vitae ha suscitato grande controversia tra i critici, dagli adoratori dell'idolo che han dichiarato disconosciuta la sublime bellezza dell'opera « di tanto essa è superiore alla sua epoca », a coloro che in essa han riprovato e gli spiriti, e la frenetica esaltazione dell'io, e l'arte, e la forma. Non è agevole ora ne prudente tentare un giudizio definitivo, che meglio è risulti dall'opera del tempo, e sia frutto della cognizione completa dell'opera.

Certo è nel poema la più completa espressione di tutte le caratteristiche del poeta: mai il D'Annunzio s'abbandono a tale orgia di soggettivismo trionfante, di idealismo panteista e pagano, a tale sforzo di ravvivamento formale dell'arte greca, nella sua plasticità, a tale esuberanza di visioni e di immagini, a tale abuso di richiami mitologici, a tale insofferenza di qualsivoglia regola o consuetudine metrica.

Diranno il pubblico e il tempo quanta e qual parte della nuova creazione dannunziana di cui si annunciano il secondo e il terzo libro, Elettra e Alcione sarà serbata al giudizio dei posteri, i quali, forse meglio del poeta, potranno « cantare il suo alloro ».

## La lirica dialettale.

Cause molteplici, cui già accennammo (1), e alle quali vuolsi aggiungere il largo favore del pubblico, hanno aiutato il vigoreggiare, in questi ultimi anni, della lirica dialettale, mentre, come vedremo, langue la commedia popolare in dialetto. Nè di questi prodotti dell'attività letteraria regionale conviene adombrarsi, quasi fossero accenni a tendenze separatiste; pare anzi più opportuno ritenere che manifestando

<sup>(1)</sup> V. pag. 264.

essi, per l'uso del dialetto, più chiari i caratteri, l'indole, gli atteggiamenti spirituali diversi delle varie popolazioni italiane, essi servono, diffusi per tutta Italia per mezzo della recitazione, che col gesto e con l'intonazione commenta, colorisce, dilucida la parola, a meglio far conoscere reciprocamente le parlate sorelle, e a dimostrare l'unità fondamentale e tradizionale degli spiriti, nella varietà delle manifestazioni.

Volendo assegnare un ordine alla rapida rivista nostra, converrà avere per criterio la divisione regionale, nessun'altra distinzione di contenuto o di maniera poetica essendo possibile stabilire.

Il Piemonte ha schiera numerosa di poeti, guidata da Alberto Viriglio, autore di un gran numero di liriche pubblicate su pei giornali e in fascicoletti. La sua poesia semplice e bonaria dipinge con grande maestria e fine osservazione la vita campestre. Viriglio ha stu diato anche filologicamente il suo dialetto in Come si parla a Torino.

G. Albertini, sotto il pseudonimo di *Mario Leoni*, pubblica versi robusti e a forti tinte come i suoi drammi.

Segue AMILCARE SOLFERINI, poeta facile e spontaneo, che dirige a Torino il diffusissimo giornale dialettale 'l Biricchin. Pubblicò recentemente Sonet e rime. Le liriche, di carattere vario, generalmente gaie, difettano di sentimento e nobiltà di contenuto. Scrivono pure liriche

in piemontese: Oreste Fasolo, Leone Fino, il poeta dell'infanzia, Giovanni Gastaldi con le sue notevoli canzoni, Cirillo Valmagia, Al-Fonso Ferrero, Giovanni Giannotti cantore della vendemmia e del mosto, B. Garneri, G. Amelotti, Paggio Fernando (?) poeta sentimentale. La morte troncó le liete promesse di Arrigo Frusta; le sue liriche semplici e limpide sono in parte raccolte in volume sotto il titolo: Faravosche (faville). Giuseppe Bucchetti, un egregio industriale di Pinerolo, pubblica tre graziose e vivaci Conferense in sestine piemontesi, coi titoli: 'L bal, Il ratto delle Sabine, Le cite miserie dia vita.

La Lombardia accampa schiera più densa di poeti, che non le altre regioni, forse per la più antica, più nobile e continuata sua tradizione letteraria dialettale, di cui tesse un quadro accurato e completo Ferdinando Fontana nell'Antologia Meneghina (1900), con cui completa e continua l'opera del Cherubini (1). Rimando a quest'opera chi voglia notizie intorno ai numerosissimi che si provarono nella poesia milanese dal Porta ai giorni nostri e mi limito a un cenno sui viventi.

Meritano il primo posto, per l'età, Ромрео Саstelli [1820] avvocato di grido che occupò onorevoli uffici pubblici, Carlo Martignoni [1824] orefice luganese, Angelo Trezzini [1827], pittore e poeta, autore d'un graziosissimo poemetto in

<sup>(1)</sup> V. pag. 143.

sestine, La Danza delle Muse, CAMILLO CIMA [1827] poeta, pittore, commediografo dialettale e giornalista, CARLO RIGHETTI [1830], poeta, commediografo, giornalista e romanziere noto sotto il pseudonimo di Cletto Arrighi, GIOVANNI VI-SCONTI VENOSTA [1831], che rivedremo come novelliere (1), autore di un genere speciale di satira italo-meneghina, Policarpo Campagnani [1838], traduttore in vernacolo di molte commedie del Goldoni, del Giorno, di parte della Scoperta dell'America del Pascarella, e commentatore del Porta, Tito Ricordi [1841] fine musicista e letterato, Vespasiano Bignami [1841], pittore e poeta, C. F. Risi [1848], e Federico Bussi [1848], simpaticamente noto per le liriche comicissime e piene d'arguzie che pubblicò in bosin (dialetto campagnolo) sotto il pseudonimo « Ol campée del general Guerin. »

Si deve notare tuttavia che molti dei nominati sin qui, trattarono la poesia vernacola solo di sfuggita, quasi a riposo delle loro occupazioni e a diletto di amici e famigliari.

Con più deliberato proposito artistico coltiva oggi a Milano la letteratura dialettale, Gaetano Crespi (1852), che ne è appassionato cultore e studioso; egli fu il suo più caldo fautore, quegli che tento di trapiantare tra noi la costumanza napoletana di Piedigrotta, fondando il Concorso annuale della canzone lombarda, che ebbe amici convinti ed avversari accaniti e fu imitato nel-

<sup>(1)</sup> V. pag. 340.

l'Istria e in Sicilia. Al Crespi si deve il largo favore di cui a Milano godono le letture dei poeti d'ogni regione italiana.

Egli è autore di liriche semplici e spontanee, che rispecchiano l'animo buono, la filosofia mite, l'allegria ridanciana e un po' grassoccia del popolo milanese. Ha pubblicato recentemente in nitida edizione il suo Canzoniere milanese dopo di altri volumetti di liriche, e una commediola milanese: Idillio.

Antonio Curti (1858) ha pur pubblicato parecchi volumi di liriche milanesi, sicure nella forma e non prive di pregi e di grazie. Men felice appare il suo tentativo di usare il dialetto milanese per trattare argomenti gravi ed eroici (La battaglia di Domokos e A la Polonia) cui l'indole e la struttura grammaticale e fonetica di quella parlata mal si convengono. Volse anche in endecasillabi sciolti Il Mattino del Parini, con molto garbo.

Tacendo di altri minori, dei quali, chi voglia, troverà nomi e cenni nell'Antologia del Fontana già ricordata, e rinviando al paragrafo sulla drammatica il parlare di Carlo Bertolazzi, due nomi si debbono ancora richiamare: quello d'una gentile poetessa, Rosa Massara De Capitani (1869) che pubblicò liriche facili, spigliate, affettuose, con ritmo armonioso sotto il titolo: A l'ombra del Domm, e Emilio De Marchi, l'esimio e compianto romanziere (1) così squisito

<sup>(1)</sup> V. a pag. 339.

poeta per sentimento e per musicalità in quella sua armoniosissima prosa numerosa che s'intitola: *Milanin Milanon*.

Varese ha Speri della Chiesa (1865) autore di Vers de lira sotto il pseudonimo Try-Ko-Kumer; Monza ha Giulio Silva (1867) commentatore del Rajberti, il medico-poeta, e poeta dialettale egli stesso; e medico-poeta è Federico Piadeni da Como (1853), felicissimo nelle sue Bosinad pubblicate in due volumi sotto il pseudonimo di Frico. Da Pavia Rocco Cantoni pubblica liriche talora satiriche, più spesso sentimentali (In paves, Rob ad Pavia, I nostar Cairoli, Povra Sicilia). Voghera ha Alessandro Maragliano.

Dalla Lomellina ci viene: Attilio Rillosi mortarese (Lagrim e frustà) da Mantova Adone Nosari, vivace dipintore della vita contadinesca in risaia; da Cremona, Melchiorre Bellini pubblica liriche brillanti e satiriche, e Alfonso Mandelli dà alla luce il suo volume All'ombra del Tourazz.

Il Veneto ha poeti suoi men numerosi certo ma anche più valenti de' lombardi, e primo fra essi il compianto RICCARDO SELVATICO, di cui diremo anche come autore drammatico, che scrisse liriche meravigliose per finezza, spontaneità, sentimento; Antonio Fradeletto attende a riunirle in volume.

ATTILIO SARFATTI [ ? -1900] veneziano, diede rime delicatissime, in cui l'amore, traverso le molli cadenze del dialetto, acquista una singo-

lare ed intima soavità, mentre talora vi fa capolino una profonda pietà delle miserie umane.

Berto Barbarani, sentimentale e forte poeta veronese, è tra i più favorevolmente noti oggidi per la castigatezza, la bontà, la grazia del suo Canzoniere veronese, edito a cura di G. Crespi.

ETTORE BOGNO veneziano, giovanissimo, dà ottima promessa con buoni sonetti patriottici intitolati *Marghera*; ADOLFO CROSARA vicentino s'è già acquistata bella fama nella letteratura dialettale con *Quatro versi in famegia*.

Dalla Venezia Giulia ci giungono le voci affettuose e semplici di Giulio Piazza (Fargnocole, Brustolini e Mandole), di Eugenio Barison (Falische), e di Ferruccio Piazza (Rose del Cor).

Il Friuli die un forte e gentile poeta paesano. Pietro Zorutti [1792-1867]. Le sue Poesie edite nel 1880 sotto gli auspici dell'Accademia di Udine, sono spesso gustosissime per lepidità bonaria se non sempre castigata; ma lasciano più profonda impressione nell'animo e arrecano vero godimento artistico quelle liriche nelle quali il Zorutti canta con profondo sentimento e squisita semplicità le bellezze della natura, o gli affetti delicatissimi del suo cuore, i suoi dolori, le tristezze dei suoi ricordi. La forma, pure spontanea, è frutto di molta lima, il dialetto meno arduo ad intendersi di quel che non si creda.

Nei dialetti *emiliani* si tradusse l'ispirazione poetica, per lo più sentimentale, di quattro poeti specialmente.

È piacentino l'ottimo tra essi, Valente Faustini che dalla quiete della sua città nativa, è uscito ad un tratto, alla luce meridiana della letteratura, con liriche potenti per affettuosità buona, per sentimentalità spontanea, per ingenua e onesta visione della vita, per efficacissima dipintura d'ambiente, come nella sua collana di sonetti San Martein; a tuttoció egli ha saputo dare forma musicale e piana pur valendosi di quel suo dialetto aspro e disarmonico. Le sue liriche, non ancora edite, riscossero largo plauso ascoltate dalla viva voce dell'autore; talune poche sono pubblicate in opuscoli o giornali (A benefissi dl' Ospital di Bambein). Al garson d'Maccari Savatein è il pseudonimo di cui si vale il Faustini per certe sue liriche popolaresche e ridanciane.

VINCENZO VERONI, reggiano, die alla stampa recentemente, un suo volumetto Ris e fasco, di cui il titolo esprime la mescolanza, incondita più di quel che l'arte consentirebbe, di componimenti stecchettiani, e d'altre rime di genere affatto diverso.

Il dialetto v'è ben trattato, ma il costrutto sintattico e spesso le immagini hanno un fare artifiziato e letterario.

A Modena Enrico Stuffler è lodato molto per le sue liriche spontanee nella forma, nel contenuto alternanti visioni gaie e tristi, ma sempre sincere, della vita.

Parleremo di Alfredo Testoni poeta bolognese, come autore drammatico; qui vuol esser

ricordato per quella sua allegrissima vena di umorismo che gli ha ispirato La sgnera Cattareina, La sgnera Cattareina in pellegrinag, e i Sonet d'Fiaccaresta. Il Testoni scrive un bolognese un po' raffinato, mentre del puro bolognese si vale nelle sue liriche Ettore Bresbi, sotto il pseudonimo di Narzis.

Nella Liguria Genova fornisce il più interessante poeta della regione: NICOLA BACIGALUPPO. Il lavoro suo di maggior mole è la traduzione in vernacolo dell'Eneide; la forma sua, per essere più veramente popolare, si risente alquanto del frasario licenzioso che è comune al popolano genovese.

Il dottor Antonio Zolesi ha dato nel suo Cansoneo Spezin, più corretta e decente veste dialettale alle ispirazioni della sua musa gaia e talora satirica.

Dalla Toscana ci viene uno dei poeti dialettali di maggior valore letterario; dico Renato Fucini. Nato a Monterotondo marittimo nel 1848, laureatosi ingegnere-architetto a Pisa, poi divenuto ispettore scolastico a Pistoia, S. Miniato, Firenze, qui è passato alla Biblioteca Riccardiana. Ha pubblicato: Cento sonetti in vernacolo pisano (1871) che ebbe 14 edizioni; Napoli a occhio nudo (1878); Le veglie di Neri (1882); All'aria aperta (1897); scrisse anche liriche in lingua letteraria.

Egli è certo il più gaio e serenamente spontaneo continuatore della poesia popolare toscana. È nelle sue liriche una perfetta fusione della poesia riflessa e dell'ispirazione ingenuamente comica e vivace, colta sulle labbra del popolo ed espressa in una forma dialettale squisita e composta.

ARCHIMEDE BELLATALLA, pisano, arieggia al fare di Pascarella nella sua Guida di Pisa svolta in sonetti arguti e popolareschi.

Descrive la vita popolare fiorentina, in graziosi sonetti non sprovvisti di fina osservazione psicologica il fiorentino Silvio Volpi; e incontrò recentemente favore nel pubblico fiorentino un opuscolo di *Dodici sonetti* scelti fra le molte rime pubblicate sui giornali da Venturino Camaiti per dimostrare i vari atteggiamenti della sua poesia.

Merita finalmente menzione Puccino DELLA CHIACCHIERA, pseudonimo di Francesco Pucci, compositore-tipografo, recentemente morto, di cui sono pubblicati *Cento sonetti* di carattere tutto popolare.

La poesia dialettale nelle Marche ha avuto un recente illustratore nel prof. Antonio Curi, che in una sua conferenza rilevò il vario valore poetico dei principali poeti dialettali fermani del secolo XIX, quali Alfonso Leopardi, morto da pochi anni, e che ha lasciato un volumetto di liriche, Sub tegmine fagi, un Alici, Francesco Saverio Bernetti morto nel 1802, ma di cui le liriche sono ancora oggi favorevolmente note, quantunque le più sieno inedite, tranne un opuscoletto a stampa: Scherzi poetici in dialetto fermano.

Inedite sono pure quasi tutte le liriche férmane di G. B. TAMANTI [1818-1878] tranne Duecento sonetti editi postumi da Giulio Moronesi, insieme ad alcune favole comiche con le quali

il Tamanti precorreva il Trilussa. Qualcuno si occupa ancora oggidi di scrivere sonetti in dialetto fermano che circolano anonimi, e ad Ancona compone liriche dialettali un Marco.

Più noto nelle Marche è JACOPONE DA JESI pseudonimo d'un elegante e arguto poeta, autore d'un volumetto edito di recente e che contiene una Disftda di Barletta e sonetti vari in dialetto marchigiano.

Nel Lazio e a Roma precipuamente la poesia vernacola ha, come dicemmo (1), nobili e antiche tradizioni e, ricollegandosi con le Pasquinate del secolo XVI e XVII discende fino a G. G. Belli.

Onorano oggi il vernacolo romano Giggi Za-NAZZO il quale, benche nato a Torino, è il più schietto rappresentante, e il più anziano, della musa popolare romanesca. Egli fondo in Roma il giornale dialettale *Er Rugantino* e compose festevoli canzoni, ricche di gaiezza e di spontaneità.

Sommo è Cesare Pascarella, il quale nei suoi sonetti romaneschi, ora slegati, ora riuniti in collane (Er morto de campagna, Villa Gloria, La scoperta dell'America, ecc.) ha sollevato il dialetto ad altezze epiche, ed ha rivelato le squisite doti di poeta vernacolo che egli ha comuni col Belli: l'oggettività assoluta, per cui il poeta non traspare mai nelle sue liriche, dove è sempre il popolo che parla; la potenza di

<sup>(1)</sup> V. pag. 143.

rappresentazione del vero comico e drammatico ottenuta con la massima parsimonia di mezzi; una vena ricca e spontanea di comicità nella forma, non mai sguaiata, spesso temperata dalla nobiltà di sentimento del contenuto.

Il pubblico aspetta ora, con le più favorevoli disposizioni, la promessa *Storia nostra* (Storia di Roma) in cento sonetti romaneschi.

Dal Pascarella differisce affatto per indole poetica Carlo Alberto Salustri (Trilussa) originale e gaio più che profondo nelle sue Favole moderne ed antiche, dove esercita una satira blanda e spesso convenzionale sui costumi moderni; satirici sono anche alcuni de' suoi sonetti e Er serrajo poemetto di recente pubblicazione. Il favore di cui gode il Trilussa è specialmente dovuto alla spontaneità e facilità della forma, a taluni scherzi garbatamente licenziosi, e alla felicissima recitazione.

A questi maggiori fanno corona: Augusto Sindici che illustrò in romanesco alcune Leggende della campagna romana pubblicate poi in volume, e scrisse pure sonetti alla maniera del Belli; Augusto Lupi di cui la Musa che illustrò U' Rromano a Ddogali da tempo tace; Nino Ilari autore di 28 Sonetti Satirici di merito non comune dal titolo Quo vadis?, oltreche di altre liriche, e Adolfo Giaquinto più schiettamente popolari, ed anche frequentemente lubrici.

Anche Napoli ha lunga tradizione di lirica. sua popolesca, afforzata dalla costumanza di

musicar le canzoni preferite che si divulgano così più presto e duraturamente.

Con Canzoni di Piedigrotta divenute popolarissime si fece conoscere Salvatore di Giacomo, il maggiore dei poeti napoletani, esimio cultore anche della letteratura aulica. Il di Giacomo, è lirico delicato e affettuoso con una impronta tutta sua di malinconia, ora accorata, or rassegnata, e un'andatura signorilmente popolare e spontanea; non sa che sia volgarità o scurrilità. Egli vesti inoltre col fascino del suo armonioso dialetto poemetti e novelle tra le quali emergono San Francisco, 'O funneco verde e 'O Munasterio.

Altro poeta di grido della famiglia napoletana è FERDINANDO RUSSO, autore, oltrechè di Canzoni musicate, di raccolte pregevolissime di liriche quali 'N paraviso, Lettera 'all'Africa, Suniettata e 'N coppa o marciapiede, in cui sfilano, tratteggiate maestrevolmente, gustosissime macchiette napoletane.

ROBERTO BRACCO, oltrechė valente autore drammatico, ė autore di squisite canzoni per musica; così dicasi di GIOVANNI CAPURRO, che anch'egli tratteggiò inoltre tipi popolari napoletani in 'Nzalatella mmiscata.

Ultimo per tempo, non per valore, entrò nella geniale schiera Antonino Alonge, nei sonetti del quale è caratteristica la malinconia diffusa e la semplice e pur efficacissima riproduzione del vero, ottenuta con somma sobrietà d'arte.

La Terra d'Otranto ha Giovanni de Dominicis

leccese, autore di pregevoli volumi di liriche, fra i quali emerge Danza degli atomi. Usa il pseudonimo di Capitano Polack, ed ha narrato in Li martiri d'Otranto, 50 sonetti di buona fattura, le lotte degli Otrantini contro i Turchi. Egli prepara ora un nuovo volume dal titolo Spudhiculature (bricciche).

Dagli Abruzzi ci viene Giovanni de Paulis che in 13 ingenui sonetti narra coi modi d'un contadino leccese la Vita di S. Pietro Celestino (Celestino V.), con manifesta imitazione della Scoperta dell'America di Pascarella.

Segue ora la eletta schiera de' poeti siciliani, forti nel sentimento e nella coloritura, forse però meno sinceri, più artefatti e ricercati dei loro commilitoni del continente.

Appassionato e vigoroso, SARU PLATANIA di Palermo ha vestito di splendidi versi Vinti vasuni (venti baci), Canzuni di sdegnu, Contrasti, Santa, L'odiu e altre liriche.

NINO MARTOGLIO, catanese, tratteggia scultoriamente, ma con palese ricerca dell'effetto scenico, quadri della vita popolare siciliana, alternandoli con canzoncine d'amore graziose e leziose talora. Pubblicó, oltre a minori raccolte, Centona (cento sonetti).

ALESSIO VALORE pubblica su giornali e riviste versi fini e delicati; Lorenzo Mineo, meccanico e poeta, ha vena satirica; melanconico invece nelle sue scene famigliari, patetico e fine nelle sue liriche sul *Mare* è Francesco Tassari. Fecondissimo scrittore. l'avvocato Perrotta ha

pubblicato a Catania sotto il pseudonimo di Cervantes parecchi volumi di liriche, tra i quali più notevoli 'O lustru 'o lustru, Colloqui elettorali, La scienza de lu ignuranti (proverbi siciliani illustrati), La Civiltà e Cfiatini acuti.

Merri e Marvizzi (spagnuoli e francesi) è il titolo d'un volumetto di liriche edite da Vincenzo Finocchiaro; e finalmente Vanni Pucci giovanissimo nella vita e nell'arringo poetico s'è conquistata in questo simpatica considerazione con il suo volume di liriche Amuri dissi, che contiene sonetti di ottima fattura e di intonazione varia.

Neanche la Sardegna manca al convegno dei dialetti nostri, e Pompeo Calvia sassarese canta in versi vigorosi la vita popolana della sua isola, e ne descrive il mare, i monti, le pianure.

Compiuta così l'enumerazione più completa che fu possibile (1), resta da notare l'impressione che la lettura di così larga produzione letteraria genera in noi; e l'impressione è questa, che ormai la poesia dialettale ha perduto il carattere di vera popolarità, e aspira a contendere il campo alla lirica letteraria, almeno per tutto quell'ordine di motivi poetici che s'ispira agli affetti più tenui e famigliari, agli spettacoli naturali atti a produrre più immediata e spontanea emozione, alle più ovvic

<sup>(1)</sup> Ringrazio qui vivamente l'amico Gaetano Crespi che mi fu validissimo aiuto nelle ricerche, il prof. Brognoligo e quanti altri cortesi mi furon larghi di notizie.

osservazioni psicologiche. In questo campo la lirica vernacola dispone spesso d'una tavolozza più varia, anche se a colori più vivaci e a distacchi più sensibili di tinte, e s'avvantaggia di tutta quella pittoricità fantasiosa, di quella plasticità d'immagini, che è pregio di molti fra i nostri dialetti.

#### LA DRAMMATICA.

La drammatica trova qui il suo posto naturale, poiche oggi più che mai essa è genere essenzialmente poetico, per quanto si valga il più spesso della forma prosastica; poetica essa è per il predominio della fantasia creativa, per il predominio dell'indagine e dell'analisi della psiche umana, non considerata negli elementi semplici da cui derivano i fenomeni, ma riprodotta nelle sue manifestazioni più degne di nota, anche e specialmente se accidentali e particolarissime.

La tragedia, come avvertimmo, non è più opera che risponda alle condizioni psicologiche e al gusto del pubblico che frequenta i nostri teatri, almeno se intesa alla maniera dell'Alfleri e del Nicolini.

Ond'è che nessuno, dopo il Cossa e il Salmini, la tentò più, ben comprendendo di quanto fascino artistico bisognasse vestirla, per renderla accetta come forma veramente teatrale.

Un solo poeta vi si è cimentato: Gabriele D'Annunzio; egli, dopo aver trattato il dramma con iscopi più letterari che teatrali con I sogni delle stagioni, scrisse La città morta, La Gioconda, La gloria, e Francesca da Rimini.

Le prime tre sono ardito tentativo di gittare l'azione moderna, le moderne lotte politiche, il moderno dramma passionale nella forma tragica; ardito tentativo che in *La Gloria* seduce per la drammaticità dell'azione, per la potenza con cui sono scolpite le due figure di Ruggero Flamma e della Comnéna.

La città morta merita particolare menzione poichè essa anche nel soggetto manifesta l'aspirazione a ravvivare il classicismo pagano persino nei suoi modi di concepire la vita più lontani e disformi dall'indirizzo critico del pensiero moderno. È nella Città morta uno strano influsso del fatalismo e del sensualismo pagano su un'anima pronta alle più raffinate emozioni moderne. Leonardo che frugando le tombe degli Atridi ne suscita e respira esalazioni di colpe mostruose, e sente germogliare la passione incestuosa nel suo cuore, nè sa sottrarsi alla colpa che col fratricidio, vantando che niuno avrebbe fatto per la donna amata quel ch'egli ha fatto uccidendola per non profanarla, è tipo deforme di pazzo o di degenerato; e repugna all'animo nostro l'esaltazione di questa brutalità rabbiosa e gelosa di satiro imbestialito, sia pur essa vestita, come in Città morta, d'un fascino potente per le seduzioni della forma che ha. specie nella descrizione dei tormenti di Leonardo, accenti di una straziante verità.

Francesca da Rimini è stata una vittoria, checchè si sia potuto rilevare di difettoso qua e la nel complesso dell'opera.

Certo vi manca spesso la teatralità e taluni effetti scenici che l'artista ha creduto conseguire son stati perduti, per la differenza che corre tra la rappresentazione e la descrizione; ciò dicasi particolarmente del secondo atto, dove il contrasto, così felicemente ideato in teoria, tra la poeticissima scena d'amore tra Paolo e Fran-' cesca e lo sfondo feroce e grandioso d'una battaglia di fazioni avverse, è mancato completamente; se l'illusione del vero svolgersi d'una battaglia è ottenuta il suo frastuono copre la delicata musica delle parole dei due cognati, da cui l'attenzione del pubblico rimane sviata; in caso contrario l'effetto di contrasto manca. Ma tutto l'atto quarto e quella tragica figura di Malatestino e specialmente le scene fra questi e Francesca prima, fra lui e Gianciotto poi, fra Francesca e Gianciotto infine, e l'atto quinto nel voluttuoso idillio amoroso di Paolo e Francesca stanno ad attestare la mirabile forza con cui il poeta penetra, indovina, ritrae i più incomposti e vari e violenti moti dell'animo. Nessuno aveva sin qui così fortemente sentita e commentata l'indescrivibile profondità di passione che i versi del divino poeta disvelarono primi ai nostri occhi, e insuperabilmente.

Veniamo ora al dramma e alla commedia. I più di coloro che crebbero all'arte drammatica mentre imperava sul teatro Paolo Ferrari sono ora scomparsi dal mondo o tacciono. Fra gli scomparsi sono degni di nota:

LEOPOLDO MARENCO [1831-1899], il più perfetto tipo di romantico nella commedia, oggi tramontato co' suoi idilli medievali:

STEFANO INTERDONATO [1845-1896], che alterno la sua attività tra il dramma storico e la commedia sociale e di costumi;

LEONE FORTIS [1824-1896], che lasciò il teatro, dove aveva ottenuto plauso, per il giornalismo;

RICCARDO CASTELVECCHIO [1814] in arte, nella vita Giulio Pulle, che più ch'altro tratto la commedia storica d'argomento classico, preferibilmente greco;

Felice Cavallotti [1842-1898], tempra di poeta lirico più che di drammaturgo, che alternò soggetti classici e romantici, attinse l'ispirazione dove la trovò, da Alcibiade al Cantico dei cantici, dai Pezzenti ai Messeni;

Paulo Fambri [1827-1898], che ebbe lunga rinomanza per *Il caporale di settimana*, arguta satira dei difetti della disciplina militare;

VITTORIO SALMINI [1832-1881], cultore del dramma storico a forti tinte;

Francesco de Renzis [1836-1900] brillante scrittore di proverbi e commediole vivaci.

Tacciono da tempo: Ferdinando Martini [1841] squisita tempra di letterato toscano, colto ed arguto, riproduttore tra noi del delicato genere dei proverbi alla De Musset, nel quale ebbe seguaci numerosissimi, ma non tutti va-

lenti, tra cui migliore Enrico Montecorboli [1839], scrittore acuto e grazioso:

GIUSEPPE COSTETTI [1834], che con serietà d'intenti, e coscienza morale di scrittore tratto argomenti sociali e morali;

Leo di Castelnuovo [1835], al mondo Leo-Poldo Pullè, figlio di Riccardo Castelvecchio, che resistè a lungo sulle scene con Fuochi di paglia, ottima tra le sue commedie, briosa e spigliata;

Parmenio Bettòli [1835], di cui fu lodata la vivace commedia Un gerente responsabile.

Dacche questi valenti abbandonarono le scene può dirsi che non esista più un teatro nazionale nostro? Ferdinando Martini in un suo brioso articolo, che già ebbi occasione di citare, sostiene il teatro nazionale essere tra noi una fisima; e se per teatro nazionale si vuol intendere quello che abbia un carattere specifico, un indirizzo suo particolare, comune a tutti i suoi cultori, certo egli ha ragione. Ma se noi non abbiamo un siffatto teatro nazionale, abbiamo però autori molti di drammi e di commedie, quali già provetti, quali moventi passi ancor non del tutto sicuri ma ben avviati, quali volgenti la commedia e il dramma a intenti sociali e morali o alla fine analisi dei più particolari moti dell'anima, dei fremiti più profondi della passione, quali rispecchianti la vita frivola e viziosa dell'odierna società, senz'altro intento fuor di 'quello di fornirne un quadro vero. Scuola quest'ultima che ha principal difetto l'unilateralità, il limitato campo dell'osservazione; per cui chi volesse, più tardi, studiare la nostra società nella nostra produzione drammatica, non solo dovrebbe constatare che, come disse il Giacosa, « delle molteplici attività della vita il teatro del secolo XIX non conosce e non considera che la più attraente e la meno specializzata, » (1) l'amore, ma ben anche dovrebbe immaginare il nostro come un mondo di donne isteriche o adultere, di mariti traditi o infedeli, di amanti per capriccio o per interesse.

I due artisti più provetti e più coscienti dell'arte loro sono: Giuseppe Giacosa e Gerolamo Rovetta.

GIUSEPPE GIACOSA [1847] (Una partita a scacchi, Trionfo d'amore, Fratello d'armi, Il Conte Rosso, Il marito amante della moglie, Luisa, Sorprese notturne, La tardi ravveduta, La sirena, Intermezzi e Scene, in versi: Al pianojorte, Acquazzoni in montagna, Non dir quattro se non l'hai nel sacco, Storia vecchia, Tristi amori, Diritti dell'anima, La dama di Challant, Come le foglie, in prosa), piemontese, ha acquistato dapprima la fama di buon drammaturgo, coltivando un genere di commedia. Ia commedia storica o fantastica di ambiente medievale, o in costume, che ha fatto credere ad una sua evoluzione, quando lo si vide poi affrontare il dramma psicologico e di costumi. Fu questo un errore, quasi si potrebbe dire un inganno nel quale il pubblico cadde; poichè il Giacosa forse non pensava nemmeno, scrivendo per

<sup>(1)</sup> G. GIACOSA: Commem. di P. Ferrari. Milano, Cogliati, 1899, p. 13.

la Nuova Antologia Una partita a scacchi, che essa avrebbe affrontato il pubblico dal palcoscenico; egli aveva già prima tentato la commedia di costumi, la ritento poi, ostinato anche contro l'insuccesso, scrivendo intanto, per condiscendere ai gusti del pubblico, Il trionfo d'amore, Il Conte Rosso, Il fratello d'arme, Il marito amante della moglie.

Affilate intanto le sue armi, egli abbandono finalmente la sua prima maniera, e con Tristi amori, I diritti dell'anima, e ultima Come le foglie, mutò radicalmente la contenenza drammatica dei suoi drammi, dedicandosi con coscienza morale di forte artista all'esame dei fatti d'amore, anch'egli, ma non solo dei fatti colpevoli o sensuali, per quanta parte essi possano avere nell'odierna vita sentimentale.

Tale è la vivacità dei tipi, la simpatia ch'essi destano in noi, la semplicità dell'intreccio, la speditezza signorile della forma, tale la bonta intima dello scopo, la purezza e la nobiltà d'ideali artistici e morali, che noi perdoniamo volontieri al Giacosa una certa qual trascuranza, direi deliberata, dei particolari, degli spedienti che debbon condurre l'azione al suo completo svolgimento e al suo risolversi, e ne' quali spesso si rivela l'artificio, la *ficelle*, come la chiamano i francesi, lasciata scorgere con un'ingenuità che sarebbe eccessiva se non fosse, a torto o a ragione, volontaria.

Tale ingenuità d'artificio si rivela più forte che altrove, nella scena capitale di Tristi amori,

nell'episodio della cornice e in tutto il romantico quarto atto di Come le foglie. Eppure il difetto di costruzione non ha impedito a quei due lavori di correre trionfalmente per le scene di tutta Italia, nè al pubblico di giudicarli le due migliori opere del Gincosa e due tra le più forti produzioni del teatro moderno italiano.

Con Tristi amori il Giacosa ha trattato l'eterno tema del romanzo e del dramma moderno, l'adulterio, ma con ben altri intendimenti da quelli cui s'informa, almeno in apparenza, il più degli scrittori nostri. Apostolo geniale d'una moralità tutta umana per la contemperanza della nobile austerità con quella bene ispirata indulgenza che non confonde debolezze e vizî in un sol ghigno o in un solo improperio, il Giacosa non è, per rubare una immagine alla lussureggiante fantasia del Fradeletto, non è lo scettico o il cinico che origlia alle porte e sorprende i traviamenti del cuore umano, per esporli ai pubblico con un sorriso crudele d'indifferenza o di sarcasmo; è il filosofo della più dolce filosofia, quella della bontà, che legge le pagine più oscure, scruta le più riposte ombre dell'anima e ne dice i godimenti momentanei, le gioie spensierate, le febbrili esaltazioni nella colpa, ma ne vede e ne mostra le sofferenze profonde, insanabili, i tormenti, il castigo tanto più terribile quanto più ce ne riconosciamo noi stessi autori e vittime ad un tempo.

Come le foglie è un generoso grido d'allarme sociale, è la denuncia di quel complesso d'errori, di vizi, di debolezze derivate da una male intesa generosità del cuore, che minano oggi il fondamento stesso dell'umana società: la famiglia.

Frivolità e leggerezza della madre, mancanza d'autorità del padre, che crede adempiuta la sua missione quando ha dato alla famiglia l'agiatezza, pervertimento della volontà cui manca il fondamento del senso morale nei figli, complicazioni di pregiudizi sociali o di casta, di malintesa dignità, di vacuità spirituale larvata di predominio del senso estetico, mancanza di sentimento religioso e d'ogni nobile idealità di lavoro, di dovere, che lo possa sostituire, ecco ciò che imbruna, intristisce, fa gelida l'aria, in questo nostro autunno sociale e morale; sotto la brezza fredda, nella luce scialba d'una giornata senza sole, nella triste agonia della natura, i rami crocchiano e

Come d'autunno si levan le foglie L'una appresso dell'altra, infin che il ramo Rende alla terra tutte le sue spoglie ",

cosi si fiaccan le coscienze, non più pervase dalla vital linfa dell'idealità morale.

Quando uno scrittore sa con tanta austerità morale leggere il vero, e con tanta efficacia di arte riprodurlo ai nostri occhi, egli s'è accostato alla perfezione dell'arte, là dove il bello e il buono si integrano, si completano a vicenda, recando quel sano godimento che non è solo intellettuale, ma veramente spirituale; e noi ci inchiniamo al poeta con una reverenza fatta di ammirazione per l'artista, di gratitudine e di amore per l'uomo.

La commedia gaia e brillante, il dramma di costumi, il drammo psicologico, il dramma storico, tutto ha tentato, e non mediocremente, GEROLAMO ROVETTA [1854] (Un volo dal nido, La moglie di Don Giovanni, In sogno, Gli uomini pratici, Scellerata!, La contessa Maria, La trilogia di Dorina, I Barbarò, Marco Spada, La cameriera nova, Alla città di Roma, La realtà, Madame Fanny, Principio di secolo, I disonesti, Il ramo d'ulivo, Il poeta, Le due coscienze, La moglie giovine, A rovescio!, Romanticismo). Quanta strada, e come rapidamente e operosamente percorsa, da Un volo dal nido, la commediola del ventiduenne autore, a Disonesti, a Principio di Secolo, a Le due coscienze, a Romanticismo.

Il Rovetta, sicuro e largo nella sceneggiatura, organico nella costruzione de' suoi lavori, nella forma più spedito e spontaneo che corretto, è dipintore sincero e talvolta crudo dei suoi contemporanei, del mondo in cui vive e in cui, finissimo osservatore, studia e scopre gli elementi coi quali la sua fantasia costituirà poi i personaggi e intreccierà l'azione de' suoi drammi, serbando intera la verisimiglianza, senza mai cadere nell'eccessivo realismo.

Le due coscienze è tra i drammi del Rovetta quello che rivela nitidi i pregi e i difetti dell'autore; esso appare quasi la riunione di due drammi, uno forte, potente, vigorosamente concepito e svolto nei primi due atti, e che sarebbe compiuto dopo l'ottava scena dell'atto secondo, l'altro romantico, fiacco, diluitura del primo, che si svolge per il resto del dramma; l'ultima scena del terzo atto chiuderebbe ottimamente il secondo e il dramma intero.

In due coscienze Catone Arcangeli è il prodotto di quella pessimistica visione che fa antipatici molti personaggi del Rovetta anche quando si debbono riconoscere forse veri; gli altri tipi sono simpatici, ben dipinti, veri, anche se non del tutto originali, come la Signorina Kennedy che conoscemmo in molti romanzi francesi, o come la macchietta del Senatore Lanzeroni comico per un tic ch'egli ha ereditato in linea retta dal Duca Roveralta Gonzaga in Due dame di P. Ferrari

Ma, nonostante ciò, Le due coscienze è dramma vero, che affronta un problema purtroppo grave dell'odierna società, con una morale larga, sincera, buona, disinteressata, il che non è punto comune ai nostri giorni.

Romanticismo corre da più di un anno trionfalmente i teatri d'Italia, con un successo di cui l'autore può andare orgoglioso. Di tale unanime plauso Isidoro del Lungo (I) ha trovato la ragione nel fatto che il dramma fu fortemente concepito, ed ebbe forma appropriata,

<sup>(1)</sup> V. prefazione a Romanticismo; Milano, Baldini, Castoldi e C., 1903, p. X.

con sentimento di verità e d'arte; e il critico rileva ancora la sincerità della lingua e dello stile, la verità storica lumeggiata in modo squisito. Nè invero queste qualità fanno difetto al dramma, quadrato e sapiente nella costruzione, vivo nell'interesse, vero nei tipi.

Quanta parte del trionfo è dovuta alla scelta dell'argomento i Invero non lo si saprebbe dire, chè non pare età, la nostra per l'appunto, da esaltazioni patriottiche, da quarantottate, come le dicono con dispregio gli uomini pratici. Non pare, e forse è, questa, come ogni altra, età atta ad intendere la poesia civile, quando sia fortemente sentita, sinceramente espressa e vestita del fascino dell'arte.

Ebbe voga grande, ma breve, GIOVANNI VERGA [1840], (di cui diremo come romanziere), prima con In portineria, un bozzetto verista, che si trascinò dietro lunga e pedestre schiera d'imitatori, poi con Cavalleria Rusticana, e La lupa, opere che, pur rivelando la forte tempra dell'osservatore, pur efficaci e rapide nella riproduzione del vero, poco durarono sulla scena per il mutarsi del gusto, determinato dall'importazione della drammatica nordica di Ibsen, Sudermann, ecc., e per il rifiorire temporaneo, sia pur sott'altro nome, di quella tesi che è stata per alcun tempo lo spauracchio dei pubblici e dei critici.

Nè alla fama del Verga aggiunsero gran che le ultime sue produzioni, Caccia al lupo, del genere stesso delle precedenti, e Caccia alla volpe bozzettino artifiziato e convenzionale. Ottimo successo ebbe, recentissimamente, Dal tuo al mio.

Frattanto anche la voga del dramma simbolico passò o s'affievoli di molto, si raddolci l'odio feroce e pauroso per la *tesi*, e si fini ad escludere dai generi drammatici solo il genere noioso e il falso.

È l'antifona, ormai, di tutti gli autori drammatici: « fare dell'arte, ma riprodurre uno stato d'animo, e un brano d'umanità, e se c'è una morale della favola, tanto meglio; ma artisti assai più vecchi, e assaissimo più grandi non se ne curarono, e lasciarono opere immortali ». Ecco ciò che vuole, per se, il Verga. E il Bracco: « un lavoro scenico deve essere, innanzi tutto, un'opera d'arte: piccola o grande, gaia o funebre, tutta d'un genere o di genere misto. Il resto, vien dopo. Intanto l'arte può servire a tante cose. E a tante cose può servire il lavoro scenico: a far sorridere, a far ridere, a far piangere, a far pensare, ad attirare l'attenzione dell'umanità su verità importanti». Severino Lopez scrive di sè: « In arte amo soprattutto la sincerità e subito dopo la semplicità. Sono un realista e penso che il teatro debba essere uno specchio artistico della vita; non mi ha mai tentato il dramma storico perchè quell'epoca.... non l'ho vista vivere. Se attraverso il realismo mi riesce di giungere alla poesia tanto meglio; ma non vorrei falsare mai la mia visione della vita per una esaltazione lirica o per uno scopdimostrativo». E Marco Praga e Giannino Antona Traversi vogliono « portare il vero dalla vita sulla scena, divertendo... e ammaestrando fors'anche, quando però l'ammaestramento il pubblico se lo tragga lui dai fatti che essi l'han costretto ad osservare, divertendolo e interessandolo».

Ecco, per la stessa bocca di alcuni fra i preferiti dei commediografi, il carattere dell'odierna produzione drammatica, nella quale emergono primi, dopo Giacosa e Rovetta, il Butti e il Bracco.

Enrico Annibale Butti (1) [Il Vortice (1892), L'Utopia (1894), La fine di un ideale (1898), La corsa al piacere (1899), Lucifero (1900), Una tempesta (1901), Il Gigante e i pigmei (1092)], appartiene alla scuola degli scrittori a tesi psicologica o sociale, ed ha anzi svolta, nella sua produzione drammatica, tutta una sua teoria morale, ben diversa da quella ch'egli professava negli anni primi della sua attività letteraria, e che derivava immediatamente dal positivismo scientifico dello Spencer, combinato col pessimismo dello Schopenhauer in un pretto utilitarismo sociale.

La condanna di tale dottrina viene gia nel primo dramma *ll Vortice*; s'accentua in *L'Uto-pia*, dramma ibseniano, e si afferma definitivamente in quel misticismo razionale che informa gli ultimi drammi e gli ultimi romanzi del Butti.

<sup>(1)</sup> Vedi a pag. 353.

Tentata la condanna della debolezza morale odierna, col primo dramma, quella del socialismo col secondo, venne la volta del femminismo, che tramonta definitivamente nella chiusa di La fine di un'ideale. Dopo di che la nuova morale del Butti si volge a più organica e completa trattazione con la Tetralogia, Gli atei, di cui già abbiamo i tre drammi: La corsa al piacere, Lucifero, Una tempesta, e che avrà l'epilogo con: Nella casa dei morti.

In queste opere il Butti ha compiuta la sua evoluzione verso quell'ideale sott'una o sott'altra forma mistico, cui già tendono le anime di altri artisti, in italia e fuori.

La corsa al piacere dimostra lo sfasciarsi di tutto un edificio di vita fondato sopra una falsa e sensualmente egoistica morale, di fronte al tremendo mistero e al tremendo dolore della morte d'una persona cara.

Nel Lucifero, lavoro forse più efficace alla rappresentazione che non La corsa al piacere per vivacità d'interesse, ma ricercato nella forma, appare l'ateismo trionfante nelle vicende umane normali della vita, ma vinto e flaccato appena intervengono quei potenti e imprevedibili coefficienti della nostra vita morale, che sono l'amore ed il dolore.

Una tempesta finalmente, riprende, sott'altro punto di vista, la questione sociale nelle sue due forme di socialismo e di anarchia, e la cimenta anch'essa alla prova del fuoco: la morte, dinanzi alla quale l'una fugge, l'altra s'accascia.

Un'altra tempesta, e vera questa, ha provocato il Butti col suo più recente lavoro. Il Gigante e i pigmei infatti è naufragato più che per difetti intrinseci, per l'allusione che vi si è vista o, secondo il Butti, voluta vedere, ad un nostro grande; è parso profanazione che questi fosse portato sulla scena come protagonista di una azione nella quale gli è riserbata la parte poco simpatica di marito ingannato ignominiosamente dalla giovane donna, alla quale egli, vecchio, ha dato il suo grande nome e il suo grande cuore.

Il Butti ha voluto scagionarsi dell'accusa, ma l'impressione è rimasta nel pubblico, il quale ha sempre ragione anche quando ha torto, e qui forse torto del tutto non ha.

L'opera del Butti è notevole per la serietà dell'intento, per la vigoria della fattura, per molte scene maestrevolmente svolte, per la verità di molti personaggi.

Roberto Bracco [1861], napoletano, giornalista, novelliere, poeta vernacolo, ha tuttavia maggior fama come autore drammatico [Non fare ad altri, farsa, Lui Lei Lui, Viceversa, Un'avventura di viaggio, commedie in un atto, Una donna, Maschere, Infedele, Il trionfo, Don Pietro Caruso, Tragedie dell'anima, Il diritto di vivere, Sperduti nel buio, Maternità, drammi]. Ha acquistato larga notorietà anche fuori d'Italia, per le traduzioni e rappresentazioni delle sue opere teatrali in Germania, Austria, Russia, Francia, Belgio, Spagna.

La ricerca, il bisogno del Bracco è di essere vario, si che egli passa dalla canzonetta e dalla fiaba per marionette, ad opere di pensiero come Il trionfo, d'indole sociale come Il diritto di vivere, Sperduti nel buio, Maternità, di carattere psicologico (Tragedie dell'anima), realista, o satirico. Il suo dramma ha sempre il fondamento d'una attenta e perspicace osservazione del vero, e di molta spontaneità di dialogo; è dramma a forti tinte, che colpisce e avvince lo spettatore, si da fargli accettare, talora di sorpresa, situazioni convenzionali o false come quella di Maternitá, in cui la protagonista è psicologicamente pazza nel preferire per se e per la sua creatura che deve nascere, prima il disonore di una colpa inesistente, poi la morte, piuttosto che la convivenza con un uomo, sia pur vizioso e corrotto.

Altri e numerosi autori conta il nostro teatro odierno, dei quali ricorderemo qui i migliori.

SEVERINO LOPEZ [1867], professore a Genova, eredito dal padre e del nonno materno la passione per il teatro, e già a 22 anni scrisse le sue prime commedie Oriana e Di notte, cui tenner dietro molte altre. [Il Baiardo (1890), Il successo (1891), Disciplina, Berta, Il segreto (1892), L'ospite (1893), L'intrusa, Il ritorno (1894), Ninetta (1895), Il destino (1896), I fratelli, La guerra (1897), Il punto d'appoggio, Posta suprema (1899), Tutto l'amore (1903); edite: Oriana, Di notte, Disciplina, Il segreto, Ninetta]. Ebbe commedie premiate e tradotte in lingue straniere, e riporto

i suoi migliori successi con *ll segreto*, *L'ospite*, *Ninetta*, *Tutto l'amore*. È scrittore semplice e sincero, indulgente cogli uomini di cui ritrae imparzialmente il bene e il male.

ALFREDO ORIANI [1855], faentino, scrive anche romanzi e liriche, s'occupa di filosofia, di sociologia, di critica, è uno scettico per indole e per particolar visione della vita, usa il pseudonimo di Ottone di Banzole, e gode minor notorietà di quella che meriterebbe. É scrittore forte e originale, ma gli nuoce il suo olimpico disdegno del pubblico e del suo favore.

Furono applaudite di lui La logica della vita (1901), suo primo lavoro drammatico, L'invincibile (1902), Momo; attende ora a un nuovo dramma: L'anello. L'invincibile suscito vivace polemica, per l'accusa rivoltagli d'essere tratto dall'André Cornélis di P. Bourget.

CAMILLO ANTONA TRAVERSI [1857], s'occupa di critica letteraria con molto acume, e ha dato al teatro monologhi e commedie [I fanciulli, Le Rozeno, Danze macabre, I parassiti], delle quali più fortunate Le Rozeno e I Parassiti che sono satira dei costumi odierni.

Di Giannino Antona Traversi [1861], fratello del precedente, vedemmo già l'indirizzo artistico. Felice riproduttore della vita frivola mondana. con le sue passioncelle, i suoi capricci, lo spirito superficiale de' suoi motti e delle sue arguzie, egli è stato licenzioso spesso negli argomenti, poco profondo nell'analisi; ma il favore del pubblico non gli è quasi mai mancato,

poiche egli, in fondo, nei suoi pregi come nei suoi difetti rispecchia sinceramente la società in mezzo alla quale vive e che ripaga d'applausi le sue sferzate.

Tra le molte sue commedie (La mattina dopo, Per vanità, Dura lex, La civetta, Il Braccialetto, La prima volta, La scuola del marito, La scalata all'Olimpo, L'amica, L'unica scusa, I giorni più lieti, La fedeltà dei mariti) ebbero meritatamente miglior successo La scalata all'Olimpo, L'amica, e I giorni più lieti; fu invece condannata dal pubblico per prolissità, per inefficacia di azione, per osservazione superficiale e di scarso valore l'ultima, testè recitata.

Marco Praga (1862), figlio di Emilio (1), appartiene alla stessa scuola del precedente e ha composto molte opere drammatiche (Due case, in collaborazione con Virgilio Colombo, L'amico, Giuliana, Mater dolorosa, riduzione del romanzo di G. Rovetta, Le vergini, Moglie ideale, Innamorata, Alleluia, L'erede, L'incanto, La mamma, Il bell'Apollo, Il dubbio, La Morale della favola, e L'ondina). In esse l'autore, senza assumersi alcuna veste di moralista, ha dipinto con verità e con azione rapida naturale e spedita, con forma pensatamente famigliare e dimessa, vizì o ridicolezze dell'odierna società. Furono maggiormente applaudite Le vergini, Moglie ideale, La morale della favola, L'Ondina.

Giovanni Bovio ha lasciato notevole traccia

<sup>(1)</sup> V. pag. 240.

di se anche nel teatro con: Cristo alla festa di Purim, San Paolo, Millennio, Leviatano, Socrate, opere nelle quali l'effetto scenico è men cercato che non la divulgazione più rapida e immediata, per mezzo della recitazione, di determinati giudizi filosofici e religiosi.

S'occupano di teatro con buone promesse, Augusto Novelli, autore di commedie allegre sul fare delle pochades francesi, Valentino Soldani, Alfredo Testoni comicissimo, Giulio Paoli che tenta la commedia brillante con *Potenze alleate*, Alberto Pelaez d'Avoine, autore di Anime ribelli e L'onda, F. M. Zandrino con Verso la luce e Più forte del male.

La commedia dialettale pare destinata a scomparire, con l'avvicinarsi sempre maggiore della lingua al dialetto, rannobilendosi questo, imbastardendosi o almeno famigliarizzandosi quella. La commedia inoltre segue a maggior ragione la stessa vicenda della poesia lirica dialettale; e nell'una e nell'altra l'uso del dialetto non è più una conseguenza necessaria della scelta del soggetto, nè è intrinsecamente legato alla concezione e al modo di svolgimento; è invece solo uno spediente artistico per accrescere naturalezza, verità, colore locale allo svolgersi dell'azione.

È tramontato quindi ormai, pur lasciando gloriosa memoria di sè, quel teatro dialettale milanese e piemontese, in cui s'illustrarono CAMILLO CIMA (La donzella de la Bellotta, El

barchet de Vaver, La festa de San Luguzzon), Carlo Righetti, in arte Cletto Arrighi, (El barchett de Boffalora, On di de Natal, On pret che sent de vess omm), G. Duroni (El sciopero di Madaminn, L'arcobaleno in d'on cumò, La carità pelosa, ed altre), F. Fontana, G. Bonzanini, Federico Bussi e Antonio Curti, per Milano; Vittorio Bersezio con Le miserie d' Monsù Travet, che passò nel teatro nazionale, Mario Leoni (Giacomo Albertini) con I mal nutri, e Pietracqua con 'L coltel, per il Piemonte.

Invece rimane artisticamente viva e trionfante ancora la commedia veneziana di Selvatico e di Giacinto Gallina.

Questi emerge sopra tutti, e nella sua breve vita (1852-1897) ha pur lasciato traccia durevole di se con gioielli di finezza, di sentimento e di osservazione come El moroso de la nona, forti opere d'analisi psicologica e morale come Serenissima, Esmeralda, La famegia del santolo, e La base de tuto.

Altre opere drammatiche sue sono: Le barufe in famigia, Gnente de novo, Mia fia, Tuti in campugna, I oci del cor, Zente refada.

Il Gallina, partito dall'imitazione del Goldoni, s'è venuto a poco a poco individuando in una arte tutta sua, profonda nella psicologia, potente nel verismo, e animata dal più nobile amore per le sofferenze materiali e morali degli umili, contemplate con un profondo dolore, con una infinita pietà.

Ciò che individua e fa grande l'opera del Gal-

lina, è l'aver contemperato sapientemente la gaiezza e la vivacità goldoniana, con una squisita sensitività morale che risonando profonda nella sua commedia risveglia incancellabile eco nel nostro cuore.

Di R. Selvatico restano nel repertorio delle compagnie veneziane due graziosissime commedie piene di brio e di sentimento: Bozeta da l'ogio e Recini da festa; Attilio Sarfatti scrisse quel gioiello che s'intitola: Il Minuetto.

Renato Simoni, giovanissimo ancora ha con la sua recente commedia La vedova conquistato d'un tratto le simpatie del pubblico, per l'azione semplice, la delicata trama psicologica, la ingenua arte, la vivacità e verità dei personaggi.

Un altro giovine autore drammatico conviene qui ricordare per le singolarissime sue doti di concezione e di fattura, Carlo Bertolazzi (1870). Laureatosi in legge poi datosi al giornalismo, fu ben presto sedotto dal fascino del teatro, cui già a 26 anni dava La maschera, commedia in 3 atti in Italiano; le tenner dietro, pure in Italiano, Il disastro di Roccamare, scritta nel '97 collaborazione con Giovanni Pozza, Il successore (1898), Sotto la neve (1900), La casa del sonno (1902), e Lulù (1903).

Più che le commedie in italiano, han contribuito alla sua fama le sue commedie dialettali. [El Clarinet (in collaborazione col Pozza, 1897, in milanese), Retrobottega (1897) in milanese, La gibigianna (1898) in milanese, L'amigo de tuti (1899) in veneziano, L'Egoista (1901) in veneziano]. In esse viva la riproduzione dell'am-

biente, fortemente disegnati i caratteri, drammatica, appassionante, avvincente l'azione, profonda l'analisi, rapida ed evidente la sceneggiatura, vivacissima e spontanea la forma.

Più che un teatro dialettale bolognese, c'è la commedia bolognese di Alfredo Testoni, il quale ha, dicemmo, ottenuto notevoli successi anche nella commedia italiana di genere brillante.

A Roma GIGGI ZANAZZO scrive commedie in vernacolo; a Napoli scrivono per il teatro dialettale: Salvatore di Giacomo, di cui fra gli altri lavori drammatici son preferiti: 'O vuto in collaborazione con G. Cognetti e A San Francisco;

Francesco Starace, autore di 'O quaglione, Mala vita, Gnesella, e d'una riduzione per le scene del Paese di Cuccagna romanzo di M. Serao;

V. DI NAPOLI VITA, autore di molte riduzioni e di commedie allegre fra le quali eccelle 'Na luna 'e mele;

GASPARE DI MARTINO con 'Na mala sciorta e Mariuccella, e A. Borelli con Obuono marito fa a bona mogliera. Anche in Sicilia fiorisce la commedia di costumi locali, scritta in dialetto ma con intenti artistici da Giovanni Verga (Cavalleria rusticana), da Luigi Capuana (1839), Malia), e dal valente poeta vernacolo Nino Martoglio (Nica).

Il libretto d'opera, questa Cenerentola dell'arte drammatica, par destinato ora a migliori vi-

cende; e vi contribuisce il nuovo indirizzo della musica, che ogni giorno più la spinge ad essere efficace e sincera interprete delle passioni che s'agitan sulla scena, additandole come meta la perfetta fusione della parola con la musica, l'unificazione del poeta col maestro, come s'è avuta con Wagner in Germania, con Arrigo Boito in Italia.

Migliori fra i librettisti sono: Ferdinando Fontana, Arturo Colautti, già nominati, Luigi Illica (1857), Ruggero Leoncavallo, esimio musicista, e specialmente Giuseppe Giacosa, e Arrigo Boito, (1842), illustre compositore, poeta e critico musicale, di cui ricordiamo Falstaff, musicato da Verdi, Mesistofele, di cui egli stesso compose la musica, e il Nerone, opera d'arte letteraria notevole, che sa vieppiù desiderata la promessa opera d'arte musicale.

## S II.

## La prosa.

Il romanzo — I romanzi d'intreccio — Il romanzo storico — Il romanzo psicologico-manzoniano — Il romanzo della vita glornaliera — Il romanzo realista — Il romanzo dannunziano — Poligrafia.

La Storia — La storia letteraria — La critica letteraria — Il culto di Dante — La storia civile — Le Mémoires — La critica filosofica — La filosofia positivista e razionalista — L'estetica — La filologia, la linguistica comparata — L'eloquenza.

La letteratura scientifica — La filologia e l'antropologia — La psicologia patologica e criminale.

Il giornale.

Nella prosa nostra la prima forma che convien considerare è quella del romanzo (1), perchè esso più direttamente si rilega, quale è concepito oggi, alla poesia in generale, e in particolare alla drammatica; questa ha sul romanzo la superiorità di essere un racconto in

<sup>(1)</sup> Indico col termine generico di romanzi, anche i racconti e le novelle, perchè, tramontata ormai la novella romantica, questi componimenti non differiscono più tra loro che per l'ampiezza dello svolgimento, nè convien tenerli distinti, come non si classificano in diverse categorie le opere drammatiche a seconda del numero degli atti.

azione, mentre il romanzo ha quella dell'analisi diffusa dei fatti materiali e psicologici; ma ambedue si rivolgono alle medesime facoltà del pubblico ed hanno nell'autore le stesse fonti.

Il primo romanzo moderno italiano fu Le ultime lettere di Jacopo Ortis, perchè con esso tornano nell'arte la vita e la passione, che ne erano esulate nel '700, con esso si rinnova lo studio profondo dell'anima umana; il quale studio, condotto con mirabile e finissima arte ne' Promessi sposi, ha finito per essere il solo fondamento del nostro romanzo, si per la caratteristica tendenza analitica della odierna letteratura, si per l'influsso del romanzo francese.

I Romanzi d'intreccio hanno ormai fatto il loro tempo, e con essi:

Anton Giulio Barrili (1836) savonese, fecondissimo romanziere, di ricca fantasia, dotato d'una forma più rapida e chiara che corretta, che ha offerto colle sue opere, per molti anni, un'ottima e sana lettura ai giovini italiani.

Meglio resiste Salvatore Farina (1846) sardo; laureatosi dottore in legge si dedicò invece subito alle lettere e ha dal 1869 ad oggi dato alle stampe più che trenta romanzi de' quali ebbero maggior lode Il tesoro di Donnina (1873), Amore bendato (1874), Fante di picche, Dalla spuma del mare, Amore ha cent'occhi, Mio figlio, Il signor Io, Oro nascosto, che insieme a parecchi altri, furon tradotti e ripetutamente editi in Francia, nel Belgio, in Ispagna, in Olanda, in Danimarca, in Svezia, nell'America del Nord, in czeco, in boemo, in russo.

La popolarità, che questo fecondissimo scrit-

tore ha conquistata anche all'estero, è dovuta in gran parte all'intreccio semplice, all'azione interessante e disinvolta dei suoi romanzi; essi offrono modello di uno studio psicologico semplice e onesto, presentano tipi spontanei, dipingono affetti intimi, con una piacevol punta di umorismo e con un'onestà d'intendimenti, che fa deplorare che il nostro palato, assuefattosi a sapori pepati e spesso malsani, disdegni ormai quel cibo sano e frugale.

Coltivo lo stesso genere Edoardo Arbib, [1840] più noto come giornalista e deputato. Bell'esempio di forza di volontà operosa, l'Arbib, che da correttore di stampa a 7 lire la settimana è salito col suo lavoro ad ottima posizione sociale, ha anche scritto alcuni romanzi che furono al tempo loro letti e gustati (Il Tenente Riccardo, Le tre Contesse, Guerra in famiglia, Dopo il congedo, Mogli oneste, Catone).

Umorista, poeta lirico e drammatico, romanziere fu anche Achille Giovanni Cagna [(1847), vercellese, autodidatto, si conquistò la cattedra in lettere in quello stesso istituto donde era stato espulso come scolaro deficiente; scrisse, oltre a numerose commedie: Povera cetra e Serenate versi (1871), e molti romanzi: Tempesta sui fiori, Racconti umoristici (1869), Un bel sogno, Bozzetti intimi (1871), Provinciali, Noviziato di sposa, Alpinisti ciabattoni, La rivincita dell' amore (1888), Quando amore spira (1894)].

Con Provinciali s'inizia e afferma l'indole letteraria del Cagna, che fu dipintore d'ambiente assai efficace anche per la vena d'umorismo che pervade l'opera sua.

Hanno ormai perduto il favore del pubblico i romanzi a fondo sociale e d'intreccio alla francese di VITTORIO BER-SEZIO [La carità del prossimo, Il debito paterno, Aristocrazia, Fiammella spenta, Gli angeli della terra, Il piacere della vendetta], e i racconti vivaci e briosi di ANTONIO CACCIANIGA [(1823-1908) trevisano, emigrato politico sotto l'Austria, tornò in patria dopo il '66 e vi dimorò sino alla morte. Scrisse: La vita campestre, Le cronache del villaggio, Ricordi di Treviso, Il proscritto, Il dolce far niente, Il bacio della Contessa Savina, Villa Ortensia, Il roccolo di sant'Alipio, Brava gente, Feste e funerali, Il Convento. Chiuse la sua nobile vita di scrittore affettuosamente con Lettere di un marito alla moglie mortal.

Il romanzo storico è pure ormai sfatato e diede gli ultimi guizzi con Raffaello Giovagnoli (1838) e i suoi romanzi di soggetto romano, e Luigi Capranica (1821), che s'ispirò a soggetti medievali.

Ma se è tramontato il romanzo storico, non fu però con esso posto in oblio l'esempio che il Manzoni lasciò di un'analisi psicologica sociale più che individuale, che mira all'arguta e potente rappresentazione di tutto un mondo o una classe di persone, non soltanto alla idolatria dei fenomeni accidentali del proprio io affettivo od erotico. Dura dunque una scuola manzoniana nella forma e nel modo di concepire e svolgere il romanzo, anche se fuori del mondo storico, anche se i suoi cultori hanno arricchito di nuovi colori la loro tavolozza, di nuovi sentimenti la loro anima, e han dipinto, carattere predominante nel romanzo come nella drammatica, di preferenza i fenomeni dell'amore

A questa scuola psicologica ed etica ad un tempo appartenne già Giovanni Ruffini (1807-1881), artista e patriota ad un tempo, uno tra quei nostri valenti del periodo rivoluzionario, per i quali scrivere altro non era che operare, che non scrivevano se non quando « avevano qualcosa da dire ». poi tacevano, convinti, come il Ruffini, che « ognuno non ha che una certa quantità di roba nel sacco, e quando il sacco si è vuotato, se si vuol continuare a dire, non si dice più che parole ».

Una dolce ironia senza fiele, un brio giovenile, una particolare gentilezza di sentimenti e di analisi psicologica pur non profonda, una notevole vivacità e verità di descrizioni, illuminano il Lorenzo Benoni e più il Dottor Antonio, tenerissimo idillio scritto in inglese, quando l'autore era in Inghilterra esule politico, e che ebbe per iscopo di far conoscere sotto una luce simpatica e in modo interessante l'Italia, allora uscente dalla titanica lotta, conciliando alla sua causa tutte le simpatie dei cuori gentili.

Procedette sulla via segnata dal Manzoni EMILIO DE MARCHI [(1851-1901) milanese, visse a Milano semple; laureato in lettere, insegnò e occupò onorevoli uffici scolastici e cittadini; fu autore di liriche, romanzi e novelle. Il cappello del prete (1883), L'età preziosa (1888), Sotto gli alberi, Novelle, Nuove storie d'ogni colore (1882-1885-1895), Demetrio Pianelli (1890), Arabella (1895), Giacomo l'idealista (1897), Col fuoco non si scherza romanzo postumo (1901)].

Ne' suoi romanzi il De Marchi si rivelò tosto fino ed arguto osservatore del vero, che riprodusse con efficacia e semplicità notevole, pure serbandosi poeta e moralista. Gli mancò la passione forte, non conveniente all'indole sua di letterato e di uomo, e fu troppo oggettivo nell'osservazione, ma nel Demetrio Pianelli, ottimo tra i suoi romanzi, fu sommo dipintore d'ambiente in Giacomo l'idealista delineò un carattere forte ed originale, fortemente sentito ed espresso.

Lo stile sobrio e facile, la forma italianamente corretta senza ricercatezza accrebbero pregio alle sue opere.

La scuola manzoniana annovera ancora, GINO VISCONTI VENOSTA (1832), e CAMILLO BOITO (1836), pure milanesi, simpalici e cari novellisti; il PANZACCHI, autore di parecchi racconti, e AVANCINIO AVANCINI [(1866), laureato in lettere a Milano, dove è insegnante; autore lodato di liriche Rime, (1882), Il Castello di Milano, carme (1894), Le intime compiacenze, liriche (1895), Sul campo di Magenta, carme (1895); e di romanzi e novelle: Novelle lombarde (1889), Amore e dolore, novelle (1892), L'idolo infranto (1897), All'ombra del faggio, novelle (1898), L'oasi (1901), I racconti dell'allegro compare, novelle (1901), La gaia vita (1903), Polvere e ombra, romanzo storico (1903)].

Questi scrittori tutti si radunano intorno a chi è primo tra i romanzieri italiani: Antonio Fogazzaro (1842)(1).

L'economia di quest'opera non consente un minuto esame della speciale indole del senti-

<sup>(1)</sup> Veggansene la vita e le opere in: Pompeo Molmenti: Antonio Fogazzaro, Hoepli; Milano 1900.

mento, religioso ed evoluzionista in pari tempo, che appare in tutta l'opera del Fogazzaro e di cui egli ha cercato di porre la teoria in alcuni scritti suoi d'indole filosofica (I). Per altro lato se questo sentimento dà un particolar colorito ai romanzi del Fogazzaro, esso però non costituisce il loro maggior pregio.

Ricordiamo quindi solo sommariamente che per una concezione severa dell'ufficio dell'arte che il Fogazzaro ha, nei suoi romanzi, costantemente rispettata, si direbbe che i suoi personaggi rappresentino il concetto ch'egli ha dei sentimenti informatori della nostra vita, tra i quali devono primeggiare la fede, l'amore di Dio e l'altruismo, cui tutto deve essere sacrificato (Daniele Cortis); l'amore di due esseri è vitale se è unione spirituale di due anime, nobilitato da una forte volontà, senza la quale merita di esser vinto (Corrado Silva, Edith in Malombra, Daniele Cortis ancora), Infine Fogazzaro, pur ammettendo la fatalità, nega possa essere necessaria e prestabilita l'azione della volontà che assente al male, consentendo invece che l'azione divina entra a determinare l'azione umana.

Nel Piccolo mondo antico sono le due parti che, unite, formerebbero la coscienza ideale: Luisa è la volontà senza la fede, Franco la fede senza la volontà; due tipi opposti che s'incontrano e si completano in un grande dolore

<sup>(1)</sup> V. Ascensioni umane, Milano, Baldini e Castoldi 1899.

e in un grande entusiasmo: il dolore e l'entusiasmo patrio.

Finalmente, in Piccolo mondo moderno, Piero Maironi è il prodotto del rifiorito amore tra Luisa e Franco e reca in sè la fede dell'uno, e la volontà dell'altro, ambedue rese dapprima incerte nel cozzo con le agitazioni, le dubbiezze, il sensualismo, le passioni tutte della vita odierna; trionfanti infine nel sacrificio di quell'anima che si racchiude fra le anguste mura d'una cella conventuale.

Ma questa severa legge della vita non è il solo pregio dell'opera del Fogazzaro. Questa è grande per il suo valore sociale, non meno che per l'arte sanamente e modernamente idealista: l'umorismo v'è frequente e profondo, ma non improntato a soverchia tristezza, forti e simpatiche le figure di donna, che però direi non avere fisonomia italiana, ben delineati i tipi. l'azione vera nella sua semplicità, sapientemente ordinata a favorire il naturale svolgersi del concetto morale o sociale che vivifica l'opera; negli affetti è l'eco profonda nell'anima di sentimenti talora comuni e famigliari, tal'altra forti e passionali, come quello che conduce Daniele Cortis all'eroico sacrificio dell'amor suo al suo dovere, o come quello che ancora tien commosso e profondamente turbato, in Piccolo mondo moderno, l'animo di Piero Maironi, combattuto tra la fede e la ragione, tra la religione della sua anima e quella dei clericali «di tutta intera la Chiesa cattolica da cui si va ritirando la vita.

dove tutto è antiquato»; contrastato infine tra la catena, terribile nella sua indissolubilità, che lo lega a una demente, e la passione forte, irresistibile che lo trascina verso Jeanne Dessalle, che lo avvince a lei per desiderio dei sensi non meno che dell'anima, che gli fa provare schifo al pensiero del piacere senz'amore, ma lo riempie dei fremiti ansiosi del piacere nell'amore.

Quella del Fogazzaro è insomma un'arte idealista senza esagerazioni, nobile, castigata, determinata e salda ne' suoi intendimenti, cui tende se non con larghissima fantasia, con semplicità e verosimiglianza di mezzi.

Mentre Daniele Cortis è la più forte e scolpita figura morale che il Fogazzaro abbia tratto dalla sua profonda conoscenza del cuore umano, e della nostra età, Piccolo mondo antico, per l'intreccio piano, per lo svolgersi naturale degli eventi, per l'umorismo mite, per il profondo sentimento della natura, è quello fra i romanzi italiani che più s'avvicina ai Promessi Sposi, con questo di vantaggio che il Fogazzaro sente l'amore come elemento arlistico di grande valore.

Piccolo mondo moderno è romanzo che rimane alquanto al disotto dei precedenti, per alcuni difetti fondamentali, fra cui primo la scarsa fusione delle due azioni che vi si alternano, più che intrecciarsi: quella che riguarda Piero come cittadino e uomo politico e la vita delle piccole città di provincia, e quella che si

svolge dall'amore tra Piero e Jeanne, contrastato e spezzato della presenza e dalla morte della moglie di Piero.

Nella lingua le mende di dialettismo involontario, che si riscontravano in Daniele Cortis, si son venute attenuando molto, e più forse sarebbe stato se il Fogazzaro non avesse introdotto di deliberato proposito ne' suoi due ultimi romanzi (Piccolo mondo antico e Piccolo mondo moderno) con larghezza sempre maggiore il dialetto come forma abituale di parlare di alcuni personaggi. Tentativo, questo, di ottenere maggior efficacia e più esatto color locale di cui il pubblico dirà l'opinione sua.

Un recente cultore del romanzo psicologico è ARTURO GRAF col suo Riscatto, edito nel 1900 nella Nuova Antologia, poi in volume. Vi si intesse in forma autobiografica la storia d'un'anima che atavicamente condannata alla mania suicida, è redenta, pur riluttante dall'amore; di autobiografia il romanzo ha assai più che non la veste esteriore, ché molte pagine dipingono veramente l'anima dell'autore quale noi l'abbiamo potuta penetrare traverso i suoi scritti di prosa e di poesia, di critica e di creazione fantastica. Frutto di felicissima indagine psicologica, vivo di interesse, nella descrizione largo, sicuro, scultorio, il romanzo ferma la nostra attenzione anche per la forma sua così dignitosamente letteraria, senza alcuna pedanteria. Certo l'orecchio nostro, ormai adattatosi allo stile e alla lingua correnti e dimessi delle odierne

scritture di carattere ameno, prova dapprincipio un'impressione insueta che fa parer ricercato ciò che di fatto è soltanto corretto e puro. Ma si deve riconoscere che sarebbe gran bene se tutti i nostri moderni scrittori ci preparassero tale sorpresa.

Minori dei romanzieri affini per genere ai già nominati sono: SEBASTIANO RUMOR, abate, critico e storico, biografo del Fogazzaro [Calycanthus praecox (1890), Vittorie tristi (1891), Canto di festa! (1898), Sempre lacrime (1895), Via smarrita (1908)]; e PAOLO MATTEI-GENTILI (1874), avvocato e giornalista, direttore dell'Ateneo, periodico letterario-artistico e autore di Verso la nova aurora (1900), I cenci (1901), e Attraverso il prisma, novelle (1908).

Il romanzo della vita giornaliera, quello cioè che narra della società nostra odierna i fatti psicologici più comuni, gli avvenimenti e le vicende mezzane, in forma corrente, alla buona, più cercando di destare un interesse vivo, sia pure di buona lega, che non un godimento estetico o profonde emozioni spirituali, è rappresentato da Gerolamo Rovetta e da Enrico Castelnuovo.

GEROLAMO ROVETTA (1853) [bresciano, vissuto a lungo nel Veneto, poi stabilitosi a Milano da molti anni], oltrechè autore drammatico tra i migliori (1), è ottimo romanziere. Analizzandone le attitudini letterarie, lo si direbbe romanziere per la fantasia e commediografo per l'arte, riuscendo egli più efficace a rappresentare con evidenza i fatti materiali

<sup>(1)</sup> V. a pag. 320.

che non i morali. I suoi numerosi romanzi Mater dolorosa, Ninnoli, Sott'acqua, Il processo Montegu, Tiranni minimi, Baby, Il primo amante, la Baraonda, Il tenente dei lancieri, l'Idolo, La signorina, Sono, a volta a volta, semplici romanzi d'intreccio, di ambiente borghese, o satira civile, analisi psicologica, quadretti tutto colore e festività.

Non si può tacere tuttavia la monotona antipatia dei più fra i personaggi, difetto questo che maggiormente si rivela in *Lagrime del prossimo* e *Tenente dei lancieri*, e che appare anche nella produzione drammatica del R.. La forma è rapida ed efficace, la lingua non sempre purgata da dialettismi di costrutto e di parola.

Mirabile è stata e dura la fecondità letteraria di ENRICO CASTELNUOVO [(1889), fiorentino di nascita e veneziano di dimora, passò dal commercio al giornalismo, da questo a insegnare Istituzioni commerciali nella R. Scuola Superiore di Commercio in Venezia. Romanzi: Il quaderno della zia (1878), La casa bianca, Vittorina (1874), Lauretta (1877) Il professor Romualdo (1878), Nella lotta (1880), La contessina (1881), Due convinzioni (1885), Filippo Bussini juniore (1888), Troppo amata (1891), L'onorevole Paolo Leonforte (1894), Nella bottega del cambiavalute (1895), Il fallo di una donna onesta (1897), I coniugi Varedo (1899), Nozze d'oro (1903); racconti: Racconti e boszetti (1872), Alla finestra (1876), Sorrisi e lacrime (1882), Reminiscenze e fantasie (1886), Prima di partire (1890), In balia del vento (1893), Natalia (1899), Il ritorno dell'Aretusa (1901).

Tutta l'opera di questo simpatico scrittore è rivestita d'un pregio notevole di castigatezza ed onestà che la ravvicina a quella di Anton Giulio Barrili. Quantunque qui la tendenza all'analisi

psicologica sia più spiccata che nel romanziere savonese, pure il frutto non n'è profondo, e i personaggi, veri e ben dipinti, non escono dal novero dei comuni attori nella vita quotidiana. Vivo e l'interesse e la lettura piacevole anche per la forma facile e scorrevole.

Il Rovetta segna quasi il tratto d'unione tra la scuola che potrebbe battezzarsi di psicologia idealista, e quella del realismo, o della psicologia naturalista, rappresentata da GIOVANNI VERGA (1840, catanese). Questo scrittore che fu dapprincipio un puro romantico, s'avvió al realismo con Eros e Il marito di Elena, e s'affermò, s'individuò con I vinti.

Nei primi due periodi egli ebbe soggetto costante l'amore, costante ambiente il mondo dei felici e dei gaudenti, delle feste da ballo, dei teatri, delle ville. Solo Il marito di Elena, volge a caratteri sociali e all'ambiente borghese. Finalmente nei Malavoglia il realismo, che già era apparso, quantunque forse incosciente, nelle Novelle, si afferma come vero metodo artistico. Per esso, compito dell'artista essendo esclusivamente l'osservazione diretta della vita reale, l'intreccio perde importanza, e l'azione si svolge, quasi normalmente, tra gli infelici, i sofferenti, i diseredati della società, con intendimenti al tutto sociali.

Nel romanzo del Verga l'ambiente, sempre siciliano, è vigorosamente dipinto, men chiari e spiccati son forse i singoli personaggi; lo stile è nervoso, a scatti, a reticenze, la forma deliberatamente ricca di dialettismi di costrutto e di parola.

[Altre opere del Verga, oltre le già citate, sono: Storia d'una capinera, Eva, Tigre reale, Mastro don Gesualdo, I ricordi del capitano d'Ara, Vita dei campi, ecc.].

Segue i canoni realistici LUIGI CAPUANA (1839), siciliano anch' egli; critico, romanziere [Profumo, La sfinge, Il marchese di Roccaverdina, Il benefattore, Giacinta], novelliere e scrittore di flabe [Cera una volta.... Il raccontafiabe, Storia fosca, Fumando, Le appassionate, Le paesane, Nuove paesane, Fausto Bragia e altre novelle, Anima a nudo, ecc.], il Capuana ha portato nei suoi scritti una nota personale derivata dalla sua fede nelle scienze spiritiche.

Federico de Roberto (1861) è ancor troppo giovine all'arte, perchè si possa affermar definitivo il benevolo giudizio che le sue prime opere paiono meritare; certo egli ha una personalità artistica assai fortemente disegnata, così nei suoi romanzi di costumi e d'ambiente siciliano [L'Illusione – 1 Vicerè], come nel volume di critica letteraria su Giacomo Leopardi, e in quel libro di profonda indagine filosofica e psicologica che s'intitola L'Amore.

Tra i minori di questa scuola noteremo Nicola Misasi e Domenico Ciampoli [1852] illustranti tipi e costumi calabresi l'uno, e abruzzesi l'altro.

Il Ciampoli, critico e romanziere, traduttore di molte opere straniere, cultore della letteratura slava, ha pubblicato, oltre alle opere critiche e alle traduzioni, romanzi: Diana (1884), Roccamarina (1889), L'invisibile (1897), San Giorgio (1898); novelle: Fiori di monte (1878), Fiabe abruzzesi (1889), Racconti abruzzesi (1880), Trecce nere (1882), Fra le selve (1890), lI Pinturicchio (1894).

Vogliono menzione a parte, per la loro fisonomia affatto particolare, due romanzieri, d'indole molto affine, quantunque si sian venuti per via discostando l'uno dall'altro.

GABRIELE D'ANNUNZIO è in Italia il creatore e quasi il solo rappresentante della *psicologia* egotista nel contenuto, dell'estetismo nella forma.

Intendesi per estetismo della forma la ricerca d'una forma seducente, affascinante, voluttuosa, d'un'efficacia plastica, ottenuta oltreché con lo stile e con le immagini, con la scelta delle parole. Intendesi per psicologia egotista quella che procede all'analisi non degli stati dell'anima moderna, ma della successione psicologica degli stati d'animo d'un solo e stesso io, dominato nei libri del D'Annunzio da una teoria spirituale, se così è lecito dirla, morbosa, d'eccezione, antisociale, che si manifesta in tre modi: sensuale, sentimentale, intellettuale, ai quali nell'opera del D'Annunzio dovrebber corrispondere tre cicli di romanzi: della Rosa (sensuale), del 7 Giglio (sentimentale), del Melagrano (intellet-) tuale).

Il Ciclo della Rosa comprende i romanzi già pubblicati che s'intitolano Piacere, L'Innocente, Il Trionfo della Morte; al Ciclo del GIGLIO appartengono Le Vergini delle Rocce, edito, e futuri La Grazia e L'Annunciazione; al Ciclo del Melagrano, Il Fuoco, edito, e futuri Il Donatore, Il Trionfo della vita.

Discutere la dottrina psicologica, dimostrarla, come su detta, eccezionale, antisociale, salsa, non conviene ne alla mole ne all'indole di questa opera; bastera dirne il carattere, che è il trionsar del sensualismo, carnale, sentimentale o artistico, dell'individuo, sopra tutti i doveri morali e sociali che l'uomo odierno riconosce ed accetta, anche quando non li pratica.

Ma la dottrina potrebbe esser falsa, esiziale se praticata dagli uomini, e vivere robusta e potente l'opera d'arte; tale apparve dapprincipio l'opera dannunziana e parvero e furono figure fortemente scolpite, per quanto ritraenti nature degenerate, morbose e illogiche: Andrea Sperelli « l'ideal tipo del giovin signore del secolo XIX » nel Piacere, spirito essenzialmente formale, di finissimo gusto estetico, natura eminentemente sensuale che nell'amore riacquista unità di forze, vigoria d'azione; Tullio Hermil, l'Innocente, volubile, freddamente analitico, multanime, nell'alternante predominio del pensiero sull'azione, della sensualità violenta sul pensiero; Giorgio Aurispa, dominato, nel Trionfo della morte, dal bisogno di trovare la felicità nel possesso d'un'altra creatura, ma sempre tormentato dal dubbio di non essere amato completamente, quindi morbosamente geloso, fino a quello spasimo di sensualità e di gelosia che lo trascina ad uccidere Ippolita, la donna amata.

Oggi non pare che l'arte del D'Annunzio romanziere si sia serbata, anche a giudizio dei più, quale ella era all'inizio.

Nella fattura il D'Annunzio è venuto esagerando le sue caratteristiche sino a trasformarle talora in difetti o in affettazioni; la mancanza della descrizione d'ambiente, destinata a lasciar campeggiare il protagonista superuomo, che non era nel Piacere, ma s'è venuta manifestando già dall'Innocente in poi, ha generato la monotonia, trasformando il romanzo in un monologo, in un soliloquio continuo, in cui ormai non si scorge più questo o quel protagonista, ma l'autore stesso abbandonato ad una costante esaltazione ed adorazione del suo io morale e fisico, della sua dottrina di vita, come nelle Vergini delle Rocce e nel Fuoco; l'intreccio, il contenuto psicologico, la rappresentazione scompaiono a poco a poco entro i viluppi, i labirinti, le divagazioni anatomiche di un solo dramma interiore; il dialogo perde colore, vibratezza, efficacia, che anch'esso non è più destinato a far procedere una qualsiasi azione, ma a dipingere stati dell'animo. Ora questo studiar l'uomo « modello del mondo, direttamente, senza transposizione alcuna», nella continuità dunque d'un'esistenza individua, potrà essere forse oggetto di scienza, ma cessa, per la soppressione quasi assoluta della favola, di fornire argomento ad un'opera d'arte, tanto più quando questo sedicente studio naturale, che dovrebbe esser condotto senza preconcetto alcuno, s'aggira invece intorno ad un personaggio non vero, ma artificialmente fatto di filosofia individualista, di psicologia e di psichiatria.

Pur nella forma i pregi si van traducendo a poco a poco in difetti. Lo stile, un tempo fortemente rappresentativo, s'è fatto più spesso monoritmo, uniforme, rigido, agghiacciante. Alla rappresentazione calda dei fatti, anche se psicologici, s'ė sostituita un'analisi patologica svolgentesi in aridi e sillogistici ragionamenti, e le descrizioni, un di, come nel Piacere, nel Trionfo della morte, in alcune pagine delle Vergini delle Rocce, sapientemente trattate e utili a rompere la monotonia dell'analisi e della narrazione, si son fatte più rade e han perduto di naturalezza, esagerando anche lo sforzo di limitarsi ad essere riproduzione impassibile della natura; i periodi son divenuti troppo spesso incalzantisi l'un l'altro, con ripetizioni continue, stucchevoli, frequentemente inutili.

La lingua stessa che fu, e rimane in gran parte, il maggior pregio del D'Annunzio, frutto di diuturno studio di tutte le agili movenze e l'efficacia significativa dei nostri secoli aurei, e opera un tempo di squisito cesello che intarsiava pure bellezze classiche, restituendo con particolar efficacia alle parole il lor significato primitivo, e cercando nell'armonia de' suoni la musica delle idee, è divenuta, o pare, oggi, nella prosa come nella drammatica e nella lirica, un'affettazione, un'ostentazione di singolarità. Essa è ormai più ch'altro una maniera, poco dissimile da quella preziosità che è stata rimessa in voga dai Parnassiens francesi, i quali voller convertito il poeta in orafo e niellatore acuto e

paziente, e dopo loro dai simbolisti che nella parola non cercano più il pensiero, ma « de la musique avant toute chose, de la musique encore et toujours! »

ENRICO ANNIBALE BUTTI [(1868) milanese, critico dapprincipio (Nè odî ne amori), si dedicò poi al teatro e al romanzo. Scrisse: L'automa (1892), L'anima (1894), L'immorale, racconto (1889-95), L'incantesimo in due parti: La sirena (1897), La chimera in preparazione], è certo partito dall'ammirazione e dall'imitazione del genere di Gabriele D'Annunzio, quantunque oggi egli non voglia esser detto dannunziano. Iniziò la sua opera letteraria con Automa, l'esame d'un caso di psicologia morale, o meglio di patologia della volonta soggiogata e distrutta dalla sensibilità e dall'intelligenza; in Anima egli ha accennato già a volgersi a quel neo-misticismo, cui l'anima sua oggi deliberatamente inclina. Senza giungere - per ora - all'estremo di J. A. S. Symonds, che affermava il Butti esser destinato a divenire il più gran genio letterario del suo paese, è innegabile che egli è venuto maturando la sua arte, allargando il campo della sua osservazione psicologica, attenuando quella deliberata trascuranza dell'ambiente, che notai in chi gli fu un tempo caposcuola, e avvivando la lingua e lo stile di nuova forza conseguita con costante studio della forma classica nostra; come è innegabile che le qualità di drammaturgo che egli possiede, rendono anche il suo romanzo più mosso, più vissuto.

Sulla via tracciata dal D'Annunzio e con più

di fedeltà del Butti, si muove oggi Ugo Oietti (Le vie del peccato, Il gioco dell'amore, Il vecchio) e per la stessa via, prima del D'Annunzio, s'avviò, ma s'arrestò presto, Alberto Pisani Dossi, in arte Carlo Dossi [1849], che con la Desinenza in A, il Regno dei Cieli, e la Vita di Alberto Pisani, deliziosa biografia de' primi anni, rivelò specialissime attitudini di psicologo, in uno stile pittorico e nervoso, ma in una lingua cui nocque la stranezza di innovazioni nella ortografia e nella scelta delle parole.

Romanzieri minori sono: UGO VALCARENGHI (1860), che ebbe alquanta voga a Milano, oggi è quasi dimenticato (Coscienze oneste, I Retori, Maric, Spergiuro, Sotto la croce, Distrusione, Baci perduti); CARLO DADONE (1864, Torino) autodidatto, che prima scrisse racconti, novelle, romanzi sotto il pseudomino di Ugo di San Lèry, per un periodico clericale di Torino, poi collaborò con strani racconti alla Domenica del Corriere e alla Lettura, ora ha pubblicato un romanzo Come presi moglie, di carattere umoristico, non sprovvisto di brio, ma poco corretto nella forma; SILVIO PAGANI (1867, Milano), autore di un romanzo psicologico, Vassallaggio (1898), e di azioni drammatiche di genere simbolico.

Poligrafia dovrebbesi intitolare, per mancanza d'altro termine adatto, la forma di prosa nella quale è maestro uno tra i nostri maggiori scrittori di prosa, Edmondo de Amicis [1846] ligure di nascita e piemontese di dimora.

[Pagine sparse, Ritratti letterarî, Fra scuola e casa, Il vino, Ai ragazzi, La carrozza di tutti, Ricordi d' infanzia e di scuola, Memorie, Speranze e glorie, ecc. Ricordi di Londra, Ricordi di Parigi, Spagna, Marocco, Olanda,

Costantinopoli, Alle porte d'Italia, Le tre capitali (Torino, Firenze, Roma), Vita militare, Il romanzo d'un Maestro, Gli amici, Cuore, Novelle, ecc.].

Manzoniano nell'arte e nel sentimento, egli non è tale al tutto anche nella forma, abitualmente più colorita, non forse sempre altrettanto efficace e precisa quanto quella del Manzoni. Il De Amicis ha dato prova della più feconda vena, della più versatile intelligenza, della più nobile moralità d'intendimenti, proveniente e rafforzata da un intimo ottimismo, da un'innata ed espansiva bontà di cuore, che appunto per la sua esuberante espansività ha finito per sembrare a taluno persino ostentata. Così nei Bozzetti militari parve troppo idealizzato il tipo del soldato, negli Amici, nel Cuore, nella Carrozza di tutti, il sentimento parve talvolta degenerare in sentimentalismo.

Il De Amicis manca forse di quelle speciali qualità che formano il romanziere; in lui il pensatore, il filosofo d'una mite filosofia, quella del cuore, l'osservatore della realtà, soverchiano di troppo le facoltà fantastiche creative; egli non ci ha quindi dato romanzi, ma bozzetti, novelle, libri di viaggio, pagine fine, delicate, di una cara freschezza, come il capitolo sulle sorelle degli amici, o i ricordi d'infanzia e di scuola; di potente efficacia come la descrizione di un duello nel capitolo delle amicizie rotte, o squarci di morale divulgata e amenizzata; di osservazione arguta, ma non subordinata ad una sintesi veramente efficace; si direbbe che

spesso, come nella Carrozza di tutti, e in alcuni altri recenti suoi scritti, il De Amicis abbia voluto darci l'illusione di un'attività sintetica nostra, fingendosi oggettivo relatore dei fatti che cadon sotto i suoi occhi, perche noi possiamo distillare un succo di moralità dai freschi e saporosi frutti della sua osservazione.

Non si saprebbe affermare duratura la vita di quelli fra i suoi scritti che ebbero maggior voga, i viaggi, e pare il fatto confermi già oggi tale previsione; nè più sembra potersi affermare al tutto spontanea la forma colorista di lui; ma è innegabile nel De Amicis la freschezza della concezione e delle immagini, l'operosità coscienziosa, l'ideale immacolato ed alto, l'abborrimento da quanto è licenzioso e volgare, la maestria del periodare largo, descrittivo, seducente, convincente, la perfezione, o quasi, della lingua che raggiunge una proprietà di vocaboli meravigliosa in chi come il De Amicis non è toscano, nè in Toscana ebbe dimora.

Ancora tra gli scritti del De Amicis sono notevoli molte e molte pagine di Speranze e glorie, ricche di un fare largo e potente, come in quella meravigliosa visione che fantasticamente compendia la lunga, gloriosa, leggendaria epopea garibaldina. In questo stesso libro voglionsi notare alcuni dei discorsi di indole sociale in esso contenuti che mostrano l'evoluzione politica del De Amicis, non meno che l'evoluzione spirituale in lui compiutasi. Anche qui si rivela il suo ottimismo, la sua innata,

intima bontà, rivoltasi nelle ultime opere (Sull'oceano, Memorie, La carrozza di tutti) a considerare con profondo compatimento le sofferenze dei diseredati e dei miseri, indagandone le cause e studiandone i rimedi, più con la squisita sensibilità di un filosofo umanitario, che con praticità di dottrine sociologiche.

## La Storia.

Il larghissimo sviluppo dato ai di nostri alle ricerche storiche minuziose ed accurate, il metodo scientifico fattosi ogni giorno più rigida norma in ogni ramo di studio, in ogni genere di ricerca, l'immenso materiale che s'è venuto e si viene ogni di più accumulando, la convinzione in fine che non c'è fatto, per quanto limitata ne sia l'importanza individuale, che non possa contribuire a determinarne altri molto maggiori nel loro giusto valore, di che l'esperienza recò la conferma con l'aspetto nuovo che in seguito a recenti ricerche è venuta assumendo in molti punti la storia, letteraria o civile che sia, tutte queste cause insieme hanno contribuito a rendere sempre più rari i tentativi di storie, non dirò universali, ma anche solo generali. Se ne hanno, ma di carattere puramente scolastico, compilazioni di materiali di prima mano, che non possono per l'indole loro, assurgere se non incidentalmente al posto di opere critiche originali, ma debbono trar pregio dalla buona e ordinata compilazione,

dall'accurata e prudente scelta del materiale storico, dall'efficacia didattica, insomma.

Cosi è avvenuto per la storia letteraria nostra, cosi per la storia civile. Inoltre nell'una e nell'altra, accanto alle opere di carattere erudito, han preso posto, di recente, scritti d'indole meno scientifica, destinati a divulgare tra il grande pubblico, in forma più o meno allettante, quelle notizie che — secondarie e talora anche frivole in sè — pure contribuiscono a far conoscere un'età, un fatto, un personaggio; quegli scritti insomma di cui è si grande copia nella Francia, che li ha battezzati col nome di Mémoires.

La Storia letteraria ha avuto un cultore originale in Francesco de Sanctis, di cui diremo tra poco come fondatore della critica moderna letteraria in Italia.

Inizio una monumentale Storia della letteratura nostra con criteri scientifici forse troppo demolitori di tutto che fosse tradizionale, ADOLFO BARTOLI, che ritroveremo tra i critici, e che fu dalla morte sovrappreso, pubblicato il settimo volume dell'opera sua che trattava del Petrarca.

Una buona Storia della letteratura italiana ha pur composto Giuseppe Finzi; e in essa — quantunque l'indirizzo sia scolastico — pur sono pregevoli per critica originale le due parti del Tomo IV, che riguardano la letteratura moderna e la contemporanea, da Alessandro Manzoni al 1895; e pur ricche di pregi, non ostante

gli intenti scolastici, sono le Storie della nostra letteratura, di Alessandro d'Ancona e Orazio Bacci, di Felice Martini [1852], e di Vittorio Rossi.

Finalmente l'editore Francesco Vallardi ha iniziata una Storia letteraria d'Italia scritta da una società di professori, e che riuscirà certo opera importante, per ordinata e completa compilazione dei frutti dell'indagine critica, così attiva in questi ultimi tempi.

Ne sono editi: La letteratura romana per Carlo Giussani, Dante per N. Zingarelli, Il Trecento per G. Volpi, Il Quattrocento per V. Rossi, Il Cinquecento per F. Flamini, Il Seicento per A. Belloni, Il Settecento per Tullo Concari; attendono al periodo delle Origini F. Novati, al L'Ottocento G. Mazzoni.

Gli studiosi di lettere si sono inoltre accinti con mirabile operosità alla critica letteraria, che ha subito in Italia una radicale trasformazione, auspice ed iniziatore Francesco De Sanctis [1817-1883]. Egli nella sua Storia della letteratura e ne' suoi Saggi critici, continuò ed allargò quel genere di critica che considerando il lavoro d'arte come un fenomeno psicologico, ne cerca i motivi nell'anima dello scrittore e nell'ambiente del secolo in cui questi visse.

I suoi scolari e i seguaci della sua dottrina vennero a mano a mano attribuendole più rigido valore scientifico, scostandosi sempre più da quella critica soggettiva, impressionista, estetica che aveva spadroneggiato in Italia nella prima metà del secolo XIX.

Taluni dei critici odierni si occupano ancora di sola critica estetica, ma sono i meno; i più fra i critici nostri che considerano l'opera d'arte sotto l'aspetto estetico, se prescindono dall'ambiente morale, sociale, politico in cui essa crebbe, tengon però presente, nel giudicarla, il suo ambiente artistico. Tali sono: Giuseppe Chiarini, già mentovato tra i poeti, Pompeo Molmenti, [1852], Domenico Gnoli, Enrico Panzacchi, pur nominati, il compianto Enrico Nencioni [1840-1896], fino conoscitore delle letterature straniere, Ferdinando Martini, Paulo Fambri, e Alessandro Chiappelli [1857] in taluni suoi scritti.

Altri, considerando che l'opera d'arte non nasce casualmente, ma è frutto dell'indole organica e spirituale dell'autore, e delle condizioni sociali, morali, intellettuali, politiche in cui questi visse, o si dedicano a ricercar le fonti individuali dell'opera d'arte, o, più avvedutamente, studiano e cercano le condizioni complesse che ne hanno determinati i caratteri; ed è questa la critica positiva o storica.

Appartiene a questa scuola, primo e massimo, Giosuè Carducci, che forse non ha lascialo intatto alcun punto della nostra storia letteraria, tutta illuminandola di una luce potente di critica, dappertutto spingendo il suo occhio acuto ed indagatore, a tutto accostandosi con una mirabile preparazione erudita, con uno squisito senso estetico, con una straordinaria facoltà di

penetrazione ed assimilazione dell'ambiente, in una forma meravigliosamente lucida, rapida, scultoria, disinvolta senza sprezzatura, nuova senza bizzarria, toscana senza volgarita, ravvivante senza pedanteria e senza preziosità le più limpide e fresche grazie del trecento e del cinquecento.

Tutti questi pregi si rispecchiano in mille scritti, de' quali chi volesse citare i più importanti dovrebbe ricordare i discorsi su Lo svolgimento della letteratura nazionale, così mirabili nella sintesi potente, il libro sul Giorno del Parini, lo studio proemiale alla nuova edizione del Rerum Italicarum scriptores, ed altri molti.

Pari a lui stanno, quantunque l'opera loro sia stata per quanto larga più limitata di quella del Carducci, Arturo Graf, che imprime orma profonda e tutta personale nella critica come nella lirica, poichè a lui si può applicare con tutto rigore ciò ch'egli scrive di Aurelio Ranieri, il suo redivivo, che cioè fantasia e ragione sono in lui egualmente operose ed autonome, sicchè dalla loro libera cooperazione, favorita dalla più profonda e varia coltura, zampilla una critica vivace, originale, dotta senza pedanteria, estetica senza soggettivismo, nutrita alle più classiche fonti, esperta dei più moderni atteggiamenti spirituali, intellettuali, artistici;

ALESSANDRO D'ANCONA [1835], professore a Pisa, Adolfo Bartoli [1833-1894], cui la morte troncò a mezzo il monumento maggiore ch'egli si stava

erigendo con la sua Storia della Letteratura. A questi seguon molto da presso Francesco d'Ovi-DIO [1849], professore a Napoli, Pio Raina, [1849], Isidoro del Lungo [1841], e Pasquale Villari [1827], professori a Firenze. Dietro a questi maggiori, dei quali taluni, come il VILLARI e il DEL LUNGO, han recato larga luce alla critica letteraria anche coi loro studi di storia civile, intorno al Macchiavelli e al Savonarola per il VILLARI, e intorno a Dino Compagni per il DEL LUNGO, viene una lunga e valente schiera. V'appartengono: Domenico Comparetti [1835], RODOLFO RENIER [1857], BONAVENTURA ZUMBINI [1839], il Novati, Michele Scherillo [1860], An-GELO SOLERTI [1865] illustratore del Tasso, il CASINI, il TORRACA, VITTORIO ROSSI, VITTORIO CIAN, FRANCESCO FLAMINJ, il MESTICA, il MASI, il Biagi, il Mantovani, il Borgognoni [1840-1893], il Morandi [1844], il Cesaréo, Orazio Bacci particolarmente noto per i lavori suoi sul Cellini, Giuseppe Biadego [1853], che in sessantanove pubblicazioni s'è venuto dal '73 ad oggi occupando di dare in luce scritti inediti dei più vari autori e sui più vari argomenti, interessanti per lo più Verona, Antonio Favaro [1847], matematico, editore delle opere del Galilei che sono ora al XIII volume e giungeranno al XX, e autore di più che 120 scritti intorno a Galileo, fra i quali importanti Galileo Galileo e lo Studio di Padova [1883], Bibliografia Galileiana [1891], e Indice cronologico del Carteggio Galileiano [1896], La critica degli uni ristabilisce l'esattezza storica di sui documenti; altri rintracciano la forma originale delle opere in edizioni critiche, altri infine studiansi di restituire nella vera luce le personalità storiche e psichiche degli autori.

Non si vuol tacere però che tale critica ha generato un equivoco riguardo al suo scopo in alcuni giovini, i quali l'hanno trattata come se essa fosse fine a se medesima, e non invece mezzo ad una critica più larga, più efficace, più complessa, e hanno quindi dedicata la lor lodevole attività a ricerche sterili e delle quali il frutto è del tutto inadeguato agli sforzi durati.

Intanto al culto e al commento di Dante, onore del secolo XIX, dedica specialissime attitudini il Conte G. L. PASSERINI (1858), uno dei più benemeriti dantofili nostri, fondatore e direttore del Giornale dantesco, della Collezione di opuscoli inediti e rari, della Biblioteca storico-critica della Lett. dantesca in collaborazione con P. Papa, della Strenna dantesca in collaborazione con O. Bacci. Dopo avere con ventiquattro sue opere, dal 1881 al 1903, studiato e illustrato con prezioso contributo di nuovi documenti e con profondo acume critico La famiglia, il casato, il matrimonio, la casa, il ritratto, la vita, le opere, la bibliografia di Dante, egli ha intrapresa la pubblicazione del monumentale Codice diplomatico dantesco in collaborazione con Guido Biagi, ha fondata la Lectura Dantis in Orsammichele a Firenze. e finalmente sta ora preparando la Bibliografia dantesca dell'ultimo decennio del Secolo XIX.

una Storia del Casato di Dante, una Vita di Dante, e il Commento delle opere minori. Mirabile operosità onde gli studi danteschi traggono lustro e incremento notevolissimo. Della biografia e delle opere di Dante si occupano pure con particolar competenza Michele Scherillo, lo Scartazzini, (1837-1901), Luigi Rocca, Antonio Fiammazzo (1851) autore di studi pregiati sui Codici friulani, veneti e veneziani della D. C., Giuseppe Vandelli, editore critico del sommo poema: e il Pascoli, che ne tenta una nuova e geniale interpretazione.

Contemporaneamente la pubblica lettura di Dante si va ognor più diffondendo nelle città nostre, iniziatrice e modello quella Firenze che nella storica Or San Michele chiama annualmente a convegno, lettori dei canti immortali, i più eletti cultori delle nostre lettere.

La storia civile, già notammo esser divenuta oggi una vera e propria scienza che rifugge da ogni lenocinio artistico, tutta intenta a perseguire l'ideale suo nella scrupolosa esattezza di date e fatti, nell'acuta indagine del vincolo logico che lega i fatti tra loro. Pur taluno fra gli storici nostri ha saputo vestir di forma bella nella sua austerità, il frutto delle proprie ricerche; e della forma storica ha dato il più splendido esempio Giosuè Carducci in quella magistrale sua prefazione alle Letture del Risorgimento, e in alcune pagine del proemio ai Rerum italicarum Scriptores, dove la con-

cisione e la rapiditá tacitiane non si discompagnano dal più lucido ordine, dalla visione sinteticamente chiara dei fatti, delle ragioni e delle conseguenze loro, dalla dizione più efficace e purgata.

Mori nel 1892 uno dei nostri maggiori storici, Bartolomeo Malfatti (1828) che a Milano partecipò ai moti d'indipendenza e d'unità, e qui e a Firenze professo storia e geografia, e lasciò a testimonio della sua vasta coltura e del suo acume critico: Imperatori e papi al tempo della signoria dei Franchi in Italia (1876), Bernardo re d'Italia, Il Quadrilatero, e un Manuale di Etnografia.

Forte cultore della storia è Francesco Berto-Lini (1836), professore all'Università di Bologna, che, data ogni sua cura alla storia d'Italia, pubblicó: Storia d'Italia, Saggi critici di storia italiana (1883), e una monumentale Storia del Risorgimento Italiano. Insieme a questi sarebbe da annoverarsi pure Carlo Tivaroni, autore d'una Storia critica della Rivoluzione francese, e di una ampia Storia del Risorgimento italiano, fonte inesausta di notizie, radunate con indefesso lavoro. Ma il valore del critico non è pari alla scrupolosità del ricercatore, e più la forma scorretta, inelegante, faragginosa, rende inamena la lettura e persin difficile l'uso del libro.

Altri storici di vaglia, e di più particolare competenza, sono Pasquale Villari e Isidoro del Lungo già nominati, e Giuseppe de Leva (1821-1895) con la sua monumentale e definitiva opera biografico-critica intorno a *Carlo V*.

EDOARDO ARBIB è al 4º volume del suo: Cinquant'anni di storia parlamentare che è rispetto, al parlamento quello che la Storia di NICOMEDE BIANCHI rispetto alla diplomazia.

Rimane ora che si tocchi di quel genere, proprio del secolo XIXº, di letteratura storica che i francesi battezzarono col titolo di Mèmoires, non importa se riguardanti fatti od uomini contemporanei o passati. Noi non abbiamo il nome, ma abbiamo la cosa; si tratta di opere che recano il frutto di un lavoro, talvolta lungo e minuto, di ricerche in archivio, in biblioteca, negli epistolari privati; l'opera cui queste ricerche han fornito il materiale è talvolta frammentaria, adunazione di studi parziali sol collegati dalla comunanza del soggetto o del tempo; talvolta assume una costituzione organica propria; l'una e l'altra tendono a dare una visione abbastanza completa e profonda di una età, di un gruppo di avvenimenti, della vita o di parte della vita di uno o più uomini notevoli. Tale visione è raramente destinata agli studiosi propriamente detti; più spesso invece si rivolge al gran pubblico dei non indotti, dei profani, e perciò l'autore si sforza di sfrondare l'opera sua di tutto l'apparato critico che la renderebbe pesante e di inamena lettura.

Simil genere di scritti trova particolare ospitalità, per il suo carattere, nelle riviste che son per l'appunto destinate al gran pubblico, ed ha per cultori anche critici e studiosi profondi, cui piace talora, quasi a svago, soffermarsi su queste indagini minori, di carattere letterario o storico che siano.

Di tal genere sono: Federico Confalonieri per Alessandro D'Ancona, prezioso contributo alla storia del Risorgimento italiano, quantunque parte delle asserzioni in esso contenute siano state discusse, e che tratteggia la figura e le vicende di questo grande patriota, la maggior vittima dei processi del '21; il volume di Arturo Graf: Attraverso il cinquecento, che ci dipinge, pur con poche e incomplete pennellate, l'indole di quel secolo, e l'altro Un'etéra romana (Tullia d'Aragona) di Guido Biagi che tratteggia il profilo di questa poetessa cortigiana del '500.

Altri nostri studiosi si son dati di proposito e quasi esclusivamente a trattar simile genere, e hanno di preferenza rivolto la loro attenzione sui fatti della nostra rivoluzione dal principiar del secolo XIX al 1859; periodo che offre un duplice interesse: quello patriottico, e l'altro del romanzesco misterioso di cui quegli avvenimenti sono spesso circondati.

A questa schiera appartiene RAFFAELLO BARBIERA [1851] che, oltre gli studi suoi di indole letteraria, ha specialmente dedicato la sua attività a far più noti e cari i personaggi e i fatti del nostro risorgimento. Frutto dei primi studi furono: Simpatie (1877), Le poesie di C. Porta commentate più storicamente che filosoficamente, e precedute da una biografia rifatta in parte su documenti inediti (1884); Poesie veneziane illustrate (1880); I poeti della patria, I poeti artigiani, ecc.

Il secondo ordine di ricerche fruttò: Il salotto della Contessa Maffei (1895), Figure e figurine del secolo che muore (1899), La principessa Belgioioso e il suo tempo (1902), Passioni del Risorgimento (1903).

Abbondante è in queste opere il materiale di prima fonte, di documenti inediti che il Barbiera ha posto in luce; ed esso è stato utilizzato con mano per lo più felice, se non sempre con esattezza critica, a tratteggiare ambienti, fatti, e personaggi in modo accessibile al pubblico cui quei libri sono destinati, e presso il quale essi hanno ottenuto larga voga, anche per la loro forma facile e alla mano, più che veramente corretta, per la curiosità e talora anche la quasi attualità delle notizie.

Meglio armato criticamente, e con minor diffusione, produsse simili opere Alessandro Luzio, direttore dell'Archivio di Mantova e autore di parecchie molto serie e molto lodate monografie su Silvio Pellico e i processi del '21, sul Commissario Salvotti, su Radetzky e di molte monografie su Isabella d'Este Gonzaga in collaborazione con Rodolfo Renier.

Può in questa categoria annoverarsi l'ottimo libro di Luigi Morandi, Come fu educato Vittorio Emanuele III, che unisce ai pregi letterari, alto valore pedagogico, sicche bene a ragione ne fu consigliata la lettura nelle nostre scuole secondarie.

Nello stesso genere si è illustrato Ромрео Мосменті [1852], deputato al Parlamento, no-

velliere, romanziere e poeta, studioso e innamorato della sua Venezia, cui ha dedicato la parte migliore della sua anima e della sua attività. Esordi nell'80 con uno studio critico su Carlo Goldoni, cui tennero dietro: La Storia di Venezia nella vita privata (1880) diffusissima in Italia e tradotta in quasi tutte le lingue, Vecchie Storie (1882), poi studi particolari su: Le dogaresse di Venezia (1884). Calli e canali di Venezia. Le isole della Laguna (1893-1895, in collaborazione con D. Mantovani), I Banditi della Repubblica Veneta (1897), Sebastiano Veniero e ta battaglia di Lepanto (1899), ed altre opere di cui parte ricorderemo, occupandoci della Storia dell'Arte. Venezia deve essere grata a questo suo prediletto figlio che, oratore con tutte le grazie della parola, scrittore con la veste più elegante, ne ha illustrate le glorie della natura, della storia, dell'arte.

· Fiori contemporaneamente la critica filosofica che si pose sulle traccie di Terenzio Mamiani, e di Augusto Conti (1822), illustre filosofo ed uomo politico, per opera:

di GAETANO TREZZA (1838-1892), uno dei nostri più insigni e geniali filosofi, instauretore presso noi della dottrina dell'evoluzione anche nella critica letteraria;

di Ruggero Bonghi (1828-1895), mente di mirabile lucidità e coltura, cui nocque forse la produzione troppo farraginosa;

di Tullo Massarani (1826), autore di numerosissime opere di critica letteraria e artistica dal 1850 ad oggi; fra esse primeggiano i Saggi su Carlo Tenca (1886), su Cesare Correnti, gli Studt di letteratura e d'arte, (1873), gli Studt di politica e di storia (1875), e quella Storia e fisiologia dell'arte del ridere (1902) che attesta così larga ed eclettica coltura, tanto acume di senso critico ed estetico;

di GAETANO NEGRI (1838-1902), profondo e geniale pensatore lombardo, così tragicamente rapito ai suoi cari e agli studi filosofici e critici, ne' quali recò tanta austerità e tanta modernità di metodo. Egli stesso, in una sua lettera (1) ricorda le sue principali opere: La crisi religiosa (1876), George Eliot, la sua vita e i suoi romanzi (1890), «è il mio capo lavoro» dice il Negri stesso, aggiungendo modestamente: ciò che non vuol dire che sia un bel libro), Bismark (1882), Nel passato e nel presente (1892), Segni dei tempi (1892), Rumori mondani (1894), Meditazioni vagabonde (1896), L'imperatore Giuliano (1901). Scrutatore ansioso anch'egli dell'alto mistero della vita e della morte, studiò imparzialmente le disformi scuole filosofiche antiche e moderne, e volse poi al razionalismo critico del Renan, a quella incredulità scientifica, cui appare « che la fede storicamente guardata, posa su di una base di sabbia », ma che, convinta dell'utilità della fede sincera, non fa propaganda di libero pensiero. La forma corretta

<sup>(1)</sup> George Eliot per Gaetano Negri Prefaz. di M. Scherillo, pag. VI.

e nitida, talora un po' ridondante, non sempre squisitamente pura, rende agevole e grata la lettura delle sue opere.

Un'altra morte recente ha funestato la famiglia degli studiosi de' problemi filosofici: quella di Giovanni Bovio (1841-1903), autodidatto, condizione questa che onora l'uomo ma forse rese men sistematici e severi i suoi studi, e quindi meno scientificamente critico e determinato il suo pensiero e il suo ragionamento.

Razionalista convinto egli sostituiva ai dogmi teologici un dogma suo: la ragione, la legge universale che già aveva affermato nella sua prima opera, *Il verbo novello* (1864).

Il Bovio dedico la sua vita quind'innanzi a concretare il sistema di questa legge universale e del suo attuarsi nel mondo; e questo sistema cerco nelle sue opere: Saggio critico del diritto penale e del nuovo fondamento etico (1872), Scienza del diritto (1877); cerco di dimostrarlo praticamente attuato nell'altre: Storia del diritto in Italia (1883), Filosofia del diritto (1885), Positivismo e naturalismo (1889), Il Genio (1897).

Seguace del Mazzini in politica, non nell'idea teista, il Bovio fu anche artista a suo modo, come vedemmo nella drammatica (1), e oratore; e come scrittore ed oratore ebbe una forma tutta sua, breve, assertiva, assiomatica, spesso non facile a penetrarsi da persone di mezzana coltura, e che acquistava una particolar potenza

<sup>(1)</sup> V. a pag. 329.

suggestiva, anche se non intesa, dal lussureggiare delle immagini, dalla musicalità del periodo, dalla solennità del gesto, dalla gravità della voce, dal tono apocalittico.

Notiamo ancora Alessandro Chiappelli, mente aperta e scrutatrice delle grandi questioni che occupano le società moderne.

Su tutti domina, non certo per valor letterario, ma per profondità di pensiero filosofico Roberto Ardigò (1828) professore all'Università di Padova. Egli, fattosi instauratore in Italia della filosofia positivista, di cui fu creatore lo Spencer, si spinge arditamente con l'indagine oltre il limite dell'inconoscibile, posto dal filosofo inglese alla sua speculazione, e indaga nella sua Morale positivista anche i grandi problemi dell'immortalità dell'anima e dell'esistenza di Dio. Peccato che la sua forma sia tale da legittimare il giuoco di parole di T. Mamiani, che chiamato a giudicare dell'eleggibilità dell'Ardigo alla cattedra universitaria, disse che le sue opere eran siffattamente scritte da doversi discutere della leggibilità, piuttosto che della eleggibilità.

Razionalista e positivista fu pure, nella parte più feconda della sua vita di studioso, Ausonio Franchi, pseudonimo di Cristoforo Bonavino [1821-1895] che fu prete, poi, abbandonato il sacerdozio, passò all'insegnamento della Storia della filosofia sostenendo con profondità di pensiero e con potenza mirabile di dialettica la dottrina positivo-razionalista, e pubblicando: La filosofia delle Scuole Italiane (1852).

Per uno strano rivolgimento dello spirito, nel 1889, giunto al limitare della vecchiaia e lasciato l'insegnamento, A. Franchi tornò alla religione e nell'*Ultima critica* combattè e disdisse le dottrine che aveva prima sostenute con tanta tenacia e tanto acume di critica. Condusse sempre vita intemerata.

PIETRO SICILIANI [1835-1885] di Galatina, segui gli stessi principi positivisti dell'Ardigo, applicandoli in particolar modo alla Scienza dell'educazione. Egli fu, puo dirsi, l'iniziatore della pedagogia positivista in Italia, il vero maestro della scuola laice e nazionale, di quella scuola, cioè, che ricollega il problema dell'educazione all'altro, ben più ampio e complesso, della formazione della specie, spiegato col concetto dinamico della evoluzione, il quale afferma che l'uomo, fin dai suoi stadi embrionali, non fa che rifare il cammino della specie.

I seguaci hanno superato il maestro, ed oggi la pedagogia positivista vanta i nomi del De Dominicis e dell'Angiulli, per dir dei maggiori.

Filosofo profondo e critico letterario è GIA-COMO BARZELLOTTI [1844], che fu negli anni suoi giovenili poeta e prosatore d'arte non mediocre, e delle tendenze giovenili serbo, anche nell'opere scientifiche, le qualità di squisito artista, e di stilista perfetto.

L'estetica è stata oggetto, in questi ultimi anni, di studi e ricerche di carattere scientifico ispirate ai principi professati da Francesco De Sanctis e francamente contrarie alla critica che si fonda sulla psico-patologia. Essa ha oggi quattro principali cultori; e fra essi Benedetto Croce, studioso delle correnti storiche dell'estetica, che ha dato il frutto delle sue speculazioni nel suo trattato L'Estetica.

Riassumere qui il contenuto e la teoria di questa poderosa opera sarebbe troppa ardua cosa, tanto essa è densa di pensiero, ardita e larga della concezione del tutto originale. Ricorderemo solo la tesi in essa sostenuta la quale mira ad estendere l'impero della scienza estetica, affermando che ne è oggetto non il bello nè l'arte, come nell'opinione comune, ma il linguaggio, nel senso più largo e comprensivo della parola, cioè l'espressione, in qualunque modo attuata, delle immagini interne. Di qui il sottotitolo dell'opera che considera l'estetica come scienza e linguistica generale.

Mario Pilo, notato che la ponderosa opera si divide in due parti, affatto indipendenti e che si potrebbero leggere non senza frutto anche staccate, rileva che « la prima, teoretica, è quella in cui spicca e colpisce l'audace e sicura originalità dell'autore; l'altra, storica, è un solenne documento della ampiezza mirabile degli studi preliminari con cui egli si è preparato a quest' opera personale. » MARIO PILO [1859], insegnante prima di scienze naturali, poi di Estetica, autore di liriche e di novelle; L'estetica psicologica (1892), Estetica (1893), La psycologie du beau et de l'art (1895), La estética integral (Madrid, 1898), Studi critici sugli estetisti francesi

contemporanei, e sulle successive Esposisioni internasionali d'arte a Venesia; Psicologia musicale (in preparazione), ha pur dato largo e geniale incremento agli studi di estetica.

ANGELO CONTI. avversario deciso della critica storica e filologica, che egli accusa di dare un'importanza eccessiva agli accessori dell'opera d'arte obliandone l'essenziale, che è l'emozione, ha affermato la sua teoria in Beata Riva - trattato dell'oblio, dove difende e propugna la critica puramente estetica contro coloro che limitano il loro ufficio alla classificazione delle opere d'arte considerate come dei prodotti necessari dell'intelligenza umana. Il Conti ha esercitato indubbiamente con le sue teorie un influsso notevole su Gabriele d'Annunzio, specie a proposito del rinnovamento teatrale; ma tale influsso è puramente formale, in quanto il Conti nel suo platonicismo è reciso avversario del Nietzsche, con le teorie del quale hanno molta affinità quelle sostenute dal D'Annunzio.

Mario Morasso con Imperialismo artistico e più praticamente con La vita moderna nell'Arte (1903), sostiene che noi ci siamo troppo compiaciuti nell'evocare e rimpiangere la bellezza delle età sepolte, negando alla nostra epoca ogni grandezza ed ogni poesia, mentre nell'affannoso agitarsi della vita moderna e nell'aspetto quasi eroico assunto dalla nostra cotidiana esistenza, nei trionfi della macchina, dello industrialismo, della scienza egli vede un'ottima fonte ispiratrice d'arte e di poesia.

Valentissimi cultori hanno la filologia, la linguistica, lo studio comparato delle letterature classiche o straniere, ed è loro maestro Grazia-DIO ISAIA ASCOLI [1829], onore della linguistica europea, fondatore della filologia comparata in Italia, e direttore dell' Archivio glottologico italiano, mente mirabile per vastità, per ordine, per prodigiosa coltura varia e geniale, accompagnate e corroborate da una memoria ferrea, da una attività non fiaccata ne dal lungo lavoro ne dagli anni. Vano sarebbe volerne ricordare qui le innumeri opere d'ogni mole e de' più vari argomenti, mentre a gloria di lui basta citare la Fonologia comparata del sanscrito, del greco e del latino (1870) e quell'Archivio glottologico italiano del quale egli puo veramente dire Exegi monumentum aere perennius.

Coltivo gli studi filologici con molto onore l'abate Gaspare Gorresio [1808-1891] insigne sanscritista, cui si deve la prima traduzione del poema indiano Rámdyana, compiuta tra il 1842 e il 1867, sotto gli auspici di Re Carlo Alberto; Gorresio tenne il primo corso di lingua sanscrita in Italia (1852), da quella cattedra sulla quale poi gli successe G. Flechia.

Filologi di grande acume e sapienza sono inoltre: Cesare Guasti [1822-1889], elegante e schietto nel dettato;

MICHELE KERBAKER [1836], filologo e indianista, professore di lingue e letterature comparate all'Università di Napoli; autodidatto per il Sanscrito, ne tradusse molte opere; scrisse saggi

di mitologia comparata, di filologia e di filosofia della religione; notevole specialmente è La filosofia comparata e la filosofia classica.

Seguono: Giovanni Flechia [1811], filologo sommo, Elia Lattes [1843] filologo ed archeologo, PIO RAINA, illustratore dell'epopea francese, Francesco d'Ovidio, maestro nella quistione della lingua, Ugo Angelo Canello, seguace del Trezza, che lasció prove di così squisito intendimento della letteratura provenzale, Ernesto Monaci [1844] dell'Università di Roma, e il Teza [1831] orientalista e il Rigutini [1830-1903], e il Mo-RANDI [1844], che si esercitò particolarmente sulla lingua dei Promessi Sposi, e il Реткоссні, e, maggiore, Pietro Fanfani [1815-1879], tutti valenti nelle discipline linguistiche nostre; e il CHIARINI, il CHIAPPELLI, il NENCIONI, il PICA, famigliari conoscitori delle moderne letterature straniere; e infine Angelo De Gubernatis [1840] più fecondo e versatile forse che profondo scrittore di letteratura e di filologia; e ITALO PIZZI [1849], operosissimo, ottimo conoscitore delle lingue e letterature sanscrita e persiana, autore di traduzioni da lingue orientali ed europee, di opere di critica storica e letteraria nonchè di genere didattico ed originali. [Firdusi (1886-89), Antologia epica (1891), I Nibelunghi (1889), Le novelle indiane (1896), ecc.; Storia della poesia persiana (1894), Pessimismo orientale (1902), L'islamismo, La letteratura araba (1903), Grammatica di diverse lingue orientali; Miro e Naida, originale romanzo in ottave, in 20 canti di cui l'argomento è tratto da una pietosa storia romanzesca persiana].

Valente folklorista e cultore delle lingue e romanze è Egidio Gorra [1861], professore al-l'Università di Pavia [Il dialetto di Piacenza (1887), Il dialetto di Parma (1891), Il Fiore e il Romanzo della Rosa (1888), Lingue neolatine (1894), Delle origini della poesia lirica nel M. E. (1895), Lingua e letteratura spagnuola dalle origini (1898) ed altre].

L'eloquenza, una delle poche forme classiche della prosa che viva ancora oggidi, non ha però avuto presso noi grandi esempi, nè sotto l'aspetto politico, nè nel genere religioso.

Nel parlamento, gli oratori politici dominando il soggetto che trattano, più spesso di quel che ne siano dominati, mancando cioè di convinzione e di fervore, e spesso anche di coltura letteraria raffinata e di addestramento al parlare in pubblico, pochi fra essi han lasciato di sè fama.

CAMILLO CAVOUR [1810-1861], ebbe certo notevoli doti di oratore, convinzione, efficacia, chiarezza, ma poco conosceva la lingua italiana e mori quando il diuturno esercizio lo avviava a ben maggiore correttezza.

Ebbe egli notevoli avversari in Angelo Brofferio e nel Guerrazzi, verbosi e tribunizi, un rivale in Urbano Rattazzi [1808-1873] abile ma freddo e riservato; continuatori, Marco Minghetti [1818-1886], oratore esimio, forse il mi-

gliore, per distinzione e correttezza, ma più persuasivo che commovente, come Cesare Corrent [1815-1888] statista di prima forza, ma scarso di calore; Agostino Depretis [1813-1887], più astuto che corretto ed elegante; Pasquale Stanislao Mancini [1817-1888], più facile e appariscente, che sodo oratore; Felice Cavallotti che avrebbe avuto forse le migliori qualità di coltura, di fantasia, di calore, se lo avesse soccorso una voce più aggraziata e forte.

Ottimo tra i viventi è Michele Coppino [1822] che ha le qualità di Cesare Correnti, senza averne i difetti.

Anche elegante e colto parlatore è GIOVANNI FALDELLA, conferenziere e commemoratore insigne, e che deputato in quattro elezioni, poi senatore, ha pronunciato notevoli discorsi riuniti, in parte, nel volume che s'intitola: Giustizia giusta.

Nell'oratoria sacra ebbe voga padre Agostino da Montefeltro [1843], al mondo Luigi Vicini, francescano; ma ha certo maggior larghezza di vedute, più soda ed eclettica coltura padre Giovanni Semeria [1867] acuto e intendente anche nella critica letteraria, laureato in lettere ed in filosofia, autore di molte opere di carattere religioso e filosofico, e di moltissime conferenze intorno a questioni religiose, sociali e letterarie. (Venticinque anni di Storia del Cristianesimo nascente, Il primo sangue cristiano, Dogma, gerarchie e culto nella chiesa primitiva, Scienza e fede nel loro preteso conflitto, L'eredità del

secolo, conferenze sociali, L'evoluzione religiosa della lirica italiana nel secolo XIX, ecc.).

L'oratoria letteraria vorrebbe lungo discorso, ma essa si confonde, pel genere e per i nomi con la critica letteraria, di cui altro non è se non la manifestazione orale.

Vero artista della parola è Antonio Frade-LETTO [1859], mente larga ed aperta a tutte le manifestazioni del bello; ma, quantunque egli abbia ampia competenza anche in letteratura, mi par più opportuno parlarne fra i critici d'arte, nell'ultimo paragrafo di questo capitolo.

Della letteratura scientifica ci interessa un solo ramo: quello della fisiologia, che fu da taluni scrittori divulgata, popolarizzata, fatta argomento di opere le quali per essere scritte in forma facile, dilettevole, amena non perdettero del loro valore scientifico.

Mentre Antonio Stoppani [1824-1891] abate e studioso, portava la genialità della sua mente e l'eleganza della forma ad avviare lo studio della geologia, e Paolo Mantegazza [1831] produceva con eccessiva fecondità ed eccessiva pretesa letteraria, a scapito della profondità scientifica, numerosissime opere di medicina e antropologia, si formava la nuova scuola degli scienziati letterati, nella quale emerge quello che il Carducci disse « scienziato di molte arti »: dico Michele Lessona [1823-1894].

Anima temperata e candidamente mite, il Lessona se non ebbe la divinazione del genio, ebbe però larga coltura, omogeneità di idee e di ricerche, facoltà di nitida esposizione in forma briosa e vivace, con istile attraente, e, se men brillante del Mantegazza, fu di lui più serio e profondo.

Il suo Volere é potere ebbe per efficacia educativa la maggior parte nell'attribuirgli la fama, quantunque fosse opera che pareva uscire dall'ambito delle speciali discipline cui egli aveva rivolta la sua attività; dico pareva uscire, perchè di fatto il Lessona fu, prima e più ancora che uno scienziato, un educatore che seppe farsi amare dai suoi scolari e dare cittadini probi e onesti alla patria, si che la maggior parte delle sue opere scientifiche son dedicate appunto ai giovini, ai quali egli attese a spezzare il pane delle scienze naturali con la Storia naturale ad uso dei licei, le Nozioni elementari di zoologia, le Conversazioni scientifiche. ecc., mentre al pubblico indirizzava altre opere (li mare, Gli acquari ecc.) e la traduzione dell'Origine dell'uomo di Carlo Darwin, il grande fisiologo che con L'Origine delle specie ha dettato forse il più gran libro scientifico del secolo XIX.

Degno continuatore dell'opera del Lessona fu PAOLO LIOY [1836], che nell'accurato, scientifico studio della natura, ha portato un potente alito di vera poesia, e più l'amore dell'artista, che l'arida curiosità della scienziato, si che i suoi libri hanno fatto la loro strada nella libera e famigliar veste artistica, meglio forse che se li avesse presentati al mondo «in giubba a

coda di rondine, colla tuba e la cravatta bianca » come egli stesso scherzando deplora di non aver fatto.

Divulgatori dell'antropologia e della fisiologia furono:

GIUSEPPE SERGI [1841], professore all'Università di Roma, dove creò la Scuola d'Antropologia e il Museo, ora ricchissimo, e dove stabili il primo Laboratorio di Psicologia sperimentale. L'elenco delle sue opere conta 122 Memorie quasi tutte su argomenti di fisiologia, psicologia e antropologia, e più che 27 opere voluminose che trattano Principi di psicologia sulla base delle scienze sperimentali [1873-74], la Teoria fisiologica della percezione [1881], gli Elementi di psicologia [1879], l'Antropologia e le scienze antropologiche [1889], ed altri argomenti affini a questi, portandovi una luce nuova di sperimentalismo scientifico. Pubblicò recentemente l'Evoluzione umana individuale e sociale, e ha ora in corso di stampa l'Origine dei fenomeni psichici (quarta parte) corretta e aumentata:

Enrico Agostino Morselli [1852], professore di Psichiatria all'Università di Genova, che nei suoi lavori, nelle sue lezioni, nelle sue conferenze, nelle sue ricerche di laboratorio, si occupò, oltreche di Psichiatria e Neuropatologia, di Antropologia, di Psicologia, di Filosofia scientifica; fondò e diresse vari periodici di scienze speciali, fra cui la Rivista di filosofia scientifica, il periodico più reputato quale rappresen-

tante del pensiero filosofico moderno. Le sue memorie scientifiche superano le 150, tra le quali notansi come più importanti: Il suicidio, saggio di statistica morale comparata, tradotto in varie lingue [1879], Critica e riforma del metodo in antropologia [1880], Antropologia generale [1887-1903] Carlo Darwin e il darvinismo nelle scienze biologiche e sociali [1892], Biografia di un bandito (G. Musolino di fronte alla psichiatria e alla sociologia) [1903]; ha in corso di stampa: Psicologia e Spiritismo e Antropologia psicologica.

Tito Vignoli [1828], è profondo e novatore negli studi antropologici e sociologici cui reco notevolissimo contributo con Dottrina razionale del progresso [1867], Legge fondamentale dell'intelligenza nel regno animale (tradotto in inglese e tedesco), Mito e Scienza, Descrizioni antropologiche, Descrizioni scientifiche. Dirige il Civico Museo milanese di Storia Naturale, e professa alla R. Accademia Scientifico-Letteraria pure di Milano, dove ha recentemente svolto la materia che formerà argomento d'una sua prossima opera: Le dottrine biologiche, antropologiche e trasformiste attuali.

Sicuro e geniale indagatore nelle scienze fisiologiche è Angelo Mosso [1846], professore alla Università di Torino, vero artista della parola, osservatore acuto e calmo, potente riproduttore della natura, geniale e attraente espositore della dottrina fisiologica, fresco nelle immagini, schietto nelle espressioni, corretto e lucido nella frase e nella parola. Sono sue opere

principali La Paura, La Fatica, Fisiologia dell'uomo sulle Alpi, e la più recente, di grande valore anche pedagogico: Mens sana in corpore sano.

E, poiché anche di scienze antropologiche e psicologiche venimmo a parlare, non m'è consentito tacere di una Scienza che l'Italia ha il vanto d'aver fondato, la *Psicologia patologica*, la quale fu applicata a due distinte ricerche: quella intorno alle influenze esercitate sul manifestarsi del genio dalle condizioni psicologiche e patologiche ingenite od ereditarie nell'individuo, e l'altra che diè origine alla *psicologia criminale*.

All'una e all'altra dette impulso potente Cesare Lombroso [1836], professore all'Università di Torino, che con Enrico Ferri fondo la nuova scuola criminale, indirizzata a ridurre a scienza positiva lo studio delle tendenze criminose dell'uomo, riscontrandone le fonti in condizioni psichiche patologiche, normalmente ereditarie, e manifestantisi con particolari caratteri somatici.

Il Lombroso, cui niuno può negare una profonda convinzione e coscienza di scienziato, ha anche voluto ridurre a forme di degenerazione patologica le manifestazioni del genio, nelle sue opere Genio e follia, L'Uomo di genio, Pensieri e meteore. Ma pare che egli, e più taluni suoi seguaci, abbiano condotto tropp'oltre le loro deduzioni; e a loro si oppose, con più calore di convinzione che lucidità d'argomentazione Giovanni Bovio nel suo libro 11 Genio.

Il problema dell'essenza del genio tortura anche la mente di ADOLFO PADOVAN (1869) che, dopo aver affrontato il pubblico con alcuni scritti minori, s'è preparato con due saggi: Le creature sovrane e I figli della gloria (tradotto in varie lingue) a cimentarsi nello studio dell'Uomo di genio, ch'egli anzitutto analizzerà, nella sua prossima opera, come poeta. Gli scritti di questo giovine scrittore risentono ancora della sua fede di nascita recente, ma attestano indagine attenta, acume di critica e di induzione, varietà di coltura, e tendono a dimostrare una teoria fisiologica del genio del tutto opposta a quella patologica del Lombroso.

Meritano di esser ricordati, tra i seguaci e i cultori della psicologia patologica positiva il Patrizi col suo libro sul Leopardi, il De Dominicis, il Sergi, il Sighele, il Morselli, il Ferrianni [(1852), magistrato e cultore di patologia criminale; L'amore in tribunale, Madri snaturate, Minorenni delinquenti. Nel mondo dell'infansia, Delinquenti scaltri e fortunati, Studi di psicologia infantile, I drammi dei fanciulli, ecc.].

Principale fra questi studiosi è Enrico Ferri [1856, allievo di Pietro Ellero, avvocato, deputato, giornalista, uno dei capi del partito socialista in Italia. Dei 40 e più suoi scritti i più importanti saggi di sociologia sono: La sociologia criminale (1900), che tu tradotto in tedesco, francese, inglese e spagnuolo, L'omicidio nell' antropologia criminale (1895), Studi sulla criminalità (1901), La scuola criminale positiva (1901)]. Egli ha dedicato tutta la sua attività scientifica alla sociologia criminale, svolgendo in una sua prima opera la Teoria dell'imputabilità e la negazione del libero arbitrio, e in altre successive tentando disvelare I nuovi orizzonti del diritto e della procedura penale.

Resta ch'io dica dei giornali, di quelli almeno che hanno importanza letteraria; chè il giornale nel secolo XIX ha percorso rapido cammino e segnata una parabola nella quale è trascorso oltre il vertice. Oggi il giornale, nel senso volgare della parola, non è più, come argutamente ha detto nella North American Review [Gennaio 1901] Alfredo Harmsworth, che una specie di cestino collocato alla fine di un filo telegrafico, nel quale qualsiasi reporter o telegrafista può buttare tuttociò che gli piace. Or non è certo di questo giornale che la storia letteraria può e deve occuparsi; l'indole sua gli toglie ogni valore duraturo, come la fretta con cui di necessità deve essere composto lo priva di pregio letterario.

Ma così non fu sempre; e tra i giornalisti che han lasciato traccia di sè mi par debito ricordare Leone Fortis [1824-1896] il quale, oltrechè autore drammatico che ebbe voga ai suoi tempi, fu facile scrittore, critico arguto, giornalista insigne; il suo «Pungolo» ebbe larghissima diffusione per molto tempo, e piene di brio e di humour furono le sue conversazioni sull'Illustrazione Italiana, da lui poi riunite in volumi. Vicino al Fortis per molti pregi sta Pietro FERRIGNI [1836-1898?] che soleva firmarsi col pseudonimo di Yorick. Avvocato, il Ferrigni lasciò il foro per il giornale e per molt'anni nelle appendici della Nazione di Firenze profuse a larga mano, parlando di letteratura o d'arte, di tribunali o di esposizioni floreali, tutte le grazie, tutta

la vivacità, il brio, la festività, l'arguzia, talora un po' biricchina e svelta, del suo spirito toscano. Fu colto, erudito anche, ma non abusò mai della sua erudizione, ne per essa fu mai pesante; ebbe memoria prodigiosa, spirito pronto, cuore aperto a quanto era nobile e bello; maneggio la lingua più correttamente toscana con una sicurezza, una disinvoltura, una eleganza squisita, una felicità di tono e di coloritura tali da accostarsi per l'efficacia ravvivatrice de' suoi scritti al De Amicis.

I suoi articoli raccolti in volume son letti ancor oggi con sano e vero godimento; e pari al successo del Su e giù per Firenze, della Festa dei fiori, del Vedi Napoli e poi.... fu quello del suo miglior libro: ll Re è morto! [1878], per la morte di Re Vittorio Emanuele II.

Tra i migliori giornalisti viventi sono da annoverarsi Edoardo Arbib e Ugo Pesci, autore anche di buone e facili monografie contemporanee (Come siamo entrati in Roma, Il Re Martire, ecc.).

Oggi dei giornali — fatte le debite ed onorevoli eccezioni — meritano d'esser ricordati: per valore letterario e critico, La Nuova Antologia, La rivista d'Italia, l'Emporium, Natura ed Arte, l'Illustrazione Italiana; e per valore di critica letteraria, Il Giornale storico della letteratura italiana, la Rivista critica di L. ital., il Bollettino bibliografico della letteratura italiana, La critica, e il Bollettino della Società dantesca italiana, che si pubblicano rispettivamente a To-

rino sotto la direzione di F. Novati e R. Renier, a Napoli sotto la direzione di E. Pércopo e N. Zingarelli, a Pisa sotto la direzione di A. D'Ancona, a Napoli da B. Croce, a Firenze per cura di M. Barbi.

Troppe sono le riviste di carattere scientifico perche si possa dar qui luogo alla loro enumerazione.

## § III.

Le donne letterate nella poesia e nella prosa.

La storia dell'ultimo trentennio, in Italia e fuori, ha tra le sue note particolari quella di una più larga partecipazione della donna alla vita così professionale come letteraria del paese. Le cause se ne debbon probabilmente ricercare in quel largo rinnovamento morale, intellettuale, sociale, che accompagno il ricostituirsi d'Italia ad unità.

Il fondersi dei molti stati in uno solo ha recato con sè il formarsi di grandi centri di coltura e di vita sociale, ha ristretto di molto, invece, il numero delle piccole società provinciali, e fra quelle che ancor son rimaste s'è diffuso dalle grandi città un alito di vita più fecondo d'attività. Anche la posizione famigliare e sociale della donna s'è mutata, e nei cresciuti bisogni della vita la donna ha trovato l'impulso a cercar d'attuare a profitto di sè o della sua famiglia le proprie attitudini materiali od intellettuali, iniziando nelle professioni più umili una concorrenza all'uomo che si fa di giorno

in giorno più grave; ad un tempo il movimento femminista, propugnante l'uguaglianza fondamentale della donna di fronte all'uomo, ha generato in lei il desiderio di provare che essa poteva contendere all'uomo anche il primato letterario.

La prova, a dir vero, non pare sin qui ottenuta.

Nelle scienze nessuna donna ha saputo affermarsi notevolmente, ne coll'esercizio pratico di esse, nè con opere speculative; di tutte le gentili scrittrici di cui parleremo in appresso, non una ha saputo conseguire quella giustificata, perdurante notorietà, che è pur vanto di molti fra i cultori delle lettere nostre, e che non è la fama, transitoria anche se varcante le Alpi ed il mare, della quale possono compiacersi alcune maggiori tra le nostre letterate. Mancano di solito in esse quelle doti dell'intelletto e della forma che sole possono qualificare grande uno scrittore, poeta o prosatore ch'egli sia; manca una nota vigorosa e personale, l'impronta di uno spirito che ha una visione sua propria del mondo, e la persegue senza posa negli uomini e nelle cose; manca quindi lo stile nello scrittore come nell'opera sua, la forma è spesso incolore, dilavata, prolissa e convenzionale, poco è originale la concezione, come son scarse l'acutezza dell'osservazione psicologica, la profondità dell'analisi, la potenza della sintesi.

Non è malevolenza maschile che detta queste parole: chè anzi da forse più severo giudizio della letteratura femminile una gentile scrittrice, Mara Antelling, affermando di Neera che « si può dire che ella con Bruno Sperani ed altre poche conservino ancora la prerogativa di scrivere perchè hanno qualchecosa da dire, non—come molte altre—per mettere insieme delle frasi onde fare un rumor vano intorno al loro nome ».

D'altronde c'è un vasto campo d'osservazione psicologica in cui l'uomo non può « ficcar lo viso al fondo »: l'anima femminile, di cui solo una donna può scrutare l'enigma; e il mistero è troppo attraente, quando non anche torturante, perchè, sacrificando l'orgoglio alla curiosità, l'uomo non invochi la guida sicura che lo disveli. Così l'avvenire sia più propizio all'attuarsi del voto.

Della più larga partecipazione femminile all'attività letteraria s'ebber già i prodromi « in
quell'albore lunare di sentimentalismo che fu
l'età innanzi il '60 », quando sotto la dittatura del
poeta di Dasindo, Erminia Fua-Fusinato, di Rovigo ]1834-76] — insieme con il marito Arnaldo
— « rinfrescava di un rivolo pratiano di poesie, l'ultima stagione del romanticismo decadente » (1) — pur non sopravvivendo oggi di
lei e delle sue dolci e malinconiche ballate più
che il ricordo; e Giannina Milli, di Teramo
[1827-88], emula di lei, versando, pellegrina per

<sup>(1)</sup> V. Checchia. — Poeti, prosatori e filosofi nel secolo che muore, pag. 387.

l'Italia, il suo canto, saliva in fama di ispirata improvvisatrice, quantunque mancasse alle sue liriche — notevoli certo per facile e spontanea vena — vitalità nel pensiero affettivo e nel fantasma lirico, ed efficacia nella rappresentazione, senza parlar della forma spesso incerta e prosastica, sempre un po' cedevole e slegata (1).

Ma una vera e propria repubblica letteraria femminile non cominció a costituirsi se non dopo il '70.

Nel famoso periodo sommarughiano ebbe fama e voga notevole per quanto fugace, Eva Cattermole Mancini [1858-1898] di Cannes, che scrisse, sotto il pseudonimo di Contessa Lara, novelline, bozzetti, articoli critici, e soprattutto tenui e melanconici versi in cui parve sdoppiarsi l'anima lirica di Lorenzo Stecchetti.

Venendo, finalmente, all'oggi, veramente potremo enumerare tutta una schiera di donne che vanno facendo, con più o meno di valore, le lor prove ne' vari campi della letteratura contemporanea.

#### Poesia.

Meritano particolare attenzione, del manipolo che combatte nel campo della poesia, alcuni nomi.

Grande fama, in Italia e fuori, conquistó d'un tratto ADA NEGRI, lodigiana, con i due volumi

<sup>(1)</sup> Cfr. CHECCHIA, ib.

di liriche: Fatalità (1893) e Tempeste (1896) — che furono giudicati assai variamente dalla critica, ma dove non può negarsi rispecchiata una non comune tempra poetica, ed aleggiante un impeto lirico talvolta — a detta del Nencioni — persino eccessivo.

Nata di madre operaia e nell'ambiente operaio vissuta, animata da un generoso ideale di fratellanza universale e di redenzione degli umili, degli abbietti, dei vinti nella lotta quotidiana e terribile per l'esistenza, la Negri canta di questi oppressi le angosce, i diritti e le ribellioni, con accesa fantasia e notevole fascino comunicativo; senonchė il suo stesso entusiasmo di fede la conduce spesso, da un lato a trasfigurare ed idealizzare eccessivamente i lavoratori, i contadini, gli operai che sono i protagonisti della sua poesia, e dall'altro a mostrarsi ingiusta e partigiana verso le altre classi sociali, e in particolar modo verso quella borghesia cui il progresso umano deve pur le più meravigliose fra le sue conquiste.

La forma di queste liriche, spesso trascurata od eccessivamente prosastica, ha tuttavia grandi pregi di spontaneità, di colorito e di sincerità nella rappresentazione.

Fu tenuta dal Carducci al fonte battesimale della poesia Annie Vivanti, nata a Londra, di padre italiano e di madre tedesca, venuta bambina in Italia, educata giovinetta in America; meteora brillata di luce fulgida ma fugace nel cielo letterario, con le sue Liriche (1890) — dove

ella appare veramente « come il portato insieme fisiologico del sangue misto, e morale della tradizione domestica (la madre usciva da una famiglia di letterati) e della libera educazione americana (1).

Nei suoi versi, l'anima, l'ardenza, l'espressione è tutta meridionale e italiana; ma nella struttura e nel giro della strofe è qualcosa del movimento e della indeterminatezza vaga del *Lied* germanico.

Le liriche della Vivanti, prevalentemente eroliche, hanno decisa impronta romantica, pur nella zingaresca scapigliatura dell'ispirazione e della forma; quest'ultima è colorita ed efficace, ma troppo spesso scorretta, prosastica, volgare.

Anima vera d'artista e certo la maggiore tra le viventi poetesse italiane è VITTORIA AGANOOR, veneto-armena di sangue e di sentimento, già alunna dell'abate Zanella, della cui classica eleganza e spontaneita è il riflesso visibile nelle sue poesie, Leggenda Eterna (1900).

Dotata di una larga e profonda coltura classica e di un'eletta arte del verso e dello stile, per questo come pel contenuto la lirica della Aganoor rivela un temperamento di poeta essenzialmente ed intimamente aristocratico.

Una forza concentrata di passione, una visione immediata ed animatrice della Natura — quasi shelleyana, per la identificazione dell'anima

<sup>(1)</sup> Crf. A. VIVANTI: Liriche, prefazione.

umana con la grande anima delle cose — sono le qualità artistiche più notevoli della Aganoor; — alla quale anche la storia offre materia per alta ed epica poesia, come nella bellissima ode, I cavalli di S. Marco, che è una rapida e potente rievocazione lirica della grande e tragica storia di Venezia.

Degne di nota sono pure, in questo campo: la perugina Alinda Bonacci Brunamonti [1841-1903], (Versi, Nuovi canti, Versi Campestri, ecc.), allieva anch'essa dello Zanella e del Maffei, dei quali sa render ne' suoi versi il profumo della espressione e la gentilezza del pensiero; Clelia Bertini Attili, Elda Gianelli, triestina, autrice di versi di mite e serena purezza nella concezione e nel sentimento; Rachele Botti Binda, Luisa Anzoletti con versi di natura e di contenuto piuttosto austero e talvolta filosofico; Grazia Pierantoni Mancini ed altre.

#### Romanzo e novella.

Più largo è il contributo recato dalla donna alla odierna produzione romanzesca e novellistica.

E per questo riguardo in primo luogo va segnalata MATILDE SERAO; nata a Patrasso [1856], di padre napoletano esule, e di madre uscente da nobilissima famiglia greca, essa è certo la maggiore tra le viventi scrittrici italiane.

Dotata di attività e di fecondità istancabili, ella è venuta in 20 anni accumulando roman-

e novelle, che sollevarono tempeste di entusiasmi e di critiche, ma che le assicurarono fama in Italia e fuori, massime in Francia.

La caratteristica che la distingue è una inesauribile e veramente meridionale potenza di fantasia, spesso senza legge nè freno; d'onde, insieme a pregi grandissimi di colorito, di facilità, di suggestiva efficacia nello stile, le deriva anche, non lieve difetto, molta sovrabbondanza, con pregiudizio della semplicità e sincerità nella rappresentazione.

Nella maggior parte dei suoi romanzi e delle sue novelle ella riproduce l'ambiente e la vita di Napoli, quale si manifesta in tutti i vari stati sociali, dalla aristocrazia elegante e corrotta, alla piccola borghesia lavoratrice e al popolo miserabile gaio e chiassoso, che vive nei vicoli e negli angiporti di quell'immenso alveare umano. Il romanzo napoletano *ll paese di cuccagna* [1891] — rimane infatti sino ad ora l'opera migliore di M. Serao, che si è anche mostrata acuta analizzatrice psicologica nei due volumi *Gli amanti* e *Le amanti*.

Con il recente libro, Al paese di Gesù, apparso poco dopo Le Désert e Jérusálem di P. Loti, la Serao sembra essersi ricollegata al movimento neo-mistico che va sempre più accentuandosi nella letteratura contemporanea (Bourget, Verlaine, Tolstoi) — e che ha in Italia il suo più autorevole campione in Antonio Fogazzaro.

Notevole scrittrice è Elena Zuccaro Radius

(Neera), tempra forse più di pensatrice che di artista, la quale, in particolar modo in alcuni dei suoi ultimi romanzi. mostra di sapere cogliere assai bene le mille, continue ed occulte rispondenze tra l'anima e le cose, donde si diffonde su l'azione — per se stessa tenuissima — una atmosfera di poesia, che rende vaghi i contorni delle cose e forse talvolta nuoce alla efficace rappresentazione della realta.

Neera scrisse: Il Nido, Un romanzo, Addio, Teresa, Vecchie Catene, Lydia, Nel segno, Un amuleto, ed altri romanzi e novelle; Teresa è il suo capolavoro, finissimo nella descrizione del piccolo ambiente di provincia.

Bella fama si va acquistando la giovane scrittrice e poetessa sarda GRAZIA DELEDDA [1875]: scrisse La via del male, Il Tesoro, La giustizia, Le anime oneste, Le tentazioni, Il vecchio della montagna, Elias Portolu, ecc.

I suoi versi, le sue novelle, i suoi romanzi ritraggone con ricca tavolozza ed acume di indagine psicologica la vita e i costumi semplici e primitivi dei pastori sardi, viventi nella solitudine delle loro montagne, in cospetto delle aspre e selvaggie bellezze di quella natura vergine e alpestre. Con notevole sicurezza sa la Deledda fissare, a tocchi rapidi, crudi, i caratteri dei suoi personaggi; e sa con grande verità ed evidenza descrivere il paesaggio nel quale essi si muovono.

Grazia Deledda rappresenta una notevole promessa, ed ha certo un'originalitá spiccata nella scelta degli argomenti, nelle linee sculturali del disegno, nella efficacia suggestiva della rappresentazione; la forma è rapida, serrata, ma non impeccabile.

S'aggruppano a lei — per un particolar segno che le contraddistingue — Fulvia, Regina di Luanto, Luigi di San Giusto, Térésah, Jolanda, Gemma Ferruggia, sei giovani donne che l'avvenire forse riserba a smentire la previsione nostra pessimistica sulla donna letterata.

RACHELE FULVIA SAPORITI (Fulvia), si addestro alle lettere scrivendo per giornali letterari e politici, poi ben presto affronto il pubblico con volumi separati di novelle e romanzi, dei quali usciron primi: Troppo flera? e Realtà, due raccolte di novelle che fecero subito simpatica e cara ai lettori questa giovane scrittrice, robusta nella forma, decisa nei contorni, risoluta e forte nella concezione, senza quella ostentata mascolinità che contrasta in talune letterate con la grazia del sesso cui appartengono.

Sicura e delicata nel bozzetto Foglie sparse, affettuosa e sapiente nelle novelle per l'adolescenza (Per voi, fanciulli, Storielle serene), Fulvia ha inoltre composto quattro romanzi: Procelle dell'anima, Marco Delinas (autobiografia), Bianca, e Bianca Monselice, e ha recentissimamente pubblicato Il dubbio, che aduna due novelle, e ripubblicato Marco Delinas, sotto il nuovo titolo di Via Mala, e Bianca, e Bianca di Monselice pure ribattezzati Virtù d'amore.

La Marchesa Maria Plattis Maiocchi (Jo-

landa), prende naturalmente posto presso Fulvia, per l'affinità di indirizzo sentimentale e artistico che accomuna i loro scritti, ne' quali riscontrate — più vivido in Jolanda — l'influsso del romanzo fogazzariano. Oltre ad alcune opere di analisi psicologica storica (Le donne nei poemi di Wagner, Le incognite), Jolanda, nella solitudine triste in cui la piombò il soffio della morte tragicamente passando sulla sua casa, ha composto più romanzi (Sotto il paralume color di rosa, Rivincita, Tre Marie, Alle soglie d'eternità).

Freme nei romanzi di Jolanda un cuore particolarmente sensibile, amoroso, appassionato; e che della passione sa più i dolori che i deliri; e quelli descrive con una verità impressionante; su questi sorvola senza ostentazione ma con verecondia. Il paesaggio è sentito ed espresso con sicura ed efficace parsimonia di tratti, facile e piana la forma.

REGINA DI LUANTO (che vuol serbare il mistero intorno al suo vero nome), vien qui terza per virtù di contrasto con Jolanda. Essa con Salamandra, La scuola di Linda, Gli agonizzanti, La servetta, ha senza alcun ritegno preso ad anatomizzare vizì, corruzione, passioni basse, e nel suo stile tagliente, incisivo, persegue un intento di moralità che nobilita la sua opera, e fa apparire meno strana la signorilità opulenta della sua bellezza femminile nell'ambiente in cui analizzando si attarda.

Luigia Macina Gervasio (Luigi di San Giusto)

[Un vinto, Nennella, Vita nuova, Errore, I bimbi, La maestra bella, Fede], tesse intorno alle figure disegnate con molta nitidezza, frutto d'una fine analisi, intrecci vivi di interesse, e fatta famigliare con l'infanzia dall'esercizio dell'insegnamento, ne tratteggia con particolar valentia la piccola vita spirituale e materiale.

GEMMA FERRUGGIA, sincera nell'opera sua come nel suo nome, ha tentato il romanzo e la commedia; questa lascio ben presto, quello coltiva con amore insieme al bozzetto [Fascino, Follie muliebri, Gli addii (bozzetti)]; ha studiato con particolar cura Il cervello della donna sotto il rispetto psicologico, e ha conquistato con queste sue opere, che mostrano una forte individualità, posto eminente tra le sue compagne letterarie.

IDA FINZI, in tetteratura *Haydée*, è autrice di bozzetti, novelle e racconti, scritti con uno stile spigliato e nervoso, che ne fa simpalica la lettura.

Larghissima produzione romanzesca ha dato BICE SPERAZ, prima col pseudonimo di Livia, poi ben presto con quello molto più noto di Bruno Sperani.

Questa scrittrice, dalmata di nascita ma milanese di dimora, si trasse coi suoi romanzi dai disagi economici, scrisse per vivere, e per dire qualche cosa, e la sua fantasia — sotto l'assillo del bisogno — forní larga messe di intrecci romanzeschi interessanti, prima per romanzi d'appendice, poi per volumi; dall'81 ad oggi ha pubblicato non meno di diciotto tra romanzi e raccolte di novelle; fra i romanzi furono particolarmente lodati in Italia, e all'estero in traduzione, Numeri e sogni (1885) L'Avvocato Malpieri (1888).

Viene ultima per eta, ma procedente con passo sicuro verso la fama Corinna Teresa Ubertis (Térésah), che, dopo aver esordito con un volume di versi (Il campo delle ortiche) si è d'acchito posta tra le migliori autrici di bozzetti con Rigoletto che vinse un concorso bandito dalla Lettura. Essa è anche tra le più promettenti autrici drammatiche con Sul Gorner, e Il Giudice, dramma che fu prescelto tra quelli di altri novanta concorrenti, nel concorso recentemente indetto dalla Società degli autori drammatici in Roma.

Térésah prepara ora un nuovo dramma: Il pane rosso.

Anche han tentato l'arringo scenico con lusinghiero successo in numerosi lavori Gual-BERTA ALAIDE BECCARI, e di recente CLELIA BER-TINI ATTILI, CLARICE TARTUFARI.

Del numeroso manipolo di scrittrici odierne meritano pure onorevole menzione: Virginia Treves (Cordelia) autrice di molte e buone raccolte di racconti e bozzetti (Il regno della donna, Nel regno delle chimere, Dopo le nozze, I nostri figli, Casa altrui, All'aperto, ecc.) di buoni romanzi (Catene, Il mio delitto, Per vendetta, L'incomprensibile, ecc.), oltrechè di libri per i ragazzi;

MARIA TORELLI VIOLLIER (1876), nota nel mondo letterario col pseudonimo di Marchesa Colombi,

autrice del La gente per bene, raccolta di regole di convenienza che ebbe favorevolissima accoglienza, e di tredici volumi di romanzi e novelle, (Troppo tardi, Il tramonto di un ideale, Le gioie degli altri, ecc.) tra i quali è degno di particolar menzione In risaia, di tanta verità di ambiente, di tanto squisita sentimentalità. Le opere sue ebbero onore di molte traduzioni in lingua straniera.

ANTONIETTA GIACOMELLI coltiva con notevole fortuna un genere di scrittura sua particolare, in tre successive opere (Lungo la via, Sulla breccia, A raccolta) intrecciando alla biografia tessuta in forma di diario di Nicoletta da Ponte, protagonista, molteplici inviluppi di romanzo, tra i quali e con i quali ella va combattendo sempre più tenacemente in prò d'un suo nobile ideale, di virtù e di moralità. La forma di diario rende men sensibile l'impressione che potrebbe farci la veste negletta e disadorna;

PAOLA BARONCHELLI GROSSON (Donna Paola), acquistò miglior nome come giornalista, di che vedremo; ma si devono ricordare quelle sue bizzarre e ardite Confessioni di una figlia del secolo, mussettiane nel contenuto e nella forma nevrotica, alle quali seguirà tra breve I giovani della pianura.

Buone novelliste sono pure: Amelia Rosselli (Gente oscura) originale nella concezione, rapida, sobria nella forma con intento di ironia pungente, Sofia Bisi Albini, e la Contessa Eugenia Codronchi Angeli (Sfinge), analizzatrice an-

ch'essa, come Jolanda, dei tipi psicologici di donna che la storia ricorda (Femminismo storico), che ha pur tentato il romanzo con Il colpevole e Dopo la vittoria, dove l'alto sentimento del bene, e la vigorosa rappresentazione plastica del bello di natura, compensano quel che v'è di manchevole nell'analisi psicologica, di troppo generico e quindi indeterminato negli intenti.

Anna Vertua Gentile vide favorevolmente accolto il suo Come devo comportarmi?, regole di buona creanza, che divise le lodi del pubblico con La gente per bene di Cordelia; pubblicò anche parecchi romanzi, prima in appendice di giornali, poi in volumi; l'efficacia educativa de' suoi scritti venne riconosciuta dal Ministero della P. I., che approvò come libri di testo sei volumetti suoi dal titolo: Un'allegra nidiata, e il pubblico giudicò favorevolmente l'opera sua più recente; Voce materna.

Anna Franchi (1867) ha tessuto la storia della sua triste giovinezza in «Avanti il divorzio; cui precedettero alcune novelle, e alcuni libri per ragazzi; meglio è nota per l'opera sua di critica artistica: Arte ed artisti toscani dal 1850 ad oggi (1902) che ebbe favorevole accoglienza.

Tre nomi di donna annovera la storia della odierna critica letteraria: quello di Emma BoGHEN CONIGLIANI (1866), insegnante a Brescia, premiata con la medaglia d'oro dei benemeriti dell'istruzione popolare, che pur tra le fatiche dell'insegnamento trova lena e tempo per dare alla luce notevoli e numerosi saggi critici, no-

velle e traduzioni; quello di Maria Pezzè Pascolato (1869), laureata in lettere all'Università di Padova, che attende con infinito amore alla sua missione di educatrice in Venezia, e in pari tempo dedica la sua eletta intelligenza e il suo squisito gusto letterario ad opere di critica e d'arte, e a felici versioni di opere straniere scelte con ottimo criterio; e finalmente quello di Caterina Pigorini Beri, sorella del notissimo archeologo parmigiano, che deve la simpatica rinomanza di cui gode, più che alle sue novelle, al frutto veramente notevole de' suoi studi di critica e di folkore.

Il giornalismo conta anch'esso valenti collaboratrici fra le donne: Gualberta Alaide Bec-CARI diresse per lunghi anni il giornale femminista La Donna, prima a Venezia, poi a Bologna: Donna Paola è condirettrice della Scena Illustrata di Firenze cui collabora assiduamente; OLGA LODI OSSANI fu redattrice attiva del Capitan Fracassa, ed è ora della Tribuna Illustrata col pseudonimo di Febea; Neera collabora a molti giornali, fra i quali il Marzocco e il Fanfulla della Domenica; in molti scrive Anna Franchi; del Fracassa fu collaboratrice. del Mattino condirettrice sino a pochi di fa Ma-TILDE SERAO; e SOFIA BISI ALBINI, SCRITTICE SIMpatica e garbata, dirige con geniali intenti educativi La Rivista delle Signorine; Anna Ventua GENTILE diresse per dodici anni, a Milano, il periodico L'Italia giovine.

#### § IV.

### L'arte dal XIX al XX secolo.

Le arti plastiche, non la musica, hanno nello scorso secolo seguita l'identica via di trasformazioni sulla quale abbiam visto procedere la letteratura; sono passate, cioè, dal classicismo antico al romanticismo puro o patriottico, e da questo, per vari gradi, ad un classicismo rinnovato.

Sul finire del secolo XVIII, quando nella poesia imperavano da insuperate altezze Vittorio Alfieri e Giuseppe Parini, Carlo Botta e Vincenzo Monti, e il classicismo pareva rivivere in tutta la magnificenza dei suoi atteggiamenti, la pittura s'elevava pure a classica perfezione con Andrea Appiani coetaneo del Monti, e la scoltura toccava l'eccellenza accademica con Antonio Canova.

Andrea Appiani. — (1754-1817), detto il pittore delle Grazie», frescava con purezza di disegno, classicità di concezione, paganesimo di soggetti, gli Amori di Psiche nel palazzo, ora reale, di Monza, e di soggetti sacri abbelliva la cupola

di Santa Maria presso San Celso in Milano. Nè meno squisita eleganza e signorilità di linea, nè meno profonda conoscenza della tecnica portava nell'arte sua classica Antonio Canova (1757-1822), che con una straordinaria operosità e con potenza di genio idealizzatore rianimava nel marmo Amore e Psiche come le Tre Grazie, Venere vincitrice come Ebe, Clemente XIII, e Maria Cristina come Napoleone I; e il Foscolo s'ispirava ai suoi marmi per l'ultimo canto del classicismo morente, l'Inno alle Grazie.

L'architettura invece sfrondava lo stile classico di quella lussureggiante fioritura di fantasia che era caratteristica del barocco, e decadeva nel neo-classicismo già iniziato da Luigi Vanvitelli (1700-1773), con Giuseppe Piermarini (1736-1808) autore del Teatro alla Scala di Milano (1776-1778), con Luigi Canonica (1764-1844), edificatore dell'Arena milanese (1806-1807), con Luigi Cagnola (1762-1833), famoso autore dell'Arco del Sempione o della Pace, pure a Milano (1807-1837), quello che forse più d'ogni altro suo contemporaneo senti e riprodusse la solennità maestosa della classica linea.

Intanto, ancora come nella letteratura, anche nell'arte s'iniziava la lotta tra classici e romantici; e mentre gli uni, gli artisti creatori, combattevano con opere immortali, gli altri, i critici, aguzzavano alla lotta le armi della storia; e Tommaso Temanza (1705-1789), già aveva scritte le Vite dei più celebri architetti e scultori ve-

neziani del secolo XVI; lo imitava Francesco Milizia (1725-1798) con Memorie degli architetti antichi e moderni, combattendo fiera lotta in pro' del neo-classicismo; lo superava Luigi Canina (1797-1855) con opere di storia e di polemica. Intanto Antonio Diedo (1772-1847) professava estetica classica a Venezia, e Luigi Poletti (1792-1869) insegnava classici precetti in Roma, e li traduceva in atto riedificando San Paolo e con altre opere.

Ma tuttoció non fu valida diga contro il dilagare del romanticismo che segui alla restaurazione anche nell'arte.

Ecco il romanticismo cristiano con Lorenzo Bartolini (1776-1850) scultore di quella Fiducia in Dio che il Giusti cantò in un suo ispirato sonetto; ecco la pittura storica con Francesco Hayez (1791-1881), pittore che superò ogni altro suo contemporaneo per delicatezza di forma, verità d'espressione, sicurezza di contorno e vivacità intonata di colore; ecco il romanticismo puro con Carlo Marocchetti (1805-1868), che fece coi suoi busti e le sue statue onorata in Francia e Inghilterra la nuova arte italiana.

Ne manco la pittura patriottica al momento dell'azione; Massimo d'Azeglio fece la Disfida di Barletta non meno famosa col suo romanzo che col suo quadro; Nicolò Barabino (1831-1891) popolò, in quarant'anni d'assiduo lavoro, di tesori dell'ingegno e dell'arte storica e religiosa l'Italia intera e specialmente Genova sua patria; Adeodato Malatesta (1806-1891) emulò nell'E-

milia la squisita arte dell'Hayez, anch'egli trattando soggetti storici e patri.

Ecco finalmente il romanticismo volgere la pittura e la scultura, come già per i canoni manzoniani s'era volta la poesia, allo studio amoroso del vero, alla rappresentazione sincera della vita contemporanea, della natura.

A Milano i due fratelli Induno, Domenico [1815-1878] e Girolamo [1827-1890], chiedevano ai semplici episodi della vita quotidiana, borghese, delle famiglie, delle vie, l'ispirazione a quadri vivaci per sentimento e per colorito, corretti e lindi nel disegno.

A Napoli FILIPPO PALIZZI [1818-1899] rinnovando più viva e vera ancora l'arte nella quale era stato maestro già nel secolo precedente il pittore milanese Francesco Londonio [1723-1783], popolava i suoi quadri di animali riprodotti con un'evidenza meravigliosa.

Simile moto e con vigoroso impulso si compieva nella scultura per opera di Giovanni Durriè [1817-1882] letterato e scultore fiorentino, emulo del Bartolini, e di Vincenzo Vela [1822-1891], il potente e originale ingegno ticinese che atteggio a risoluto realismo la scultura con le sue forti opere, dallo Spartaco al Napoleone morente.

Ecco ormai fiorire splendida la moderna arte. Mentre a Milano Tranquillo Cremona [1837-1878], poneva il frutto di severi studi della tecnica nel disegno e nel colore a servizio d'un'arte novatrice che pareva fatta d'impressione, di luci e di ombre, e diveniva, come il Cesarotti, « padre incorrotto di corrotti figli », Domenico Morelli napoletano [1826-1902], dava il colpo di grazia all'arte accademica coi suoi quadri cosi pieni di luce, così vivi, freschi, suggestivi d'impressione, e Giulio Monteverde [1837] piemontese, concretava nel marmo, con potenza rievocatrice di vita, le concezioni della sua lussureggiante fantasia disposatasi al più vivo senso d'arte naturalista.

E fu da questo momento un pullular d'artisti di cui vano sarebbe ora voler ricordare qui tutti i nomi, quali spingenti la pittura impressionista, di cui è decano A. Formis, e sono maestri Mosé Bianchi e Filippo Carcano, oltre i limiti concessi dall'arte; quali troppo ligi alle forme accidentali del vero fotograficamente riprodotte; quali tentanti nuovi artifici tecnici di luminosita, sommi tra essi Giacomo SEGANTINI [1858-1899], e GIACOMO FAVRETTO [1849-1887], con più o meno di successo; quali finalmente contemperanti il senso squisito della modernità, colle ispirazioni d'un nobile idealismo, e con la purezza classica della tecnica e dell'arte, per cui furono grandi il Canova e l'Appiani; tali, per dir dei maggiori, nella pittura Giuseppe Bertini [1820-1898], ed Eleu-TERIO PAGLIANO [1826] in Lombardia, ETTORE Tito e Luigi Nono nel veneto, Francesco Jacovacci [1838] a Roma. Tali nella scultura Francesco Jerace di Napoli, del quale io non conosco il maggiore oggi per maestria d'arte, purczza e signorilità di linea, nobiltà di concezione, Ettore Ferrari romano, emulo del compianto Ercole Rosa [1846-1893], il Butti, il Grandi, il Magni, il Secchi, lombardi, il Tabacchi, il Calandra, e il Bistolfi a Torino e, tra i giovini ottimo il Trentacoste.

L'architettura ebbe anch'essa il suo periodo di romanticismo, e meglio dovrebbe dirsi di confusionismo architettonico, nato dal voler chiedere modelli e ispirazioni all'architettura medievale, libera e capricciosa, oscillante tra la scuola lombarda ed il rinascimento, tra il gotico ed il bizantino. Ne venne un'arte pregevole nella riproduzione dei caratteri propri alle varie scuole, ma spesso inflacchita e snaturata dallo sforzo vano di contemperare tra loro queste varie maniere, per trarne un nuovo stile.

Oggimai molti han veduta l'inutilità di tale sforzo, e di essi taluni hanno acuita e perfezionata la già notevole loro attitudine — esercitatasi nel restauro degli antichi monumenti — a ravvivare con artistica riproduzione la classica linea, tali il povero G. Brentano [1862-89], così immaturamente rapito all'arte, Luca Beltrami [1854], onore della architettura lombarda; altri tentano un'arte nuova — e che per ora ha solo carattere industriale — cioè la siddetta arte liberty.

Intanto fiorisce la storia dell'arte nelle opere di G. B. CAVALCASELLE [1827-1897], del CRIVELLUCCI, di CORRADO RICCI, di ALFREDO MELANI, del VENTURI, squisito critico quanto dotto sto-

rico che ha dato testè alla luce il II. tomo della sua Storia dell'arte (1) opera monumentale condotta con modernità di criteri, edita con vera signorilità di mezzi.

La critica artistica conta nomi pregevoli quali quelli di A. Venturi, C. Boito, C. Ricci, V. Pica, U. Oietti, E. Thovez; Pompeo Molmenti illustra con ottime monografie Il Carpaccio e il Tiepolo (1885), Il Moretto da Brescia (1898), La Scuola di Sant'Orsola e i quadri del Carpaccio (1903, in collaborazione co G. Ludwig), La pittura veneziana (1903). E viva, lussureggiante, ricca di tutti i lenocini e le seduzioni d'una parola che ruba le malie alla musica, alla scoltura, alla pittura, fiorisce la critica parlata di Antonio Fradeletto, educatosi all'arte tra le meraviglie della sua Venezia.

La musica — sorta più tardi di tutte le altre arti e quando queste avevan già percorso o tutto o quasi il loro cammino ascendente — ha avuto vita non contemporanea ad esse. Ebbe anch'ella il suo rinascimento, ma fu d'un secolo posteriore al rinascimento letterario, ed ebbe inizio col Palestrina [1514?-1594].

Il seicento fu periodo di decadenza per tutte le arti, ma la musica fiori invece allora per l'appunto con Claudio Monteverde [1568-1643].

L'Arcadia fu per la letteratura ancora manifestazione di decadenza, e Arcadia pure si potrebbe qualificare quella scuola musicale che fu detta

<sup>(1)</sup> Milano, Hoepli, 1902.

napoletana dai suoi principali maestri e che fiori in Italia nella seconda metà del secolo XVIII. Fu però scuola decadente? Io non oserei dirlo, tanta la freschezza, la giovenilità, la vivacità e gaiezza dell'ispirazione che fece immortali le opere del Cimarosa e del Paisiello, che rese per lungo tempo incerta la vittoria tra Gluckisti e Piccinnisti a Parigi. Arcadica per la tenuità sua, per il suo « compiacersi ed accontentarsi di accarezzare, per cosi dire, l'epidermide dell'anima, senza entrare nelle sue più oscure profondità », la musica del finir del settecento segna tuttavia l'apogeo dell'antica scuola operista italiana che doveva, secondo la frase del Panzacchi, « elegante vaso di Campania, spezzarsi urtandosi col ramo tedesco».

Ma ancora risonava l'eco delle dolci e limpide melodie del Cimarosa, ancora il Paisiello profondeva le gemme purissime della sua musica soave o giocosa, quando un giovine di ventun anni dava al pubblico la sua prima opera: Tancredi.

Fu questi Gioachino Rossini [1792-1868], il musicista meraviglioso d'ispirazione e di fecondità, se non per numero d'opere, per incredibile rapidità nel comporle, il vero genio creatore della moderna opera italiana.

Ed ecco intorno a lui adunarsi la scuola che potrebbe ben dirsi « dei signor dell'altissimo canto ».

Ecco Vincenzo Bellini [1802-1835], anima melodica per eccellenza, ricco di tanto senso di modernità, il romantico malinconico e dolente della Norma, della Sonnambula, dei Puritani; ecco Gaetano Donizzetti [1798-1848] romantico anch'esso, con la Lucia di Lamermoor, col Poliuto, con la Favorita; ecco Saverio Merca-Dante [1797-1870]; ecco Giovanni Pacini [1796-1867]; ecco Enrico Petrella [1813-1877] con le Precauzioni.

Parve il genio musicale dovesse essersi spossato in quel gigantesco sforzo. Doveva egli invece trarne lo slancio per levarsi a sublimi altezze.

Taceva il Rossini, compiuto nel 1829 il Guglielmo Tell, il suo capolavoro insieme col Barbiere di Siviglia; era morto nel '35 il Bellini,
morta nel '36 Maria Malibran, la grande collaboratrice di quei geni, quando un giovire,
quasi ignoto musicista, trascinava con una sua
opera il pubblico di Parma a deliri di entusiasmo: nel 1842 Giuseppe Verdi [1813-1901] produceva il Nabucco.

Mi parrebbe superfluo ritessere oggi, mentre Italia ancor piange perduto il suo gran genio musicale, la storia dei trionfi della musica verdiana, ricontare i gradini di quella mirabile ascensione che va dall'Oberto di San Bonifacio, al Falstaff, durante la quale l'arte del musicista s'è venuta affinando, trasformando, individuando potente, s'è imposta al pubblico di tutto il mondo, con una originalità e sincerità impareggiate, con una vena melodica spontanea, ricca, inesauribile, con una ricchezza di toni

sentimentali e drammatici che gli ha consentito la descrizione musicale delle passioni più violente e terribili, come la dipintura dei sentimenti più dolci ed elegiacamente lirici, con una vivacità e varietà d'ispirazione che s'è purificata e accostata alla perfezione, senza mai perdere la pura italianità sua, nè la freschezza della sua vena, tanto da consentire all'artista già vecchio la potenza tragica dell'Otello, e la lussureggiante festività del Falstaff.

È dolce chiudere il discorso sulle moderne manifestazioni del genio italico, traendo orgoglio e lieto vaticinio dal nome di questo grande che, assidendo la nostra patria sopra un trono incontrastato nei regni dell'arte, fu ad un tempo tra i più grandi cooperatori della nostra unita e diè toni dolcissimi, accenti strazianti di commozione, maschie voci d'entusiasmo e di ribellione ai combattenti, ai prigionieri, ai martiri del nostro riscatto. Per lui anche l'arte musicale occupò, degnamente quanto ogni altra, il suo posto tra i grandi fattori dell'indipendenza e dell'unità italiana; per lui il nome italiano va grande e onorato fra le genti.

# INDICE ALFABETICO DEI NOMI

I numeri in grassette indicano i luoghi dove si trovano indicazioni bio o bibliografiche.

1773-1846 Acerbi Giuseppe 110. 148

1741-1797 Affò Ireneo 32. 34

Aganoor Vittoria 394-395

1728-1804 Albergati Francesco 243

Albertini G. 297. 331

1812-1878 Aleardi Aleardo 235. 238-241

1749-1803 Alfieri Vittorio 4. 5. 40. 49. 56. 69. 71.79. 84. 88. 80. 91. 104. 107. 109. 113 117. 123. 133. 136. 161. 199. 202. 247. 311. 405.

1712-1764 Algarotti Francesco 43.

Alici ? 305

Alonge · Antonino 308

Amelotti G. 298

Amenta\_58. 64

1837-1890 Angiulli Andrea 878

Anile Antonino 290

Anzoletti Luisa 395

Antona Traversi Camillo 328

1861 Antona Traversi Giannino 324. 328

1828 Ardigò Roberto 872. 373

1782-1836 Arici\_Cesare | 126

Aristarco Scannabue vedi Baretti

1829 Ascoli Graziadio Isaia 376

1770-1834 Arrivabene Ferdinando 225

1840 Arbib Edoardo 337. 366. 387

1866 Avancini Avancinio 340

1798-1866. Azeglio (d') Tapparelli Massimo 153. 198. 209-210. 223. 407.

Azeglio (d') Tapparelli Cesare 155. 170

1863 Baccelli Alfredo 275. 290 Bacci Orazio 174. 359. 363 Bacigaluppo Nicola 304

1789-1853 Balbo Cesare 11. 220. 225

1714-1780 Balestrieri Domenico 136

Bandiera (P.) 80 Barbarani Berto **302** Barbi Michele 388

1851 Barbiera Raffaello 367-368

1716-1789 Baretti Giuseppe 32. 45-46. 47. 49. 89. 133. 134. 135. Barison Eugenio 302 Baronchelli Grosson Paola 402. 404

Barotti F. 34.

1836 Barrili Anton Giulio **336**. 346 1833-1894 Bartoli Adolfo **356**. 361

1844 Barzellotti Giacomo 378

Bazzoni Gian Battista 209

Beccari Gualberta Alaide 401, 404

1738-1794 Beccaria Cesare 21. 27-29. 85. 93 Bellatalla Archimede 305

1791-1863 Belli G. Gioacchino 138. 143-146. 306 Bellini Melchiorre 301 Belloni Antonio 350

1785-1821 Benedetti Francesco 126

1783-1851 Berchet Giovanni 134. 148-151. 163. 187. 188. 190-191. 193. 231. 232. 277

Bernetti F. Saverio 305

1830 Bersezio Vittorio 331, 338. 1869 Bertacchi Giovanni 289

Bertini Attili Clelia 395. 401

1753-1798 Bertòla Aurelio 39. 40-41. 48. 49. 93. 110. 116

1870 Bertolazzi Carlo 332-333

1836 Bertolini Francesco 365

```
1840 Betteloni Vittorio 243
1792-1882 Retti Salvatore 226
1718-1808 Bettinelli Saverio 32. 34. 37. 43-44. 45. 49. 70. 89. 110
            136
    1835 Bettòli Parmenio 315
    1853 Biadego Giuseppe 362
    1855 Biagi Guido 275. 362. 363. 367
1768-1830 Biagioli Giosafatte 129
          Bianchi Brunone 225
1818-1886 Bianchi Nicomede 222, 366
1662-1729 Bianchini Francesco 12
1806-1870 Biava Samuele 191
         Biblioteca Italiana 110, 148
    1841 Bignami Vespasiano 299.
1776-1839 Biondi Luigi 126
          Biondo Flavio 8, 171
        . Bisi Albini Sofia 402, 404
    1866 Boghen Conigliani Emma 403-404
          Bogno Ettore 302
   [1842 Boito Arrigo 334
    1836 Boito Camillo 340, 411
1788-1858 Bon Francesco Augusto 244
1841-1903 Bonacci Brunamonti Alinda 395
          Bonavino Cristoforo vedi Franchi Ausonio
1828-1895 Bonghi Ruggero 129. 155. 369
          Bonzanini G. 331
          Borelli A. 333
1515-1580 Borghini G. Vincenzo 8
1840-1893 Borgognoni Adolfo 362
1827-1899 Bossetti Giovanni 291-292
1766-1837 Botta Carlo 127-128, 405
          Bottari Giovanni 34
          Botti Binda Rachele 395
1841-1903 Bovio Giovanni 329-330. 371-372. 384
          Bracco Roberto 308, 323, 326-327
          Branda (P.) 80, 136
          Bresbi Ettore 304
1798-1862 Bresciani Antonio 212
1802-1866 Brofferio Angelo 192-193. 231. 378
```

F Bruni Leonardo 171

Bucchetti G. 298
Buratti Pietro 137

1843 Bussi Federico 299, 331

1868 Butti E. Annibale 256. 324-326. 353

1823-1903 Caccianiga Antonio 338

1764-1766 Il Caffè 29

1847 Cagna A. G. 337 Calvia Pompeo 309 Camaiti Venturino 305

1811-1875 Camerini Eugenio 224

1838 Campagnani Policarpo 299 Canello Ugo Angelo 377

1838 Cannizzaro Tomaso 278 Cantoni Rocco 301

1804-1895 Cantù Cesare 209, 221

1810-1877 Cantù Ignazio 226

1792-1876 Capponi Gino 129, 153, 171, 172, 174, 198-199, 200, 201, 205, 206

1821 Capranica Luigi 338

1889 Capuana Luigi 333. 348 Capurro Giovanni 308 Caracciolo 8

1812-1884 Carcano Giulio 227-238

1836 Carducci Giosuè 2. 7. 8. 21 n. 38. 39 n. 48, 79. 83. 84. 87. 92. 112. 120. 128. 145. 158. 177. 183 n. 184. 239. 257. 260. 263. **264-273**. 274. 275. 277. 278. 281. 291. 360-361. 364-365. 380. 393

1778-1859 Carena Giacinto 155

1801-1850 Carrer Luigi 41. 196.

1673-1724 Caruso G. Battista 9 Casa (della) Giovanni 16 Casini Tomaso 362

1778-1846 Cassi Francesco 126

1820 Castelli Pompeo 298

1835 Castelnovo (di) Leo 315

1839 Castelnuovo Enrico 345-347

1814 Castelvecchio Riccardo 314

1505?-1571 Castelvetro Lodovico 10. 171

1721-1803 Casti G. Battista 39, 49, 78

|                   | •                                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1801-1869         | Cattaneo Carlo 220                                                      |
| 1827-1897         | Cavalcaselle G. Battista 410                                            |
| 1842-1898         | Cavallotti Felice 277. 314. 379.                                        |
| 1810-1861         | Cavour Camillo 378                                                      |
|                   | Cena Giovanni 275-276                                                   |
| 1794-1880         | Centofanti Silvestro 199 200                                            |
| 1861              | Cesaréo G. Alfredo 276. 362                                             |
| 1760-1828         | Cesari Antonio 37. 98. 130. 171. 268                                    |
| 1730-1808         | Cesarotti Melchiorre 37. 75 94-97. 98. 110. 133. 135. 136. 171. 409     |
|                   | Checcucci Camillo 291                                                   |
| 1789-1851         | Cherubini Francesco 143. 298.                                           |
|                   | Chiappelli Alessandro 360. 372. 377                                     |
| 1711-1785         |                                                                         |
| 18 <b>3</b> 8     | Chiarini Giuseppe 121. 268. 273.274, 275. 360. 377. Chiossone David 244 |
| 1855              | Ciampoli Domenico 348-349                                               |
|                   | Cian Vittorio 362                                                       |
| 1802-1870         | Cibrario Luigi 222                                                      |
|                   | Cicognini Jacopo 58                                                     |
| 1827              | Cima Camillo 299. 330-33i                                               |
| 1553-1627         | Cittadini Celso 171                                                     |
|                   | Cletto Arrighi vedi Righetti C.                                         |
| 1770-1823         | Coco Vincenzo 128                                                       |
|                   | Codronchi Angeli Eugenia 402                                            |
|                   | Colautti Arturo 278. 292-293. 334                                       |
|                   | Colletta Pietro 129. 174. 198.                                          |
|                   | Colombo Michele 171                                                     |
| 1835              | Comparetti Domenico 362                                                 |
|                   | Concari Tullo 359                                                       |
| 1818              |                                                                         |
|                   | Conti Angelo 375                                                        |
|                   | Conti Antonio 67. 68-69. 93. 134. 135                                   |
|                   | Conti Augusto 369                                                       |
| 18 <b>2</b> 2     | Coppino Michele 379                                                     |
|                   | Cordelia (vedi Treves)                                                  |
| 1815-18 <b>88</b> | Correnti Cesare 222. 370. 379                                           |
|                   | Cosenza (Barone) 244                                                    |
| 1830-1881         | Cossa Pietro 249-250. 311                                               |
|                   |                                                                         |

1771-1836 Costa Paolo 126. 129. 171

1834 Costetti Giuseppe 315

1663-1728 Crescimbeni G. M. 17. 33

1852 Crespi Gaetano 299-300. 302. 310 n.

Crivellucci C. J. 410 Croce Benedetto 374. 388

Crosara Adolfo 302

1703-1745 Crudeli Tommaso 38

Cuciniello 244 Curi Antonio 305

1858 Curti Antonio 300. 331 Custodi Pietro 30

1864 Dadone Carlo 354

1810-1873 Dall' Ongaro Francesco 137. 234

1835 D'Ancona Alessandro 359. 361. 367. 388.

1864 D'Annunzio Gabriele 260, 263, 264, 275, 278-283, 284 293-296, 311-318, 349-353, 375

1749-1838 Da Ponte Lorenzo 57

1846 De Amicis Edmondo 354-357. 387 De Bosis Adolfo 283

1869 De Capitani Massara Rosa 300 De Dominicis Giovanni 308

1846 De Dominicis Saverio 373. 385

1840 De Gubernatis Angelo 377

1754-1824 D'Elci Angelo Maria 126. 202

Deledda Grazia 397-398 1821-1895 De Leva Giuseppe 365

Della Chiesa Speri 301 Della Porta Antonio 238

1841 Del Lungo Isidoro 362. 365

1851-1901 De Marchi Emilio 300. 339-340

1731-1813 Denina Carlo 32-33

De Paulis Giovanni 309

1813-1887 Depretis Agostino 379 1836-1900 De Renzis Francesco 314

1861 De Roberto F. 177. 182. 348

1754-1827 De Rossi Giovan Gherardo 39. 41. 243

1817-1883 De Sanctis Francesco 162. 225. 358. 359-360. 374

Di Giacomo Salvatore 308. 333

Di Martino Gaspare 333

|           | Di Napoli Vita V. 333               |
|-----------|-------------------------------------|
| 1513-1574 | Doni Anton Francesco 16             |
|           | Donna Paola vedi Baronchelli        |
|           | Dossi Carlo vedi Pisani             |
| 1849      | D'Ovidio Francesco 362. 377 .       |
| 1817-1882 | Duprè Giovanni 224                  |
|           | Duroni Giovanni 331                 |
| 1779_1995 | Fabbri Edoardo 202                  |
|           | Fagioli G. Battista 58. 64. 212     |
|           | Faldella Giovanni 379               |
| 1020      | Fambri Paulo 314. 360               |
| 1047-1070 | Fanfani Pietro 377                  |
| 1010-10/0 | Fantoni Giovanni 48. 117. 202       |
|           | Farina Salvatore 336-337            |
|           | Farini Luigi Carlo 221-222          |
| 1012-1000 | Fasolo Oreste 298                   |
| 1772-1844 | Fauriel Claudio Carlo 155. 171      |
| 1//2-1044 | Faustini Valente 303                |
| 1847      |                                     |
| 1017      | Febeg vedi Lodi                     |
| 1749-1802 | Federici Camillo 243                |
|           | Ferrari Giuseppe 16                 |
|           | Ferrari Paolo 246-249               |
| 1856      | Ferrari Severino 274 275            |
|           | Ferrero Alfonso 298                 |
|           | Ferrero Guglielmo 290               |
| 1856      |                                     |
| 1852      | Ferriani Lino 385                   |
| 1836-1898 | Ferrigni Pietro 386-387             |
|           | Ferruggia Gemma 400                 |
| 1851      | 50                                  |
| 1752-1788 | Filangeri Gaetano 21. 23-24. 25. 37 |
|           | Fino Leone 298                      |
|           | Finocchiaro Vincenzo 309            |
| 1852      | Finzi Giuseppe 358                  |
|           | Finzi Ida 400                       |
|           | Flaminj Francesco 359, 362          |
| 1811      | -                                   |
|           | Foà Arturo 290                      |
|           |                                     |

```
1842 Fogazzaro Antonio 257, 275, 287-288, 340-344, 345, 396
    1850 Fontana Ferdinando 298, 331, 334
1666-1736 Fontanini Giusto 17
1798-1858 Fornaciari Luigi 226
1824-1996 Fortis Leone 314, 386
1778-1827 Foscolo Ugo 34. 82. 85. 87. 92. 101. 110-121. 122. 124.
            126, 133, 140, 188, 197, 198, 201, 202, 203, 225, 237, 406
1803-1866 Fraticelli Pietro 225
    1859 Fradeletto Antonio 301. 380. 411
    1367 Franchi Anna 403, 404
1821-1895 Franchi Ausonio 372-373
1692-1768 Frugoni Innocenzo 39, 41, 42, 43, 75
          Frusta Arrigo 298
1834-1876 Fuà Fusinato E. 391
     1843 Fucini Renato 304
          Fulvia vedi Saporiti
1817-1888 Fusinato Arnaldo 234-235
1745-1830 Galeani Napione G. F. 32. 97-98, 171
1728-1787 Galiani Ferdinando 21, 22-23, 37, 57
1852-1897 Gallina Giacinto 331-332
1770-1846 Galluppi Pasquale 132
          Galluzzi 32
1806-1872 Galvani Giovanni 131, 226
          Garneri B. 298
          Gastaldi Giovanni 298
1813-1866 Gazzoletti Antonio 234
1712-1769 Genovesi Antonio 21-22
1815-1881 Gherardi del Testa Tommaso 245
1778-1861 Gherardini Giovanni 142
          Giacomelli Antonietta 402
1816-1882 Giacometti Paolo 245-246
     1847 Giacosa Giuseppe 316-320. 324. 334
          Gianelli Elda 395
1676-1748 Giannone Pietro 7, 12-13, 21, 26, 31, 34
1720-1873 Giannone Pietro 193
          Giannotti Giovanni 298
          Giaquinto Adolfo 307
1660-1729 Gigli Gerolamo 36 n. 58
          Gimma Giacinto 17
```

1698-1774 Ginanni Pietro Paolo 34 1801-1852 Gioberti Vincenzo 218-219, 220 1774-1848 Giordani Pietro 110. 121. 129. 131. 142. 148. 174. 175. 176 n. 198. 268 Giorgeri Contri Cosimo 289-290 1838 Giovagnoli Raffaello 338 1776-1834 Giraud Giovanni 244 1812-1872 Giudici Emiliani Paolo 224 1818-1884 Giuliani G. Battista 225 1714-1780 Giulini Giorgio 31-32 1809-1850 Giusti Giuseppe 153, 198, 199, 201, 214-216, 231, 234, 407 1836 Gnoli Domenico 144, 274, 360 1707-1793 Goldoni Carlo 49, 55, 59-66, 71, 88, 133, 135, 136, 138, 243, 244, 247, 369 1861. Gorra Egidio 378 1808-1891 Gorresio Gaspare 376 1720-1806 Gozzi Carlo 34. 65-66. 93. 135. 133 1713-1786 Gozzi Gaspare 42. 44-45. 47. 49. 61. 89. 94. 133. 1848 Graf Arturo 134 n. 156 n. 157. 167. 183 n. 184 n. 275. 276-277, 344-345, 361, 367 1664-1718 Gravina Gian Vincenzo 7. 13. 14. 52. 67 Grilli Luigi 290 1740-1811 Gritti Francesco 136. 138. 143 1791-1853 Grossi Temmaso 139, 140, 153, 193-195, 209, 227 1798-1858 Guadagnoli Antonio 212-213. 234 1819-1874 Gualterio Filippo 222 1822-1889 Guasti Cesare 376 1804-1873 Guerrazzi Francesco Domenico 198, 201, 207, 208. 210. 211-212. 235. 378 1845 Guerrini Olindo 286-287. 392

Haudée vedi Finzi Ida

| Ilari Nino 307 | 1857 | Illica Luigi 334 | 1845-1896 | Interdonato Stefano 314 | 1678-1757 | Intieri Bartolomeo 21 | Jacopone da Jesi 306 | Jolanda vedi Maiocchi | 1836 | Kerbaker Michele 376-377 Labindo vedi Fantoni

1815-1863 La Farina Giuseppe 222

1761-1838 Lampredi Urbano 131. 171

Lara (Contessa) vedi Mancini

1843 Lattes Elia 377

1685-1752 Leonarducci Gaspare 42 Leoncavallo Ruggero 334 Leoni Mario vedi Albertini

Leopardi Alfonso 305

1798-1837 Leopardi Giacomo 120. 153. 173-186. 187. 198. 201. 237

1823-1894 Lessona Michele 380-381

1836 Lioy Paolo 381-382 Lipparini Giuseppe 290 Lodi Ossani Olga 404

1836 Lombroso Cesare 384

1867 Lopez Severino 323. 327-328

Lorenzi G. B. 57

Luigi di San Giusto vedi Macina

Lupi Augusto 307

Luzio Alessandro 388

#### Macina Gervasio Luigia 399-400

1798-1885 Maffei Andrea 238. 395

1675-1755 Maffei Scipione 7. 12. 31. 42. 69. 122

1630-1699 Maggi Carlo Maria 10. 138

1828-1849 Mameli Goffredo 163. 233

1799-1885 Mamiani Terenzio 157. 220-221. 265. 369, 372

1858-1898 Mancini Cattermole Eva 392

1817-1888 Mancini P. Stanislao 379

1674-1739 Manfredi Eustachio 42

1690-1788 Manni Domenico Maria 34

Manni Giovanni 276

1831 Mantegazza Paolo 380. 381 Mantovani Dino 163. 362. 369

1785-1873 Manzoni Alessandro 87, 124, 134, 138, 451-172, 174, 187, 188, 193, 194, 195, 198, 199, 202, 209, 213, 227, 236,

237. 245. 257. 338. 355

Maragliano Alessandro 301

Marchesa Colombi vedi Torelli Viollier

1790-1852 Marchetti Giovanni 126

```
Marco 306?
1800-1846 Marenco Carlo 203
1831-1899 Marenco Leopoldo 314
    1852 Marradi Giovanni 275, 276, 281
1665-1727 Martelli Pier Jacopo 34, 67-68
    1824 Martignoni Carlo 298
    1852 Martini Felice 359
    1841 Martini Ferdinando 162, 243, 258, 314, 315, 360
1803-1862 Martini Vincenzo 244-245, 246
          Martoglio Nino 309, 333
1750-1800 Mascheroni Lorenzo 47. 102
    1837 Masi Ernesto 4. 362
1811-1895 Maspero Paolo 243
    1826 Massarani Tullo 369-370
    1874 Mattei Gentili Paolo 345
1816-1883 Mauri Achille 209
1805-1762 Mazzini Giuseppe 77. 114. 115. 121. 207-209. 219. 225.
            233, 262, 267, 288, 371
    1850 Mazzoni Guido 274, 359
1707-1765 Mazzucchelli G. M. 34
    1859 Melani Alfredo 410
1740-1815 Meli Giovanni 136. 137-138
1646-1704 Menzini Benedetto 41
1821-1872 Mercantini Luigi 233
1838-1903 Mestica Giovanni 362
1698-1782 Metastasio Pietro 39, 41, 52-56, 138, 250, 251
    1841 Milelli Domenico 274
1827-1888 Milli Giannina 391-392
          Mineo Lorenzo 309
1818-1886 Minghetti Marco 378
1734?-1817 Minzoni Onorio 42, 104, 109
          Misasi Nicola 348
    1852 Molmenti Pompeo 360. 368-369. 411
     1844 Monaci Ernesto 377
1663-1743 Mongitore Antonino 34
1813-1862 Montanelli Giuseppe 223
```

1843 Montefeltro (da) Agostino 379 1754-1828 Monti Vincenzo 40. 87. 92. 100-110. 113. 116. 117. 119. 122. 126. 129. 130. 136. 139. 140. 148. 152. 171. 188, 189. 195. 202. 203. 237. 405

1839 Montecorboli Enrico 315

1814 Morandi Luigi 146. 362. 368. 377 Morasso Mario 375 1852 Morselli E. Angelo 382-383. 385 1846 Mosso Angelo 383-384 1672-1750 Muratori Ludovico Antonio 7. 9. 10-12. 17. 31. 33. 34 Neera vedi Zuccaro Negri Ada 392-393 1838-1902 Negri Gaetano 370-371 Nelli J. Angelo 58, 64 1840-1896 Nencioni Enrico 265. 360. 377. 393 1782-1861 Niccolini G. Battista 108. 112. 129. 153. 170. 171. 172. 198, 201-206, 222, 311 1788-1855 Niccolini Giuseppe 203 1832-1861 Nievo Ippollito 227-229. 234 Noelli Agide 260 Nosari Adone 301 1775-1847 Nota Alberto 243-244 Novati Francesco 359. 362. 388 Novelli Augusto 330 Oietti Ugo 354 411 1855 Oriani Alfredo 328 1660-1727 Orlandi Pellegrino 34. Orsini Luigi 289 Orvieto Angelo 283 1587-1631 Osio Felice 8 Ossian vedi Cesarotti 1869 Padovan Adolfo 385 1867 Pagani Silvio 355 1748-1799 Pagano Mario 21. 24-25 Paggio Fernando 298 1766-1837 Pananti Filippo 126-127. 212 1841 Panzacchi Enrico 259. 277-278, 340, 360, 412, Paoli Giulio 330 1763-1834 Papi Lazzaro 128 1736-1783 Paradisi Agostino 48 1797-1857 Paravia Pier Alessandro 226 1788-1862 Parenti Marc' Antonio 226

1655-1715 Pariati Pietro 53

1729-1799 Parini Giuseppe 40. **80-89**. 91. 92. 101. 104. 109. 117. 138. 139. 142. 215 234. 241. 247. 361. 405

1810-1852 Parzanese Pietro Paolo 232-233 Pascarella Cesare 281. 305. 306-307

Pascarella Cesare 281. 305. 306-307

1855 Pascoli Giovanni 260. 276. 284-286. 364

1858 Passerini G. L. 363

1713-1803 Passeroni Gian Carlo 47, 49, 80

1875 Pastonchi Francesco 283-284

Patrizi M. L. 385

Pelaez D'Avoine Alberto 330

1590-1773 Pellegrino Camillo 8

1789-1854 Pellico Silvio 188-190. 202. 223 Pércopo Erasmo 388

1816-1858 Peretti Antonio 235

Perrotia Avv. 309

1779-1822 Perticari Giulio 129. 130-131. 171. 187 Pesci Ugo 387

1852 Petrocchi Policarpo 377

1853 Piadeni Federico 301

Piazza Giuseppe 290

Piazza Giulio 302

Piazza Ferruccio 302

Pica Vittorio 377, 411

Picciòla Giuseppe 274

Pierantoni Mancini Grazia 395

Pigorini Beri Caterina 404

1859 Pilo Mario 374-375

1751-1812 Pindemonte Giovanni 70. 122. 202

1753-1828 Pindemonte Ippolito 100. 117. 118. 122-1

1849 Pisani Dossi Alberto 354

1849 Pizzi Italo 377-378 Platania Saru 309

Plattis Majocchi Maria **399**. 403

1802-1848 Poerio Alessandro 163. **232**. 233 Porro Lambertenghi Luigi 148. 187

1775-1821 Porta Carlo 138, 139-143, 145, 194

1839-1875 Praga Emilio 240

1862 Praga Marco 329

|           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·               |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| 1815-1884 | Prati Giovanni 235-238. 241                         |
|           | Pucci Francesco 305                                 |
|           | Pucci Vanni 309                                     |
|           | Puccino della Chiacchiera vedi Pucci                |
|           | Pullè Giulio vedi Castelvecchio                     |
|           | Pullė Leopoldo vedi Castelnovo                      |
| 1682-1847 | Puoti Basilio 129. 171                              |
| 1695-1756 | Ouadrio Saverio 18. 33. 34                          |
| 1871      | Quaglino Romolo 289                                 |
| ? 1861    | Raiberti Giovanni 301                               |
|           | Rajna Pio <b>362</b> . 377                          |
| 1813-1894 | Ranalli Ferdinando 226                              |
|           | Ranieri Antonio 174. 177                            |
|           | Rapisardi Mario 291                                 |
|           | Rattazzi Urbano 378                                 |
| 1809-1883 | Regaldi Giuseppe 234                                |
|           | Regina di Luanto <b>399</b>                         |
|           | Renier Rodolfo 362. 368. 388                        |
|           | Revere Giuseppe 226. 234                            |
|           | Ricci Corrado 410. 411                              |
|           | Ricotti Luigi 222                                   |
|           | Righetti Carlo 299. 331                             |
|           | Riguttini Giuseppe 377                              |
| 1828-1889 | Rizzi Giovanni 287                                  |
|           | Rocca Luigi 364                                     |
|           | Rolli Paolo 39. 93                                  |
|           | Romagnosi Gian Domenico 93. 132. 140. 148. 188. 316 |
|           | Romani Felice 234. 251                              |
|           | Rosini Giovanni 198. 199. 213. 226                  |
| 1797-1855 | Rosmini Antonio 153. 170. 218. 219                  |
|           | Rosselli Amelia 402                                 |
| 1783-1854 | Rossetti Gabriele 163. 193. 231-232. 277            |
|           | Rossi Vittorio 359. 362                             |
|           | Rovani Giuseppe 240                                 |
|           | Rovetta Gerolamo 316. 320-322. 324. 345 346. 347    |
| 1807-1881 | Ruffini Giovanni 339                                |
|           | Rumor Sebastiano 345                                |
|           | Russo Ferdinando 308                                |

1832-1881 Selmini Vittorio 311, 314 Salustri C. A. 306, 307 1781-1867 Sanvitale Jacopo 235 Saporiti Rachele Fulvia 398 Sappa Mercurino 290 1900 Sarfatti Attilio 301-302. 332 1729-1804 Savioli Lodovico 32. 39-40. 48. 116. 1887-1901 Scartazzini G. A. 364 1860 Scherillo Michele 362, 364 Selvatico Riccardo 301, 331, 332 1867 Semeria Giovanni (P.) 379-380 1856 Serào Matilde 395-396, 404. 1721-1791 Serassi P. Antonio 34 1841 Sergi Giuseppe 382. 385 Serra Antonio 21 1792-1825 Sestini Bartolomeo 193, 195 1813-1877 Settembrini Luigi 224-225 Sfinge vedi Codronchi 1835-1885 Siciliani Pietro 378 Sighele Scipio 385 1867 Silva Giulio 301 Sindici Augusto 307 Simoni Renato 332 1773-1842 Sismondi G. Carlo 33 Soavi Giuseppe 290 Società palatina 10 Soldani Valentino 330 1865 Solerti Angelo 362 Solferini Amilcare 297 1740-1794 Spedalieri Nicola 25-26 Sperani Bruno vedi Speraz Speraz Bice 400-401 1695-1762 Spolverini G. Battista 47 Starace Francesco 333 Stecchetti Lorenzo vedi Guerrini 1824-1891 Stoppani Antonio 380

Storia lett. d'Italia ecc. 359 1662-1830 Strocchi Dionigi 126 Stuffler Enrico 303 Tamanti G. B. 305-306

1841-1869 Tarchetti Iginio Ugo 241

1706-1761 Tartarotti Girolamo 32 Tartufari Clarice 401

Tassari Francesco 309

1565-1635 Tassoni Alessandro 10

1793-1829 Tedaldi Fores L. Carlo 195. 202 Tempio Domenico 137

1816-1883 Tenca Carlo 224. 370
Térésah yedi Ubertis

Testoni Alfredo 303. 330. 333

1831 Teza Emilio 377

1809-1861 Thouar Pietro 226 Thovez Emilio 411

1731-1794 Tiraboschi Gerolamo 17. 18. 32. 34-36

1707-1773 Tirabosco Antonio 47 Tivaroni Carlo 365

1802-1874 Tommaseo Nicolò 41. 109. 198. 200-201, 206, 225

1844 Torelli Achille 172. 246

1846 Torelli Viollier Maria 401 1853 Torraca Francesco 125. 362

1774-1852 Torti Giovanni 118. 195

Trapassi Pietro vedi Metastasio
Treves Virginia 401, 103

1838-1892 Trezza Gaetano 339

1827 Trezzini Angelo 298 Trilussa vedi Salustri

1806-1876 Uberti Giulio 240 Ubertis Corinna Teresa 401

> 1860 Valcarenghi Ugo **354** Valmagia Cirillo 298 Valore Alessio 309 Vandelli Giuseppe 364

1810-1873 Vannucci Atto 222

1705-1788 Varano Alfonso 43. 70. 104. 109 Venturi Adolfo 410. 411.

> 1840 Verga Giovanni 322-323. 333. 347-348 Veroni Vincenzo 303

| 1741-1816 | Verri Alessandro 21. 28. 85                     |
|-----------|-------------------------------------------------|
|           | Verri Pietro 4. 21. 27. 28. 29-31. 37. 82. 85   |
| 1120-1101 | Vertua Gentile Anna 408, 404                    |
|           | Vicini Luigi vedi Montefeltro (da)              |
| 1669-1644 | Vico Gian Battista 7. 13. 14-16. 25. 31. 34. 92 |
|           | Vieusseux (Gabinetto) 198                       |
|           | Vignoli Tito 383                                |
|           | <u>.</u>                                        |
| . 1027    | Villari Pasquale 362. 365                       |
|           | Viriglio Alberto 297                            |
|           | Visconti Ennio Quirino 101. 221                 |
| 1832      | Visconti Venosta Gino 340                       |
|           | Vitali Giuseppe 137                             |
| 1749-1835 | Vittorelli Jacopo 41-42. 48. 116                |
|           | Vivanti Annie 393-394                           |
|           | Volpi Silvio 305                                |
|           | Zanazzo Giggi 306. 333                          |
|           | Zandrino F. M. 330                              |
| 1820-1888 | Zanella Giacomo 125 n. 241-242. 287. 394. 395   |
|           | Zannoni G. Battista 59                          |
| 1699-1777 | Zanotti Franc. Maria 42                         |
| 1839-1879 | Zendrini Bernardino 241. 242                    |
| 1668-1750 | Zeno Apostolo 9. 17. 51. 52. 53. 55. 136        |
|           | Zeno Pier Caterino 18                           |
|           | Zingarelli Nicola 359. 388                      |
| 1821-1894 | Zini Luigi 222                                  |
|           | Zolesi Antonio 304                              |
| 1709 1967 | Zovutti Dietro 969                              |

Zuccaro Radius Elena 396-397, 404 1839 Zumbini Bonaventura 104, 362

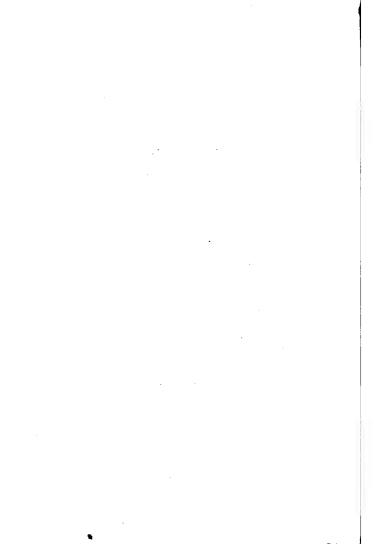

# 800

# MANUALI HOEPLI

Pubblicati a tutto Gennajo 1904.



Ministero dell'Istruzione Gabinetto del Sottosegretario di Stato

Roma, 3 nov. 1900.

Ill.mo Signore Comm. Ulrico Hoepli Editore

MILANO.

La collezione dei Manuali Hoepli, ricca ormai di quasi 700 volumi, forma la più vasta enciclopedia di scienze, lettere ed afti finora apparsa in Italia: Meritano lode certamenti e gli autori, che in forma lucida e breve hanno preparato sosi valido ausilio alla gioventu tudiosa, e l'editore che ha savuto scegliere, tra le varie discipline, quelle che meglio valgono a formare un complesso di cognizioni indispensabili alla cultura moderna.

firmato:

ENRICO PANZACCHI.

Sotto Segretario di Stato Cinistero della Pubbl. Istruzione.



Il Ministro
per l'Agricoltura, l' Industria
e il Commercio

Roma, 25 ott. 1900.

Ill. sig. Comm. U. Hoepli, Milano,

La larga accoglienza fatta alla collezione dei manuali, editi dalla Sua benemerita Casa, deve certo formare la migliore e più ambita ricompensa per la S. V. Ill.ma, che con intelligente cura ne dirige la pubblicazione.

Questo Ministero ha avuto piu volte occasione di fermare la sua attenzione sui lavori che più direttamente riguardano l'agricoltura, la zootecnia e le industrie ad esse attinenti, trovandoli rispondenti allo scopo. che la S. V. Ill.ma si propone di conseguire.

Mi torna quindi gradito di esprimerne a Lei il mio sincero compiacimento, mentre Le auguro che sempre maggior favore abbia ad incontrare codesta Sua utile raccolta

> firmato: CARCANO. Min. dell'Agr., Ind. e Comm

#### AVVERTENZA

Tutti i MANUALI HOEPLI sono elegantemente legati in tela e si spediscono ranco di porto nel Regno. — Chi desidera ricevere i clumi raccomandati, onde evitare lo smarrimento pregato di aggiungere la sopratassa di raccomandati.

I libri, non raccomandati, viaggia rischio e pericolo del committente

# 800

# Manuali Hoepli

# Divisione sistematica.

Nella presente divisione sono radunate in pochi gruppi e disposte in ordine alfabetico tutte le voci più salienti delle materie trattate nei Manuali Hoepli e prego gli Studiosi di consultaria sempre nelle loro ricerche.

## Agraria.

Abitazioni d. animali Distillazione vinacce Molini Adulteraz. vino, aceto Economia fabb. rurali Mosti e vini (densità d.) Agricoltore (il lib.dell') Enologia Agricoltore (pront. d.) ed.ingegnere rurale Estimo rurale Agronomia

Id. e agricoltura Floricoltura Agrumi Alimentaz. bestiame Analisi vino Animali da cortile

Id. parassiti Apicoltura Assicur. aziende rurali Humus Bachi da seta Bestiame e agricolt. Campicello Scolastico Cane Cantiniere Caseificio Catasto Cavallo Chimica agraria

Cognac Colombi domestici Concimi Coniglicoltura

domestica Id. Td. dei terreni Fosfati, perfosfati Frumento e mais Frutta minori Frutticoltura Funghi mangerecci

Gelsicoltura Igiene rurale Id. veterinaria

Immunità a. malattie Insetti nocivi utili Latte, burro o cacio Legislaz. rurale Macchine agricole Mais

Majale Malattie crittogam. Computisteria agraria Malattie dei vini Meccanica agraria Mezzeria

Olivo e Olio

Olii vegetali, ecc. Orticoltura Panificazione Patate

Piante e flori Piante industriali Piante tessili Pollicoltura.

Pomologia. Prato

Prodotti agr.d.Tropico Razze bovine, equine. Selvicoltura Sofisticazione vino e

aceto Tabacco Tartufi e funghi Terreno agrario Triangolaz. Top. e Cat.

Uve da Tavola Vini bianchi Vino Viticoltura

Zoonosi Zootecnia

# Prodotti alimentari.

Adulteraz, alimenti Adulterazioni d. vino e dell'aceto Agrumi Alimentazione Animali da cortile Apicoltura Aromatici e nervini Caseificio Cantiniere Cognac Colombi domestici Coniglicoltura

Conservazione sostan-! Majale ze alimentari Enologia Enologia domestica Fecola Frumento Frutta minori Frutticoltura Funghi mangerecci Gastronomia Latte, cacio e burro Liquorista Mais

Mosti e vini Olivo e olio Olii vegetati Orticoltura Ostricoltura Panificazione Piscicoltura Pollicoltura Tartufi e funghi Uve da tavola Vini bianchi Vino

#### Industrie diverse.

Abiti per signora Acetilene Acido solforico Alcool industriale Apicoltura Arti grafiche Asfalto Bachi da seta Biancheria Carta (Industria d.) Cognac Colori e vernici Commerc. (Man. del) Commercio (Storla d.) Gioielleria, oreficeria Concia pelli Distillazione del tegno

Id. Elettricità e appl. vedi Industria frigorifera

al gruppo Elettricità Fabbro ferraio Falegname ebanista Fecola. Filatura e tessitura Fiori artificiali Fonditore di metalli Fotografia:

Carte fotografiche

Acetilene

Acido solforico

Fotografia: Dizionario fotogr. Fotocromatografia Fotog. industriale Fotog. ortocromat. Fotog. p. dilettanti Fotogrammetria Fotosmaltografia Processi fotomeco. Proiezioni fotog. Ricettario fotog.

Spettrofotometria Gaz illuminante

Imitazioni e succedanei

delle vinacce Incandescenza a gaz Litografia Macchine per cucire Marmista Meccanica Meccanico

Metalli preziosi Modellatore meccan. Naturalista preparat.

Operaio

Orologeria Ostricoltura Panificazione Piante industriali Id. tessiii Piccole industrie Pietre preziose

Pirotecnia Piscicoltura Pomologia artificiale Ricettario domestico industriale

Saggiatore Saponi (Industria dei) Seta (Industria d.) Specchi (Fabbric.) Stearica (Industria)

Tessuti di lana e cot. Tipografia Tintore Tintura della seta Tornitore meccanico

Trine a fuselli Vernici, lacche, inch. Vetro

Zucchero

#### Fisica e Chimica.

Adulterazione alim. Alcool Analisi chimica qual. Analisi vino Id. volumetrica Calore Chimica Id. agraria Id. analitica Tđ. Id. clinica Id. legale Chimico industriale Climatologia Cognac Concimi

Dinamica Disinfezione Adulteraz. vino, aceto Distillazione del legno Liquorista Elettrochimica Energia fisica Esplodenti Farmacista Farmacoterapia **Fisica** Fisica cristallografica Sieroterapia appl. a. igiene | Fotografia (v. al grup- | Soda caustica, cloro. po Industrie) Fulmini e parafulmini Termodinamica Galvanoplastica Galvanizzazione Galvanostegia

Conservaz, sost, alim. Gravitazione Igroscopi, igrom. Latte, burro, cacio delle vinacce Luce e colori Id. e suono Meteorologia Microscopio Olii veget, miner. Ottica **Profumiere** Spettroscopio Terreno agrario Tintore

Tintura di seta

#### Storia Naturale.

Acque miner. e term. Anatom. e fisiol. comp. Fisiologia Anatomia microscop. Anatomia vegetale Animali parass. uomo Antropologia Batteriologia Biologia animale Botanica Cane Cavallo Coleotteri Colombi domestici Coniglicoltura Cristallografia Ditteri Embriol e morfol. gen. Fiori artificiali Floricoltura

Fisica cristallografica Orticoltura

Id. vegetale Frutticoltura Frutta minori Funghi mangerecci Geologia Imenotteri ecc. Insetti nocivi Id. utili Ittiologia

Lepidotteri

Majale

Malattie crittog. Metalli preziosi Mineralogia gener. descritt. Naturalista preparat.

Ostricoltura e mitil. Paleoetnologia Paleontologia Piante e flori Pietre preziose Piscicoltura Pollicoltura Pomologia Protistologia Selvicoltura Sismologia Tabacco Tartufi e funghi Tecnica protistol. Uccelli canori Vulcanismo Zoologia

### Naturalista viaggiat. Medicina, Chirurgia, Igiene.

Acque miner. e term. Analisi chimica qual. Anatomia e fis. comp. Anatomia microscop. Anatomia topograf. Animali parass. uome Antropometria Aromatici Assistenza infermi Id. pazzi Batteriologia Biologia animale Chimica clinica Chimica legale (toss.) Chirurg. operativa Climatologia Disinfez. (Pratica d.) Embriologia Epilessia Farmacista Farmacoterapia 5 4 1 Fisiologia Fototerapia

| Idroterapia Igiene della bocca Id. del lavoro Id. vita pubblica Id. della pelle Td. privata Id. rurale Tđ. scolastica Id. veterinaria Id. della vista Immunità malattie Impiego ipodermico Chimica appl. a. igiene Infortuni d. montagna Legislazione sanitaria Semejotica Luce e salute Malatt. dei paesi caldi Malattie del sangue Massaggio Materia medica Medicatura antisett. Medico pratico Microbiologia Microscopio Morte vera e app.

Nevrastenia Nutrizione bamb. Organoterapia Ortofrenia Ostetricia Pellagra Protistologia Psichiatria Psicologia fisiol. Psicoterapia Rachitide Radioterapia Röntgen (Raggi) Sieroterapia Soccorsi d'urgenza Spettrofotometria Terapia infanzia Tisici e sanatori Ufficiale sanitario Veleni Zoonosi

#### Elettricità.

Cavi telegrafici Correnti elettr. altern. Galvanizzazione Distillazione del legno Galvanoplastica Elettricità Elettrotecnica Elettrochimica

Fulmini e parafulmini | Metallocromia Galvanostegia Illuminazione elettric | Telegrafia senza fili

Röntgen (Raggi di) Telefono Telegrafia Magnetis, e elettricità. Unità assolute

# Tecnologia, Ingegneria, Costruzioni, ecc.

Abitazioni anim. dom. | Fabbro ferraio Architettura Aritmetica e Geom. op. Asfalto Atlante di macchine Automobilista Calcestruzzo Calci e cementi Calderaio Casa dell'avvenire Case operaie Ciclista Coltivazione miniere Conti e calcoli fatti Cubatura legnami Curve circolari Decoraz, e indust. art. Dinamica Disegnatore meccan. Disegno assonometr. Ιď. geometrico industriale Id. Id. di projez. ort Td. (Gramm, del) Dizionario tecnico Fabbricati civili

Falegname-ebanista Fognatura cittadina domestica Fonditore in metalli Fotogrammetria. Gaz illuminante Gnomonica Idraulica Imitazioni e succed. Incandescenza a gaz Industrie (Piccole) Infortuni sul lavoro (Mezzi p. prevenirli) Prospettiva Ingegnere civile Ingegneria legale Lavori marittimi Lavori in terra Leggi lavori pubblici Leghe metalliche Macchine a vapore Td. agricole Id. per cucire Macchinista e fuochist. Marmista

Meccanico Meccanismi (500) Modellatore messanis. Molini Momenti resistenti Montatore d.macchine Operaio Orologeria Peso metalli Prontuario d. agricoltore e d. ingegnere rurale Regolo calcolatore Resistenza d.materiali Scaldamento e ventil. Siderurgia Stereometria Strumenti metrici Tavole d'alligazione Tempera e comentaz. Termodinamica Tornitore Zolfo

# Matematiche. Disegno geometrico

Meccanica

Algebra elementare Id. compl. I anal. Id. Hequaz. Id. Td. (Esercizi di) Aritmetica pratica Id. razionale Id. (Eserc. di) Id. e geom. d. op. Astronomia Id. nautica n. antico test. Calcolo infin. I calc.diff Id. II integrale Id. III d. variaz. (Esercizi di) Celerimensura Compensazione errori Computisteria Conti e calcoli fatti Cubatura legnami Curve circolari Determinanti Disegno assonometr.

Id. industriale Id. di projezioni Id. topografico Economia matematica Equilibrio corpi elast. Matematica (compl.di) Eserciz.d. geom. elem. di Trigonom. Euclide (L') emendato Peso metalli Formulario di matem. Fotogrammetria Funzioni analitiche Id. ellittiche Geometr. anal. d. piano Id. Id. d. spazio Id. descrittiva Td. metr. e trig. Id. pratica Id. Id. d. spazio | Telemetria Id. Id. pura Id. e trig. d. sfera Gnomonica

Logica matematica Logismografia Matematiche superiori Metrologia Problemi di geometr. Prospettiva Ragioneria Id. d. cooper. Id. industriai. Ragioniere (pront. d.) Regolo calcolatore Repertor. di matemat. Stereometria proj. d. piano Strumenti metrici Teoria dei numeri Id. d. ombre Termodinamica Gruppi di trasformaz. Triangolazioni topo

Gravitazione

Logaritmi

Interesse e sconto

# Amministrazione pubblica Diritto e Giurisprudenza.

Assicurazione Id. estimadanni Avarie e sinistri mar. Beneficenza Bonifiche Catasto Chimica applicata Codice del bollo Id. doganale Id. civile Id. proced. civile Id. commercio Id. pen. e proc. pen. Td. di marina Id. pen. p. l'eserc. Td. del teatro Id. d. perito misur. Cod. e leggi us. d'Italia Imposte dirette Computisteria Conciliatore Contabilità comunale dello Stato Ipoteche Cooperative rurali Cooperazione Curatore dei fallimen. Debito pubblico Digesto Diritti e dov. d. cittad. Diritto amministrativ. Id. civile Id. commerciale

Id. Ecclesiastico Id. Intern. pubbl. Id. Id. privato Id. penale Id. Td. romano Id. romano Economia politica Esattore comunale Estimo dei terreni Id. rurale Fognatura cittadina Giurato (Man. del) Giurisdizione volont. Giustizia amministr. Igiene scolastica Id. veterinaria Infortuni sul lavoro Ingegneria legale Interesse e sconto Lavoro donne e fanc. Legge comunale Id. sui lav. pubbl. Id. s. ordin. giud. Td. Id. s propr. letter. Id. s. diritti d'aut. Id. s. priv. industr. Trasporti e tariffe

Diritto costituzionale Legge s. sanità e sicurezza pubblica Legge sulle tasse di registro e bollo Legislazione sanitaria Legislazione rurale Logismografia Mandato commerciale Notaio Ordinam. Stati d'Eur. Id. f. d'Eur. Paga giornaliera Produz. e commer. vino Prontuario d. agricolt. Id. d. ragion. Proprietario di case Ragioneria Ragioneria d. Cooper. industriale Ricchezza mobile Scienza d. finanze Scritture d'affari Socialismo Società di mut. soccor Id. industriali infort. s. lavoro Sociologia generale Statistica Testamenti

# Archeologia, Belle Arti.

Anatomia pittorica Antichità greche Id. pubbl. rom. Id. Armi antiche Araldica Archeol, d. arte greca Id. d.arteetr.rom. Architettura Armi antiche Arti grafiche fotomec. A tene Calligrafia Colori e pittura

Disegno (Gramm. del) priv. d. rom. Fiori artificiali Fotosmaltografia Gioielleria, oreficeria Guida numismatica Litografia Luce e colori Majoliche e porcellane Marmista Mitologia Monete greche Td. romane Monogrammi

Amatore oggett. d'arte | Decoraz. e ind. artist. | Numismatica Ornatista Paleografia Paleoetnologia Pittura italiana Id. ad olio Prospettiva

Valori pubblici

Ristauratore dipinti Scoltura Storia dell'arte Teoria d. ombre Topografia di Roma Vocabolarietto numis. Vocabolario araldico

## Storia e Geografia.

Dizionario dei comuni Paleoetnologia Acque minerali Prealpi bergamasche Alpi d'Italia Astronomia (L') n. an- Dizionario biografico Prontuario di geograf. tico testamento Esercizi geografici Rivoluzione francese Atlante st. geog.d. Ital. Etnografia Shakespeare Geografia Sismologia Id. geog. univers. Cartografia Id. classica Statistica Climatologia Id. fisica Storia antica d. arte militare Commercio (Storia d.) Id. commercial. Cosmografia Geologia Id. del commercio Cristoforo Colombo Islamismo Id. d'Italia di Francia Cronologia Id. Leggende popolari Id. scop. geog. | Manzoni A. Td. d'Inghilterra Mare Dizionario alpino Id. e cronologia Topografia di Roma Id. Mitologia geografico Vulcanismo Omero

## Erudizione, Bibliografia. ecc.

Amatore oggetti d'art. | Dizionario bibliograf. | Leggende popolari di maioliche Id. biografico Litografia Armi antiche Id. Paleoetnologia stenograf. abbreviat. Atene Id. Paleografia Autografi Enciclopedia Hoepli Raccoglitore Bibliografia Epigrafia latina Stenografia Stenografo Bibliotecario Errori e pregiudizi Classificaz. d. scienze Evoluzione (storia d.) Tipografia Crittografia Grafologia

# Filosofia, Pedagogia, Religione.

Ribbia. Ruddismo Didattica Diritto ecclesiastico Estetica Etica Evoluzione

Filosofia morale Giardino infantile Grafologia Igiene scolastica Imitazione Cristo Logica Mitologia

**Psicologia** Id. hsiologica Id. musicale Protezione animali Ortofrenia Religioni dell'India Sordomuto

#### Arte militare, Nautica.

Amatore oggetti d'art | Duellante Armi antiche Attrezzatura navale Avarie e sinistri mar. Flotte moderne Canottaggio Codice cavalleresco Costruttore navale Disegno e costruz.navi Marine da guerra loveri macchin.naval. Marino

Esplodenti Filonauta Ingegnere navale Lavori marittimi Macchinista navale Meccanica del macchinista di bordo Nautica stimata Pirotecnia Scherma Storia arte militare Telemetria Ufficiale

# Letteratura, Linguistica, Filologia.

| Arabo parlato                             | Gra  |
|-------------------------------------------|------|
| Arte del dire                             |      |
| Conversaz. ItalTed.                       |      |
| Id. ItalFran.                             |      |
| Corrisp comm italian                      |      |
| Corrisp. comm. italian.<br>Id. Id. spagn. |      |
| Id. Id. franc.                            | l    |
| Crittografia                              | )    |
| Dantologia                                | 1    |
| Dialetti italici                          | 1    |
| Id. grechi                                | !    |
| Dizion. abbrev. latine                    | В    |
| Id. bibliografico                         | Gra  |
| Id. Eritreo                               | GIA  |
| ld. Milanese                              | i    |
| Id. Olandese                              | 1    |
| Id. Tedesco                               | 1    |
| Id. univ.in4ling.                         | l    |
| Dottrina pop. in 4 ling.                  | ł    |
| Enciclopedia Hoepli                       | Leg  |
|                                           |      |
| Esercizi greci                            | Leti |
| Id. latini                                | l    |
| Id. di traduzione                         | !    |
| della gramm. franc.                       |      |
| Esercizi di traduzione                    | İ    |
| della gramm. tedesc.                      | l    |
| Filologia classica                        | !    |
| Florilegio poet. greco                    | i    |
| Fonologia italiana                        | l    |
| Id. latina                                |      |
| Fraseologia francese                      |      |
| Glottologia                               |      |
| Grammatica albanese                       |      |

| -,          | .B,               |
|-------------|-------------------|
| rammat      | . dannorv.        |
| Id.         | ebraica           |
| Id.         | Francese          |
| Id.         | Galla (Orom.)     |
| Id.         | Greca             |
| Id.         | Greca-mod.        |
| Id.         | Inglese           |
| Id.         | Italian <b>a</b>  |
| Id.         | Latina            |
| Id.         | Olandese          |
| Id.         | Portoghese-       |
| Brasilia    |                   |
|             | . Rumena          |
| Id.         | Russa             |
| Id.         | Slovena           |
| Id.         | Spagnuola         |
| <u>I</u> d. | Svedese           |
| Id.         | Tedesca           |
| Id.         | Turca osm.        |
| eggende     | popolari          |
|             | ra albanese       |
| Id.         | american.         |
| Id.         | araba             |
| Id.         | assira            |
| Id.         | catalana          |
| Id.<br>Id.  | dramm.<br>ebraica |
| Id.<br>Id.  | egiziana          |
| Id.         | francese          |
| Id.         | greca             |
| Id.         | indiana           |
| Id.         | inglese           |
| Id.         | italiana          |
| ıu.         | i vailalla        |

| 0                               |    |
|---------------------------------|----|
| Letteratura norveg.             |    |
| Id. persiana                    |    |
| iu. provenz.                    |    |
| Id. romana                      |    |
| Id. spagnuol                    | •  |
| Id. tedesca                     |    |
| Id. ungheres                    |    |
| _ Id. slava                     |    |
| Lingua gotica                   |    |
| Lingue d'Africa                 |    |
| Id. neo-latine<br>Id. straniere |    |
| _Id. ´straniere                 |    |
| Metrica d. greci e rom          | ι. |
| Morfologia greca                |    |
| Id. italiana                    |    |
| Omero                           |    |
| Paleografia                     |    |
| Relig. e ling. di India         |    |
| Rettorica                       |    |
| Ritmica italiana                |    |
| Sanscrito                       |    |
| Shakespeare                     |    |
| Sintassi francese               |    |
| Sintassi latina                 |    |
| Stilistica                      |    |
| Stilistica latina               |    |
| Tavole divina comm.             |    |
| Tigre                           |    |
| Traduttore tedesco              |    |
| Verbi greci                     |    |
| Id. latini                      |    |
| Vocabol. lingua Ruses           |    |
| Volapuk                         | •  |
| · otupun                        |    |
|                                 |    |

## Musica, Sport.

Acrobatica e atletica Cavallo Alpinismo Amatore oggetti d'art. Armonia Armi antiche Automobilista Ballo Biliardo Cacciatore Cane (Allevatore del) Canottaggio Canto (II) Cantante

Chitarra Ciclista Codice cavalleresco Dizionario alpino filatetico Dizionario delle corse Proverbi sul cavallo Duellante Filonauta Furetto (II) Ginnastica femminile Scherma

Id. maschile Id. (Storia d.) Giuochi ginnastici

Storia della musica Strumentazione

Giuoco del pallone Infortuni d. montagna Lawn-Tennis Mandolinista Nuotatore

Pianista

Psicologia musicale Raccoglitore oggetti Scacchi

Strumenti ad arco

# Elenco completo dei MANUALI HOEPLI disposti in ordine alfabetico per materia.

|                                                                | Tr C         |
|----------------------------------------------------------------|--------------|
| Abitazione degli animali domestici, del Dott. U. BARPI,        |              |
| di pag. XVI-872, con 168 incisioni                             | 4 —          |
| Abitazioni — vedi Fabbricati civili.                           |              |
| Abitazioni popolari — vedi Case operaie.                       |              |
| Abiti per signora (Confezione di) e l'arte del taglio, com-    |              |
| pilato da EMILIA COVA, di pag. VIII-91, con 40 tavole .        | 8            |
| Abbreviature — vedi Dizion. abbreviature — Diz. stenografico.  |              |
| Acetilene (L') di L. CASTELLANI 2.ª ediz, di p. XVI-164 .      | 2 —          |
| Aceto — vedi Adulterazione.                                    |              |
| Acide solforico, Acide nitrico, Solfato sodico, Acide mu-      |              |
| riatico (Fabbricazione dell'), del Dott. V. VENDER, di         |              |
| pag. VIII-312, con 107 incisioni e molte tabelle               | 8 50         |
| Acque (Le) minerali e termali del Regno d'Italia, di LUIGI     | . ••         |
| TIOLI. Topografia - Analisi - Elenchi - Denominazione delle    |              |
| acque - Malattie - Comuni in cui scaturiscono - Stabilimenti   |              |
|                                                                |              |
| e loro proprietari - Acque e fanghi in commercio - Nego-       |              |
|                                                                | 5 50         |
| Acrobatica e atletica di A. ZUCCA, di pag. xxx-267, con        |              |
| 100 tavole e 42 incisioni nel testo 6                          | 50           |
| Acustica — vedi Luce e suono.                                  |              |
| Adulterazioni e falsificazioni (Dizionario delle) degli ali-   |              |
| menti, del Dott. Prof. L. GABBA (è in lavoro la 2ª ediz.).     |              |
| Adulterazioni (Le) del vino e dell'aceto e mezzi come          |              |
| scoprirle, di A. ALOI, di pag. XII-227, con 10 incisioni,      |              |
| delle quali 4 colorate                                         | 2 50         |
| Agricoltore (Prontuario dell') e dell'ingegnere rurale, del-   |              |
| l'Ing. V. NICCOLI, 3º edizione riveduta ed ampliata, di pa-    |              |
|                                                                | 50           |
| - (il libro dell') Agronomia, agricoltura, industrie agricole  | , 50         |
| del Dott. A. BRUTTINI, di pag. xx-446 con 303 figure . 8       | . KO         |
|                                                                | , 50         |
| Agronomia, del Prof. CAREGA DI MURICCE, 8º ediz. rive-         | • •          |
| duta ed ampliata dall'autore, di pag. XII-210 1                | ου           |
| Agronomia e agricoltura moderna, di G. SOLDANI, 2º ed.         |              |
| di pag. VIII-416 con 184 incisioni e 2 tav. cromolit 8         | 50           |
| Agrumi (Coltivazione, malattie e commercio degli), di A.       |              |
| ALOI, con 22 incisioni e 5 tavole cromolit., pag. XII-238 8    | 50           |
| Alcool (Fabbricazione e materie prime), di F. CANTAMESSA       |              |
| di pag. XII-807, con 24 incisioni                              | <del>-</del> |
| Alcool industriale, di G. CIAPETTI. Produzione dell'al-        |              |
| cole industriale dal punto di vista dell'agricoltura italiana, |              |
| applicazione dell'alcole denaturato alla fabbricazione del-    |              |
| l'aceto e delle vinacce, alla produzione della forza motrice,  |              |
| al riscaldamento e illuminaz., con 105 ill., di pag. XII-262.  |              |
| Algebra complementare, del Prof. S. PINCHERLE:                 |              |
|                                                                | 50           |
| Donto II Thomas della conseriore pag. VIII-14 1                | . BO         |
| Parte II. Teoria delle equazioni, pag. IV-169 con 4 inc. 1     | DU           |

|                                                                                   | L. c     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| Algebra elementare, del Prof. S. PINCHERLE, 8º ediz. di                           |          |  |
| pag. VIII-210 e 2 incisioni                                                       | 1 50     |  |
| - (Esercizi di), del Prof. S. PINCHERLE, di pag. VIII-185,                        |          |  |
| con 2 incisioni                                                                   | 1 50     |  |
| Alighieri (Dante) — vedi Dantologia.                                              | _        |  |
| Alimentazione, di G. STRAFFORELLO, di pag. VIII-122 .                             | 2 —      |  |
| Allmentazione del bestiame, dei Proff. MENOZZI E NIC-                             |          |  |
| COLI, di pag. XVI-400 con molte tabelle                                           | 4        |  |
| Allattamento — vedi Nutrizione del bambino.                                       |          |  |
| Alligazione per l'oro e per l'argento — vedi Leghe - Tavole.                      | 9 KA     |  |
| Alluminio (L'), di C. FORMENTI, di pag. XXVIII-824 Aloé — vedi Prodotti agricoli. | 9 90     |  |
| Alpi (Le), di J. BALL, trad. di I. CREMONA, pag. VI-120 .                         | 1 KO     |  |
| Alpinismo, di G. Brocherel, di pag. VIII-312                                      |          |  |
| Amalgame — vedi Leghe metalliche.                                                 | <i>-</i> |  |
| Amatore (L') di eggetti d'arte e di curiosità, di L. De                           |          |  |
| MAURI, di 600 pag. adorno di numerose incis. e marche.                            |          |  |
| Contiene le materie seguenti: Pittura - Incisione - Scoltura                      |          |  |
| in avorio - Piccola scoltura - Vetri - Mobili - Smalti - Ven-                     |          |  |
| tagli - Tabacchiere - Orologi - Vasellame di stagno - Armi                        |          |  |
| ed armature - Dizionario complementare di altri infiniti og-                      |          |  |
| getti d'arte e di curiosità (è in lavoro la 2ª edizione).                         |          |  |
| Amianto — vedi Imitazioni.                                                        |          |  |
| Amido — vedi Fecola.                                                              |          |  |
| Anagrammi. — vedi Enimmistica.                                                    |          |  |
| Analisi chimica qualitativa di sostanze minerali e organiche                      |          |  |
| e ricerche tossicologiche, ad uso dei laboratori di chimica in                    |          |  |
| genere e in particolare delle Scuole di Farmacia, del Prof. P.                    |          |  |
| E. ALESSANDRI. 2ª ediz. intieramente rifatta, di pag. XII-                        |          |  |
| 384, con 14 inc. numerose tabelle e 5 tav. cromolitografiche                      | 5 —      |  |
| Analisi di sestanze alimentari. — vedi Chimica applicata all'Igiene.              |          |  |
| Analisi delle Urine. — vedi Chimica clinica.                                      |          |  |
| Analisi del vino, ad uso dei chimici e dei legali, del Dott.                      |          |  |
| M. BARTH, traduzione del Prof. E. COMBONI, 2ª edizione                            |          |  |
| riveduta ed ampliata, di p. XVI-140, con 8 inc. nel testo                         | 2 —      |  |
| Analisi volumetrica applicata ai prodotti commerciali e in-                       |          |  |
| dustriali, del Prof. P. E. ALESSANDRI, pag. x-842, con inc.                       | 50       |  |
| Ananas. — vedi Prodotti agricoli.                                                 |          |  |
| Anatomia e fisiologia comparate, del Prof. R. Besta, di                           |          |  |
| pag. VII-218 con 84 incisioni                                                     | 1 50     |  |
| Anatomia microscopica (Tecnica di), del Prof. D. CARAZZI,                         |          |  |
| di pag. XI-211, con 5 incisioni                                                   | L 50     |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | . С.        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|
| Auatomia pittorica, del Prof. A Lombardini, 2ª ediz. ri-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |             |
| veduta e ampliata, di pag. VIII-168, con 53 inc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 |             |
| Anatomia topografica, del Dott. Prof. C. FALCONE, di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |             |
| pag. xv-895, con 80 incisioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Đ | _           |
| Anatomia vegetale, del Dottor A. TOGNINI, di pagine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |             |
| XVI-274 con 41 incisioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 | _           |
| Animali da cortile, del Prof. P. Bonizzi, di pag. xiv-238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |             |
| con 90 incident (To 95 odie à in monagement)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |             |
| con 39 incisioni. (La 2º ediz. è in preparazione).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |             |
| Animali (Gli) parassiti dell'uomo, del Prof. F. MERCANTI,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |             |
| di pag. IV-179, con 33 incisioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 | 50          |
| Antichità private dei romani, del Prof. N. Moreschi. 8°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |             |
| Antichita private uni rumani, dei Froi. N. Moreschi. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |             |
| edizione interamente rifatta del Manuale di W. Kopp, di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _ |             |
| pag. xvI-181 con 7 incisioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 | 50          |
| Antichità pubbliche romane di J. G. HUBERT, rifacimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |             |
| delle antichità romane pubbliche, sacre e militari di W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |             |
| KOPP, traduz. di A. WITTGENS, di pag. XIV-324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |             |
| Antisettici — vedi Medicatura antisettica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |             |
| Antologia stenografica, di E. MOLINA (sistema Gabelsber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |             |
| ger-Noe), contenente brani da S. A. R. Luigi Amedeo di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |             |
| Savoia, La Stella Polare, Gaetano Negri, Renato Fucini,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |             |
| Luigi Rasi, Pasquale Villari, Adolfo Padovan, Pietro Orsi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |             |
| Anna Vertua Gentile, Alberto Boccardi, Onorato Roux,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |             |
| Avancino Avancini, Antonio Fogazzaro, di pag. XI-199 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 |             |
| Antropologia, del Prof. G. CANESTRINI, 3º ediz., di pag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |             |
| Autiopologia, del fiol. G. CANESTRINI, 5- ediz., di pag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | <b>5</b> () |
| VI-289 con 21 incisioni.  Antropometria, di R. Livi, di pag. VIII-287 con 32 incis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ī | ρú          |
| Antropometria, di R. Livi, di pag. VIII-237 con 32 incis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 | Đυ          |
| Apicoltura, del Prof. G. CANESTRINI, 3º ediz. riveduta di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |             |
| pag. IV-215 con 43 incisioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 |             |
| Appalti — vedi Ingegneria legale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |             |
| Arabo parlato (L') in Egitto, grammatica, frasi, dialoghi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |             |
| Alau pariate (1) in Egree, grammanca, mass, clareger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |             |
| e raccolta di oltre 6000 vocaboli del Prof. A. NALLINO,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |             |
| di pag. XXVIII-386                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 |             |
| Araidica (Grammatica), ad uso degli italiani, compilata da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |             |
| F. TRIBOLATI, 4º edizione con introduzione ed aggiunte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |             |
| di G. DI CROLLALANZA, di pag. XI-187, con 274 inc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 | 50          |
| - vedi Vocabolario araldico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _ | ~ ~         |
| Aranoi — vedi Agrumi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |             |
| Archeologia. Arte Greca, del Prof. I. GENTILE (esaurito).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |             |
| The control of the co |   |             |
| È in preparazione una nuova ediz. rifatta del Prof. S. RICCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |             |
| Archeologia e Storia dell'arte italica, etrusca e romana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |             |
| 3º ediz. intier. rifatta. Un vol. di testo di p. XXXIV-346                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |             |
| con 96 tav., a cura del Prof. S. RICCI e un vol. di 79 tav.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |             |
| e inc. a cura del Prof. I. GENTILE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 | 50          |
| Architettura (Manuale di) italiana, antica e moderna, di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | • | •           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |             |
| A. MELANI, 4º edizione completata ed arricchita, con 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _ | • -         |
| tav. e 67 incis. intercalate nel testo di pag. xxv-559                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7 | 50          |

|                                                                                                            | L | , с. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| Argentatura — vedi Galvanizzazione — Galvanoplastica — Galva-                                              |   |      |
| nostegia — Metallocromia — Metalli preziosi — Piccole industr.                                             |   |      |
| Aritmetica pratica, del Prof. Dott. F. PANIZZA. 2º edi-                                                    |   |      |
| zione riveduta, di pag. VIII-188                                                                           | 1 | 50   |
| Aritmetica razionale, del Prof. Dott. F. PANIZZA, 4º edi-                                                  |   |      |
| zione riveduta di pag. XII-210                                                                             | 1 | 50   |
| - (Esercizi di), del Prof. Dott. F. PANIZZA, di p. VIII-150                                                | 1 | 50   |
| Aritmetica (L') e Geometria dell'operajo, di Ezio Giorli,                                                  |   |      |
| di pag. XII-183, con 74 figure                                                                             | 2 | _    |
| Armi antiche (Guida del raccoglitore e dell'amatore di) di                                                 |   |      |
| J. GELLI, di pag. VIII-888, con 9 tavole fuori testo, 482                                                  |   |      |
| incisioni nel testo e 14 tavole di marche                                                                  | 6 | 50   |
| Armonia (Manuale di), del Prof. G. BERNARDI, con prefa-                                                    |   |      |
| sione di E. Rossi di pag. XII-288                                                                          | 8 | 50   |
| Aromatici e Nervini nell'alimentazione. I condimenti, l'al-                                                |   |      |
| cool (Vino, Birra, Liquori, Rosolii, ecc.). Caffè, Thè Matè,                                               |   |      |
| Guarana, Noce di Kola, ecc. — Appendice sull'uso del                                                       |   |      |
| Tabacco da fumo e da naso; del Dott. A. VALENTÌ                                                            | × |      |
| Arte del dire (L'), di D. FERRARI, Manuale di rettorica                                                    | v | _    |
|                                                                                                            |   |      |
| per lo studente delle Scuole secondarie. 5ª ediz. corr., (10,                                              |   |      |
| 11 e 12 migliaio), pag. XVI-350 e quadri sinottici                                                         | 1 | ĐÜ   |
| Arte della memoria (L'), sua storia e teoria (parte scien-                                                 |   |      |
| tifica). Mnemotecnia Triforme (parte pratica) del Generale                                                 |   |      |
| B. PLEBANI, di pag. xxxii-224 con 18 illustr                                                               | 2 | 50   |
| Arte mineraria. — vedi Miniere (Coltivazione delle).<br>Arte salutare — vedi Memoriale dei Medici pratici. |   |      |
| Arte salutare — vedi Memoriale dei Medici pratici.                                                         |   |      |
| Arti (Le) grafiche fotomeccaniche, ossia la Eliografia nelle                                               |   |      |
| diverse applicaz. (Fotozincotipia, fotozincografia, fotocro-                                               |   |      |
| molitografia, otolitografia, fotocollografia, fotosilografia,                                              |   |      |
| tricromia, fotocollocromia, elioincisione, ecc. secondo i me-                                              |   |      |
| todi più recenti, con un Dizionarietto tecnico e un cenno                                                  |   |      |
| storico sulle arti grafiche; 8º ediz. corr. e illustr. di pa-                                              |   |      |
| gine XVI-238                                                                                               | 2 |      |
| Astalto (L'), fabbricazione, applicazione, dell'Ing. E. RI-                                                |   |      |
| GHETTI, con 22 incisioni, di pag. VIII-152                                                                 | 2 | -    |
| Assicurazione in generale, di U. Gobbi, di pag. XII-808.                                                   | 8 |      |
| Assicurazione sulla vita, di C. PAGANI, di pag. VI-161                                                     | 1 | 50   |
| Assicurazioni (Le) e la stima dei danni nelle aziende ru-                                                  |   |      |
| / rali, con appendice sui mezzi contro la grandine, del Dr.                                                |   |      |
| A. CAPILUPI, di pag. VIII-284, 17 incisioni                                                                | 2 | 50   |
| Assistenza degi'infermi nell'ospedale ed in famiglia, del                                                  |   |      |
| Dott. C. Calliano, 2 ediz., pag. XXIV-448, 7 tav                                                           | 4 | 50   |
| Assistenza dei pazzi pel manicomio e nella famiglia, del Dr.                                               | - |      |
| A. PIERACCINI, e prefaz. del prof. E. Morselli, pag. 250                                                   | 2 | 50   |
| Astronomia, di J. N. Lockyer, nuova versione libera con                                                    | - | •    |
| note ed aggiunte del Prof. G. CELORIA, 4º ediz. (esaurito,                                                 |   |      |
| hote of agginne del Liot. O. CEROKIA, 4- ediz. (esaulte)                                                   |   |      |

| Astronomia (L') nell'antico testamento. di G V. SCHIA-                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PARELLI, di pag. 204                                                                                           |
| Astronomia nautica, del prof. G. NACCARI, di pag. XVI-                                                         |
| ASCIDIUMIA MAULICA, GEI PIOI. G. MACCARI, GI PAR. AVI-                                                         |
| 320, con 45 incis. e tav. numeriche                                                                            |
| Atene. Brevi cenni sulla città antica e moderna, seguiti da                                                    |
| un saggio di Bibliografia descrittiva e da una Appendice                                                       |
| Numismatica, di S. AMBROSOLI, con un panorama e una                                                            |
| pianta d'Atene, 22 tav. e varie incisioni nel testo 8 50                                                       |
| Atlante geografico-storice d'Italia, del Dott. G. GAROLLO,                                                     |
| 24 tav. con pag. VIII-67 di testo e un'appendice 2 —                                                           |
| Atlante geografice universale, di R. KIEPERT, 26 carte                                                         |
| con testo. Gli Stati della terra del Dott. G. GAROLLO.                                                         |
| 10° ediz. aumentata e corretta (dalla 91.000° alla 100.000°                                                    |
| copia) pag. VIII-88                                                                                            |
| Atmosfera — vedi Igroscopi e igrometri.                                                                        |
|                                                                                                                |
| A tirezzatura, manovra navale, segnalazioni marittime                                                          |
| e Dizionarietto di Marina, di F. Imperato, 8º edizione ampliata, di pag. XXIV-648, con 880 incis. e 28 tav. in |
| cromolit. riproducenti le bandiere maritt. di tutte le naz. 6 50                                               |
| Autografi (L'amatore d'), del conte E. BUDAN con 361 fac-                                                      |
| simili di pag. XIV-426                                                                                         |
| Autografi (Raccolte e raccoglit. di) in Italia di C. Vanbian-                                                  |
| CHI, di pag. XVI-876, 102 tav. di facsimili d'aut. e rit 6 50                                                  |
| Automobilista (Nanuale dell') e guida del meccanico con-                                                       |
| duttore d'automobili. Trattato sulla costruzione dei vei-                                                      |
| coli semoventi, di G. PEDRETTI, di pag. XXIV-480, con                                                          |
|                                                                                                                |
| Avenia a cinietni manifilmi (Nanuala dal manifetana a li                                                       |
| Avarie e sinistri marittimi (Manuale del regolatore e li-                                                      |
| quidatore di) del Rag. V. ROSSETTO. Appendice: Breve                                                           |
| dizionario di terminologia tecnico navale e commerciale                                                        |
| marittimo inglese-italiano. Ragguaglio dei pesi e misure                                                       |
| inglesi con le italiane. Di pag. xv-496, con 25 fig. in 6 tav. 5 50                                            |
| Avicoltura — vedi Animali da ortile — Colombi — Pollicoltura.                                                  |
| Avvelenamenti — vedi Veleni.                                                                                   |
| Bachi da seta, del Prof. F. NENCI. 8º ediz. con note ed                                                        |
| aggiunte, di pag. XII-800, con 47 incis. e 2 tav 2 50                                                          |
| Ballstica — vedi Armi antiche — Esplodenti — Piroteonia — Sto-                                                 |
| ria dell'arte militare.                                                                                        |
| Baile (Manuale del) di F. GAVINA, di pag. VIII-249, con 92                                                     |
| figure. Contiene: Storia della danza - Balli girati - Co-                                                      |
| tillon - Danze locali - Feste di ballo - Igiene del ballo. 2 50                                                |
| Bambini — vedi Nutrizione dei — Ortofrenia — Terapia.                                                          |
| Barbabietola da zucchero — vedi Zucchero.                                                                      |

|                                                                                                                                                           | I |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
| Batteriologia, dei Professori G. e N. Canestrini, 2º ediz.                                                                                                |   |    |
| in gran parte rifatta, di pag. x-274 con 87 incis                                                                                                         | 1 | 50 |
| Beneficenza (Manuale della), del Dott. L. Castiglioni, con                                                                                                |   |    |
| appendice sulle contabilità delle istituzioni di pubblica                                                                                                 |   |    |
| beneficenza, del Rag. G. ROTA, di pag. XVI-840                                                                                                            | 8 | 50 |
| Bestiame (II) e l'auricoltura in Italia, del Prof. R. At                                                                                                  |   |    |
| BERTI, di pag. VIII-812, con 22 zincotipie.  Vedi Abitazioni di animali — Alimentazione d. bestiame — Cavallo — Coniglicoltura — Igiene veterinaria — Ma- | 2 | 50 |
| - Vedi Abitazioni di animali - Alimentazione d. bestiame                                                                                                  | - | •  |
| - Cavallo - Coniglicoltura - Igiene veterinaria - Ma-                                                                                                     |   |    |
| jale - Politcollura - nazze povine - Zoonosi - Zootecnica.                                                                                                |   |    |
| Biancheria (Disegno, taglio e confezione di), Manuale teo-                                                                                                |   |    |
| rico pratico ad uso delle scuole normali e professionali                                                                                                  |   |    |
| femminili e delle famiglie, di E. BONETTI, 3ª edizione                                                                                                    |   |    |
| riveduta, coll'aggiunta di 10 nuove tavole e di 6 pro-                                                                                                    |   |    |
| spetti per l'ingrandimento e l'impicciolimento dei mo-                                                                                                    |   |    |
| delli, di pag. xx-234, 60 tavole e 6 prospetti                                                                                                            | 4 | _  |
| Bibbia (Man. della), di G. M. ZAMPINI, di pag. XII-808 .                                                                                                  |   |    |
| Bibliografia, di G. OTTINO, 2º edizione riveduta, di pag.                                                                                                 | - | 1  |
| rv-166, con 17 incisioni                                                                                                                                  | 2 | _  |
| Bibliotecarie (Manuale del), di G. PETZHOLDT, tradotto                                                                                                    |   |    |
| sulla 8º edizione tedesca, per cura di G. BIAGI e G. FU-                                                                                                  |   |    |
| MAGALLI di pagine XX-864-CCXIII                                                                                                                           | 7 | 50 |
| Blilardo (Il giuoco del), di J. GELLI, di pag. XV-179, con                                                                                                |   |    |
| 79 illustrazioni                                                                                                                                          | 2 | 50 |
| Biografia — vedi Cristoforo Colombo — Dantologia — Dizionario                                                                                             |   |    |
| biografico — Mansoni — Napoleone I — Omero — Shakespeare.                                                                                                 |   |    |
| Biologia animale (Zoologia generale e speciale) per Natu-                                                                                                 |   |    |
| ralisti, Medici e Veterinarii del Dott. G. COLLAMARINI,                                                                                                   | _ |    |
| di pag. X-426 con 28 tavole                                                                                                                               | 8 | _  |
| Bollo vedi Codice del bollo Leggi registro e bollo.                                                                                                       |   |    |
| Bonificazioni (Manuale amministrativo delle) di C. MEZ-                                                                                                   |   |    |
| ZANOTTI, di pag. XII-294                                                                                                                                  | 5 | _  |
| Borsa (Operan di) — vedi Debito pubblico — Valori pubblici.                                                                                               |   |    |
| Boschi — vedt Selvicoltura.                                                                                                                               |   |    |
| Betanica, del Prof. I. D. HOOKER, traduzione del Prof. N. PEDICINO, 4º ediz., di pag. VIII-184, con 68 incisioni .                                        | 1 | KΩ |
| Botti — vedi Enologia.                                                                                                                                    | 1 | 50 |
| Bronzatura — vedi Metallocromia — Galvanostegia.                                                                                                          |   |    |
| Bronzo — vedi Leghe metalliche.                                                                                                                           |   |    |
| Buddismo, di E. PAVOLINI, di pag. XVI-164                                                                                                                 | 1 | 50 |
| Burro — vedi Latte — Caseificio.                                                                                                                          | - | -  |
| Cacciatore (Manuale del), di G. FRANCESCHI, 2ª edizione                                                                                                   |   |    |
| rifatta, di pag. XIII-815, con 41 incisioni                                                                                                               | 2 | 50 |
| Casio — vedi Bestiame — Caseificio — Latte, ecc.                                                                                                          | _ |    |
| Caffè — vedi Prodotti agricoli.                                                                                                                           |   |    |

|                                                                   | L  | . С. |
|-------------------------------------------------------------------|----|------|
| Calcestruzzo (Costruzioni in) ed in cementi armati, di G.         |    |      |
| VACCHELLI, 2ª edizione, di pag. XVI-851 con 280 figure            | 4  | -    |
| Calci e Cementi (Impiego delle), per l'Ing. L. MAZZOCCHI          |    |      |
| di pag. XII-212 con 49 incisioni                                  |    |      |
| Calcolazioni mercantili e bancarle - vedi Conti e Calcoli fatti - |    |      |
| Interesse e sconto — Prontuario del ragioniere — Monete ing       | ı. |      |
| Calcolo infinitesimale, del Prof. E. PASCAL:                      |    |      |
| Parte I. Calcolo differensiale, 2º edizione riveduta di           |    |      |
|                                                                   | 3  |      |
| , II. Calcolo integrale, 2° edizione completamente                |    |      |
|                                                                   |    |      |
|                                                                   | 8  |      |
| , III. Calcolo delle variazioni e calcolo delle dif-              | _  |      |
|                                                                   | 8  |      |
| - Esercizi di calcolo infinitesimale (Calcolo differenziale       |    |      |
| e integrale), del Prof. E. PASCAL, di pag. XX-872                 | 3  | _    |
| Calderalo pratico e costruttore di caldale a vanore, e            |    |      |
| di altri apparecchi industriali, di G. Belluomini, di pag.        |    |      |
|                                                                   | 8  | _    |
| Calligrafia (Manuale di). Cenno storico, cifre numeriche,         |    |      |
| materiale adoperato per la scrittura e metodo d'insegna-          |    |      |
| mento, con 55 tavole di modelli dei principali caratteri          |    |      |
| conformi ai programmi, del Prof. R. PERCOSSI, con 38              |    |      |
|                                                                   | R  | _    |
|                                                                   | •  | _    |
| Calore (II), del Dott. E. Jones, trad. di U. Fornari, di          | _  |      |
| pag. VIII-296, con 98 incisioni                                   | 8  | -    |
| Campicello (II) scolastico. Impianto e coltivazione. Ma-          |    |      |
| nuale di agricoltura pratica per i Maestri, dei Dottori E.        |    |      |
| AZIMONTI e C. CAMPI, di pag. XI-175, con 126 incisioni            | 1  | 50   |
| Cancelliere — vedi Conciliatore.                                  |    |      |
| Candele — vedi Industria stearica.                                |    |      |
| Cane (II) Razze mondiali, allevamento, ammaestramento, ma-        |    |      |
| lattie con una appendice: I cani della spedizione polare          |    |      |
| di S. A. R. il Duca degli Abruzzi, di A. VECCHIO, 2º edi-         |    |      |
| zione rifatta, di pag. xvI-442, con 152 inc. e 63 tavole          |    |      |
| delle quali 12 a colori pa disegni originali dell'autore.         | 7  | 50   |
| Canottaggio (Manuale di), del Cap. G. CROPPI, di pagine           |    |      |
| XXIV-456, con 387 incis. e 91 tav. cromolit                       | 7  | 50   |
| Cantante (Man. del). di L. MASTRIGLI, di pag. XII-182 .           | 2  | _    |
| Cantiniere (II). Manuale di vinificazione per uso dei canti-      | -  |      |
| nieri, di A. STRUCCHI, 8ª edizione riveduta ed aumentata.         |    |      |
| con 52 incisioni unite al testo, una tabella completa per         |    |      |
| la riduzione del peso degli spiriti, ed un'Appendice sulla        |    |      |
| produzione e commercio del vino in Italia, di pag. XVI-256        |    |      |
| Cente (II) not our monopolisms at D. Community of Pag. XVI-206    | Z  | _    |
| Canto (II) nel suo meccanismo, di P. GUETTA, di p. VIII-          | _  |      |
| 258, con 24 incisioni                                             | 2  | 5(   |
| Carborundum — vedi Imitazioni.                                    |    |      |

| _                                                                                              | L  | ₄. C. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| Carta (Industria della), dell'Ing. L. SARTORI, di pag. VII-                                    | _  |       |
|                                                                                                | 5  | 50    |
| Carte fotografiche, Preparazione e trattamento, di L. SASSI,                                   |    |       |
|                                                                                                | 8  | 50    |
| Carte geografiche — vedi Atlante.                                                              |    |       |
| Cartografia (Manuale teorico-pratico della), con un sunto                                      |    |       |
| della storia della Cartografia, del Prof. E. GELCICH, di                                       |    |       |
| pag. VI-257, con 37 illustrazioni                                                              | 2  | _     |
| Casa (La) dell'avvenire, dell'Ing. PEDRINI. Vade mecum                                         |    |       |
| dei costruttori, dei proprietari di case e degli inquilini.                                    |    |       |
| Raccolta ordinata di principi d'ingegneria sanitaria, do-                                      |    |       |
| mestica ed urbana, per la costruzione di case igieniche,                                       |    |       |
| civili, operaie e rustiche e per la loro manutenzione, di                                      |    |       |
| pag. XV-468, con 213 incisioni                                                                 | 1  | 50    |
| Case coloniche — vedi Economia fabbricati rurali.                                              | *  | 50    |
|                                                                                                |    |       |
| Case operaie e abitazioni popolari, di E. MAGRINI, (In lav.).                                  |    |       |
| Caseificio, di L. MANETTI, 4º ediz. nuovamente ampliata                                        |    |       |
| dal Dr. G. SARTORI di pag. XII-280, con 49 incisioni .                                         | 2  |       |
| Catasto (Il nuovo) italiano, di E. BRUNI, di pag. VII-846 .                                    | 8  |       |
| Cavallo (II), del Colonnello C. Volpini, 3º edizione rived.                                    |    |       |
| ed ampliata di pag. vi-233 con 48 tavole                                                       | 5  | 50    |
| Cavi telegrafici sottomarini. Costruzione, immersione, ri-                                     | •  | ••    |
| parazione, dell'Ing. E. JONA, di pag. XVI-888, 188 fig. e                                      |    |       |
| 1 carta delle comunicazioni telegrafiche sottomarine                                           | ĸ  | KO.   |
| Cedri — vedi Agrumi.                                                                           | U  | 50    |
| Celerimensura e tavole logaritmiche a quattro decimali del-                                    |    |       |
| l'Ing. F. Borletti, di pag. VI-148, con 29 incisioni.                                          | Q  | 50    |
|                                                                                                | o  | 90    |
| Celerimensura (Manuale e tavole di), dell'Ing. G. ORLANDI,                                     |    |       |
| di pag. 1200, con quadro generale d'interpolazioni                                             | 18 | •     |
| Celluloide — <i>vedi</i> Imitazioni.<br>Cementazione — <i>vedi</i> Tempera.                    |    |       |
| Cementi armati — vedi Calcestruzzo — Calci e cementi.                                          |    |       |
| Carelaces — nedi Vernici e lacche                                                              |    |       |
| Ceralacoa — vedi Vernici e lacche. Ceramiche — vedi Maioliche e porcellane — Fotosmaltografia. |    |       |
| Chimica, del Prof. H. E. ROSCOE, 5ª edizione rifatta da E.                                     |    |       |
| RICCI, di pag. XII-228, con 47 incisioni.                                                      | 1  | 50    |
| Chimica agraria, di A. Aducco, 2º ediz. di pag. XII-512                                        | Q  | 5C    |
|                                                                                                | o  | υC    |
| Chimica analitica (Elementi scientifici di), di W. OSTWALD,                                    |    | - ^   |
| trad. del Dott. Bolis, di pag. xvi-234                                                         | Z  | อบ    |
| Chimica applicata all'igiene. Guida pratica ad uso degli                                       |    |       |
| Ufficiali sanit Medici - Farmacisti - Commercianti - Labo-                                     |    |       |
| ratori d'igiene, di merciologia, ecc., di P. E. ALESSANDRI,                                    |    |       |
| di pag. XX-515, con 49 incisioni e 2 tav                                                       |    | 50    |
| Chimica clinica, del Prof. R. SUPINO, di pagine XII-202.                                       | 2  | -     |
| Chimica legale, (Tossicologia), di N. VALENTINI, di pa-                                        |    |       |
| gine XII-243                                                                                   | 2  | 5C    |
| Chimico (Manuale del) e dell'industriale. Raccolta di ta-                                      |    |       |
| halle di dati figici a chimici a di proceggi d'analigi tocnica                                 |    |       |

| `                                                               | T | C.  |
|-----------------------------------------------------------------|---|-----|
| ad uso dei chimici analitici e tecnici, dei direttori di fab-   | _ |     |
| briche, dei fabbricanti di prodotti chimici, degli studenti di  |   |     |
| chimica, ecc., ecc., del Dottor L. GABBA, 8º edizione am-       |   |     |
|                                                                 |   |     |
| pliata, riveduta ed arricchita delle tavole analitiche di       | _ |     |
| H. WILL, di pag. XIX-457, con 12 tavole                         | 5 | 50  |
| Chiromanzia e tatuaggio, note di varietà, ricerche storiche     |   |     |
| e scientifiche, coll'appendice di un'inchiesta con risposte     |   |     |
| di Ferrero, Lombroso, Mantegazza, Morselli ed altri di G.       |   |     |
| L. CERCHIARI, di pag. xx-328, con XXIX tav. e 82 inc.           | 4 | 50  |
| Chirurgia operativa (Man. di), dei Dottori R. STECCHI e A.      | • | •   |
| GARDINI, di pag. VIII-822, con 118 incisioni                    | 9 |     |
| Children (Manual annulus non la static della) 31 A. Danuar      | ð | _   |
| Chitarra (Manuale pratico per lo studio della), di A. PISANI,   | _ |     |
| di pag. XVI-116, con 36 figure e 25 esempi di musica            | 2 | _   |
| Ciclista, di I. GHERSI, 2º ediz. complet. rifatta del " Manuale |   |     |
| del Ciclista , di A. GALANTE, di pag. 244, 147 inc              | 2 | 50  |
| Cimiteri — vedi Ingegneria legale.                              |   |     |
| Civiltà araba (Islamismo) del prof. ITALO PIZZI (in lav.).      |   |     |
| Classificazione delle scienze, di C. Trivero, p. xvi-292.       | 8 | _   |
| Climatologia, di L. DE MARCHI, pag. x-204 e 6 carte             |   | 50  |
| Cioruro di sodio — vedi Sale.                                   | • | •   |
| Codice cavalleresco italiano (Tecnica del duello), di J.        |   |     |
| GELLI, 9 ediz. rifatta, di pag. XVI-283                         | 9 | KΛ  |
|                                                                 | - | 20  |
| Codice del bollo (II). Nuovo testo unico commentato colle       |   |     |
| risoluzioni amministrative e le massime di giurispru-           |   |     |
| denza, ecc., di E. CORSI, di pag. C-564                         | 4 | 50  |
| Codice civile del Regno d'Italia, accuratamente riscon-         |   |     |
| trato sul testo ufficiale, corredato di richiami e coordinato   |   |     |
| dal Prof. Avv. L. FRANCHI, 2ª ediz. di pag. 282                 | 1 | 50  |
| Codice di commercio, accuratamente riscontrato sul testo        |   |     |
| ufficiale, corredato di richiami e coordinato dal Prof. Avv.    |   |     |
| L. FRANCHI, 2ª ediz. di pag. IV-158                             | 1 | 50  |
| Cedica decamala italiana con communto a nota dell'Arra          | • | 90  |
| Codice doganale italiano con commento e note, dell'Avv.         |   | •   |
| E. BRUNI, di pag. XX-1078 con 4 inc.                            | 0 | 90  |
| Codice di marina mercantile, secondo il testo ufficiale,        |   |     |
| corredato di richiami e coordinato dal Prof. Avv. L. FRAN-      |   |     |
| CHI, 2 ediz. di pag. IV-290                                     | 1 | 50  |
| Codice metrico internazionale — <i>vedi</i> Metrologia.         |   |     |
| Codice penale e di procedura penale, secondo il testo           |   |     |
| ufficiale, corredato di richiami e coordinato dal Prof. Avv.    |   |     |
| L. Franchi, 2ª ediz. di pag. IV-230.                            | 1 | 50  |
| Codice penale per l'esercito e penale militare maritti-         |   |     |
| mo, secondo il testo ufficiale, corredato di richiami e coor-   |   |     |
| dinato dal Prof. Avv. L. Franchi, 2º ediz. di pag. 179          | 1 | KO. |
| Codice del perito misuratore. Raccolta di norme e dati          | • | 30  |
|                                                                 |   |     |
| pratici per la misurazione e la valutazione d'ogni lavoro       |   |     |
| edile, prontuario per preventivi, liquidazioni, collaudi, pe-   |   |     |
| rizie, arbitramenti, degli Ingegn. L. MAZZOCCHI e E. MAR-       |   |     |
| ZORATI di nag XIII-498 con 116 illustrazioni                    | 5 | 50  |

| Codice di massadane alcile                                                                                           | I  | . C        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
| Codice di procedura civile, accuratamente riscontrato sul                                                            |    |            |
| testo ufficiale, corredato di richiami e coordinato dal Prof.  Avv. L. Franchi, 2º ediz. di pag. 167                 | 1  | 50         |
| AVV. L. FRANCHI, 2ª ediz. di pag. 167                                                                                |    | 90         |
| Codice del teatro (II). Vade-mecum legale per artisti lirici                                                         |    |            |
| e drammatici, impresari, capicomici, direttori d'orchestra,                                                          |    |            |
| direzioni teatrali, agenti teatrali, gli avvocati e per il pub-                                                      |    |            |
| blico, dell'Avv. Tabanelli, di pag. xvi-328                                                                          | R  | _          |
| Codici e leggi usuali d'italia, riscontrati sul testo ufficiale                                                      | ٠  |            |
| coordinati e annotati dal Prof. Avv. L. FRANCHI, raccolti in                                                         |    |            |
| cinque grossi volumi legati in pelle flessibile                                                                      | R  | _          |
| Vol. I. Codice civile - di procedura civile - di                                                                     | •  |            |
| commercio - penale - procedura penale - della                                                                        |    |            |
| marina mercantile - penale per l'esercito - pe-                                                                      |    |            |
| nale militare marittimo (otto codici) 2º edizione, di                                                                |    |            |
| pag. VIII-1261                                                                                                       | 8  | 50         |
| Vol. II. Parte I. Leggi usuali d'Italia. Raccolta                                                                    | ·  |            |
| coordinata di tutte le leggi speciali più importanti e di più                                                        |    |            |
| ricorrente ad estesa applicazione in Italia; con annessi de-                                                         |    |            |
| creti e regolam. e disposte secondo l'ordine alfabetico delle                                                        |    |            |
| materie. Dalla voce "Abbordi in mare " alla voce " Istruz.                                                           |    |            |
| pubblica (Legge Casati), " (è in corso di stampa la 2ª ediz.                                                         |    |            |
| Vol. II. Parte II. Dalla voce: Laghi pubblici alla                                                                   |    |            |
| voce: Volture catastali con appen., p. VIII-1869-2982, 2 col.                                                        | 12 | _          |
| Vol. III. Leggi e convenzioni sui diritti d'au-                                                                      |    |            |
| tore, raccolta generale delle leggi italiane e straniere e                                                           |    |            |
| di tutti i trattati e le convenzioni esistenti fra l'Italia                                                          |    |            |
| ed altri Stati a cura della Società italiana degli autori,                                                           |    |            |
| 2º ediz. interamente rifatta da L. FRANCHI, di p. VII-617                                                            | 6  | 50         |
| Vol. IV. Leggi e convenzioni sulle privative                                                                         |    |            |
| industriali. Disegni e modelli di fabbrica. Marchi di                                                                |    |            |
| fabbrica e di commercio. Legislazione italiana, Legisla-                                                             |    |            |
| zioni straniere, Convenzioni esistenti fra l'Italia ed altri                                                         |    |            |
| Stati, di pag. VIII-1007                                                                                             | 8  | <b>5</b> 0 |
| Cognac (Fabbricazione del) e dello spirito di vino e distil-                                                         |    |            |
| lazione delle fecce e delle vinacce, di Dal Piaz, con                                                                |    |            |
| note di G. Prato, 2ª ed. rifatta da F. A. Sannino (in lav.).                                                         |    |            |
| Coleotteri italiani, del Dott. A. Griffini, (Entomologia I)                                                          |    |            |
| di pag. XVI-884, con 215 inc ,                                                                                       | 8  | _          |
| ollezioni — vedi Amatore d'oggetti d'arte — Amatore di maioli-                                                       |    |            |
| che — Armi antiche — Autografi — Dizionario filatelico.                                                              |    |            |
| Calombi domestici e colombicoltura, del Prof. P. Bonizzi,                                                            |    |            |
| 2º edizione rifatta a cura della Società Colombifila floren-                                                         | _  |            |
|                                                                                                                      | 2  | _          |
| colorazione dei metalli — vedi Metallocromia.<br>Colori (La scienza dei) e la pittura, di L. Guaita, p. 248          | 9  | _          |
|                                                                                                                      |    | _          |
| colori e vernici, di G. Gorini, 3º ediz. totalmente rifatta, per cura di G. Appiani, di pag. x-282, con 13 incisioni |    | _          |
| Por oara ar G. MEPIANI, ar pag. A-202, con 15 incisioni                                                              | 4  | _          |

| Commerciante (Manuale del) ad uso della gente di commercia e degli Istituti d'Istruzione commerciale, corredato di oltre 200 moduli, quadri, esempi, tavole dimostrative e prontuari di C. Dompe, di pag. VI-629.  Commercio, (Storia del) di R. Larice, di pag. XVI-836 3 — Commercio, (Storia del) di R. Larice, di pag. XVI-836 3 — Commercio, (Storia del) di R. Carite, di pag. XVI-836 3 — Commercio, (Storia del) di R. Carite, di pag. XVI-836 3 — Compensazione degli errori con speciale applicazione al rillevi geodetici, di F. Crotti, pag. IV-880 2 — Complementi di geometria elementare, del Prof. di C. Alasia, di pag. XV-244, con 117 figure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | the state of the s |   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|
| Commerciante (Manuale del) ad uso della gente di commercio e degli Istituti d'Istruzione commerciale, corredato di oltre 200 moduli, quadri, esempi, tavole dimostrative e prontuari di C. Dompe, di pag. VI-629                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cambustibili - nedi Imiterioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | L | ₄. C. |
| Commerciante (Manuale del) ad uso della gente di commercio e degli Istituti d'Istruzione commerciale, corredato di oltre 200 moduli, quadri, esempi, tavole dimostrative e prontuari di C. Dompe, di pag. vI-629                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |       |
| mercio e degli Istituti d'Istruzione commerciale, corredato di oltre 200 moduli, quadri, esempi, tavole dimostrative e prontuari di C. Dompe, di pag. VI-629                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |       |
| di oltre 200 moduli, quadri, esempi, tavole dimostrative e prontuari di C. DOMPE, di pag. VI-629                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |       |
| e prontuari di C. DOMPE, di pag. VI-629.  Cemmercle, (Storia del) di R. LARICE, di pag. XVI-836 3 — Commiscio giudiziale — vedi Curatore dei fallimenti.  Cempensazione degli errori con speciale applicazione al rillevi geodetici, di F. CROTTI, pag. IV-860                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |       |
| Commercio, (Storia del) di R. LARICE, di pag. XVI-886 . 8 — Commissario giudizlate — vedi Curatore dei fallimenti.  Compensazione degli errori con speciale applicazione al rillevi geodetici, di F. CROTTI, pag. IV-860 2 — Complementi di geometria elementare, del Prof. di C. ALASIA, di pag. XV-244, con 117 figure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | E | EΩ    |
| Compensazione degli errori con speciale applicazione al rillevi geodetici, di F. Crotti, pag. IV-860                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 | 90    |
| Compensazione degli errori con speciale applicazione al rillevi geodetici, di F. Crotti, pag. IV-860                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Commercio, (Storia del) di R. LARICE, di pag. XVI-850 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 | _     |
| Complemental di geometria elementare, del Prof. di C. Alasia, di pag. xv-244, con 117 figure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |       |
| Complement di geometria elementare, del Prof. di C. ALASIA, di pag. XV-244, con 117 figure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | componential di E con speciale applicazione al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _ |       |
| ALASIA, di pag. XV-244, con 117 figure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tillevi geodetici, ai F. CROTTI, pag. 19-860                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Z |       |
| Computateria, del Prof. V. GITTI:  Vol. I. Compustiteria commerciale, 5° ediz., (9 e 10° migliaio) di pag. IV-184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Complementi di geometria elementare, dei Prof. di C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _ |       |
| Computateria, del Prof. V. GITTI:  Vol. I. Compustiteria commerciale, 5° ediz., (9 e 10° migliaio) di pag. IV-184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ALASIA, 01 pag. XV-244, con 117 ngure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | I | 90    |
| Típografia, vol. II.  Cemputiateria, del Prof. V. GITTI:  Vol. I. Compustiteria commerciale, 5° ediz., (9 e 10° migliaio) di pag. IV-184  Vol. II. Compustiteria commerciale, 5° ediz., (9 e 10° migliaio) di pag. IV-184  Vol. II. Computist. finanziaria, 4° ediz., pag. VIII-156.  1 50  Cemputiateria agraria, del Prof. L. PETRI, seconda edizione rifatta, di pag. VIII-210  Comuni del Regno d' Italia — vedi Disionario.  Cencia delle pelli ed arti affini, di G. GORINI, 3° edizione interamente rifatta dal Dott. G. B. FRANCESCHI. e. G. VENTUROLI, di pag. IX-210  Cenciliatore (Manuale del), dell'Avv. G. PATTACCINI. Guida teorico-pratica con formulario completo pel Conciliatore, Cancelliere, Usciere e Patrocinatore di cause. 4° edizione ampliata dall'autore e messa in armonia con l'ultima legge 28 luglio 1895, di pag. XII-461  Concomi, del Prof. A. FUNARO, 2° edizione rinnovata e accresciuta, di pag. XII-266  Concomi fosfatiol — vedi Fosfati — Chimica agraria.  Concompelone d'abiti — vedi Abiti.  Ceneglicoltura pratica, di G. LICCIARDELLI, 2° ediz., di pag. VIII-248, con 58 incisioni e 12 tavole in tricromia 2 conservazione delle sostanze alimentari, di G. GORINI, 3° edizione intieramente rifatta dai Dott. G. B. FRANCE-SCHI e G. VENTUROLI, di pag. VIII-256  Consigli pratici — vedi Ricettario domestico — Industriale — Soccorsi d'urgenza.  Contabilità comunale, secondo le nuove disposizioni legislative e regolamentari (Testo unico 10 febbraio 1889 e R. Decr. 6 luglio 1890), del Prof. A. DE BRUN, pag. VIII-186. 1 50  Contabilità domestica, Nozioni amministrativo-contabili ad | Complemento di matematica — (vedi Matematica).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |       |
| Computisteria, del Prof. V. GITTI:  Vol. I. Compustiteria commerciale, 5° ediz., (9 e 10° migliaio) di pag. IV-184  Vol. II. Computist. finanziaria, 4° ediz., pag. VIII-156. 1 50  Computisteria agraria, del Prof. L. PETRI, seconda edizione rifatta, di pag. VIII-210. 1 50  Comuni del Regno d' Italia - vedi Disionario.  Concia delle pelli ed arti affini, di G. Gorini, 3° edizione interamente rifatta dal Dott. G. B. Franceschi, e. G. Venturo delle pelli ed arti affini, di G. Gorini, 3° edizione interamente rifatta dal Dott. G. B. Franceschi, e. Conciliatore, Cancelliere, Usciere e Patrocinatore di cause. 4° edizione ampliata dall'autore e messa in armonia con l'ultima legge 28 luglio 1895, di pag. XII-461                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Compositore-upografo Manuale dell'allievo), di S. Liandi — veda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |       |
| Vol. I. Compustiteria commerciale, 5° ediz., (9 e 10° migliaio) di pag. IV-184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Communication del Prof V Cirmui.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |       |
| migliaio) di pag. IV-184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vol. I Compositionia commenciale 55 edia (0 e 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |       |
| Computisteria agraria, del Prof. L. Petri, seconda edizione rifatta, di pag. VIII-210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | voi. 1. Compussiona commerciale, 3- euiz., (9 e 10-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |       |
| Computisteria agraria, del Prof. L. Petri, seconda edizione rifatta, di pag. VIII-210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mighato) di pag. 19-184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 | ĐΟ    |
| ne rifatta, di pag. VIII-210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vol. 11. Computat. Inanziaria, 4º eqiz., pag. VIII-156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 | DO    |
| Commin del Repno d'Italia — vedi Distonario.  Concia delle pelli ed arti affini, di G. Gorini, 3° edizione interamente rifatta dal Dott. G. B. Franceschi, e. G. Venturoli, di pag. ix-210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _ |       |
| Concia delle pelli ed arti affini, di G. GORINI, 3ª edizione interamente rifatta dal Dott. G. B. FRANCESCHI, e. G. VENTUROLI, di pag. IX-210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ne rifatta, di pag. VIII-210.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 | 50    |
| interamente rifatta dal Dott. G. B. FRANCESCHI.e G. VEN- TUROLI, di pag. IX-210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |       |
| Gonoliatore (Manuale del), dell'Avv. G. PATTACINI. Guida teorico-pratica con formulario completo pel Conciliatore, Cancelliere, Usciere e Patrocinatore di cause. 4º edizione ampliata dall'autore e messa in armonia con l'ultima legge 28 luglio 1895, di pag. XII-461                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |       |
| Concolliatore (Manuale del), dell'Avv. G. PATTACCINI. Guida teorico-pratica con formulario completo pel Conciliatore, Cancelliere, Usciere e Patrocinatore di cause. 4° edizione ampliata dall'autore e messa in armonia con l'ultima legge 28 luglio 1895, di pag. XII-461                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | interamente rifatta dal Dott. G. B. Franceschi, e G. Ven-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |       |
| Concolliatore (Manuale del), dell'Avv. G. PATTACCINI. Guida teorico-pratica con formulario completo pel Conciliatore, Cancelliere, Usciere e Patrocinatore di cause. 4° edizione ampliata dall'autore e messa in armonia con l'ultima legge 28 luglio 1895, di pag. XII-461                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TUROLI, di pag. IX-210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 | _     |
| teorico-pratica con formulario completo pel Conciliatore, Cancelliere, Usciere e Patrocinatore di cause. 4º edizione ampliata dall'autore e messa in armonia con l'ultima legge 28 luglio 1895, di pag. XII-461                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Conciliatore (Manuale del), dell'Avv. G. PATTACCINI. Guida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |       |
| ampliata dall'autore e messa in armonia con l'ultima legge 28 luglio 1895, di pag. XII-461                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | teorico-pratica con formulario completo pel Conciliatore,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |       |
| 28 Îuglio 1895, di pag. XII-461                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cancelliere, Usciere e Patrocinatore di cause. 4º edizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |       |
| 28 Îuglio 1895, di pag. XII-461                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ampliata dall'autore e messa in armonia con l'ultima legge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |       |
| cresciuta, di pag. XII-266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28 luglio 1895, di pag. XII-461                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R | _     |
| cresciuta, di pag. XII-266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Concimi, del Prof. A. RUNARO, 2º edizione rinnovata e ac-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - |       |
| Concolmi fosfatioi — vedi Fosfati — Chimica agraria. Concordato preventivo — vedi Curatore di fallimenti. Cenfezione d'abiti — vedi Abiti. Ceniglicoltura pratica, di G. Licciardelli, 2º ediz., di pag. VIII-248, con 53 incisioni e 12 tavole in tricromia . 2 50 Censervazione delle sostanze alimentari, di G. Gorini, 3º edizione intieramente rifatta dai Dott. G. B. France- SCHI e G. VENTUROLI, di pag. VIII-256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | orescipts di neg VII-266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 | _     |
| Concordato preventivo — vedi Curatore di fallimenti.  Cenfezione d'abiti — vedi Abiti.  Cenfezione d'abiti — vedi Abiti.  Cenfezione d'abiti — vedi Abiti.  pag. VIII-248, con 58 incisioni e 12 tavole in tricromia . 2 50  Censervazione delle sostanze alimentari, di G. Gorini,  8º edizione intieramente rifatta dai Dott. G. B. France-  SCHI e G. VENTUROLI, di pag. VIII-256 2 —  Consigli pratici — vedi Ricettario domestico — Industriale — Soc-  corsi d'urgenza.  Contabilità comunale, secondo le nuove disposizioni legi-  slative e regolamentari (Testo unico 10 febbraio 1889 e R.  Decr. 6 luglio 1890), del Prof. A. DE BRUN, pag. VIII-186. 1 50  Contabilità domestica, Nozioni amministrativo-contabili ad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - |       |
| Confesione d'abiti — vedi Abiti.  Consignicoltura pratica, di G. LICCIARDELLI, 2ª ediz., di pag. VIII-248, con 58 incisioni e 12 tavole in tricromia . 2 50 Conservazione delle sostanze alimentari, di G. GORINI, 8ª edizione intieramente rifatta dai Dott. G. B. FRANCE-SCHI e G. VENTUROLI, di pag. VIII-256 2 — Consigli pratici — vedi Ricettario domestico — Industriale — Soccorsi d'urgenza.  Contabilità comunale, secondo le nuove disposizioni legislative e regolamentari (Testo unico 10 febbraio 1889 e R. Decr. 6 luglio 1890), del Prof. A. DE BRUN, pag. VIII-186 . 1 50 Contabilità domestica, Nozioni amministrativo-contabili ad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |       |
| Consiglicoltura pratica, di G. LICCIARDELLI, 2° ediz., di pag. VIII-248, con 58 incisioni e 12 tavole in tricromia . 2 50 Conservazione delle sostanze alimentari, di G. GORINI, 8° edizione intieramente rifatta dai Dott. G. B. FRANCE-SCHI e G. VENTUROLI, di pag. VIII-256 2 — Consigli pratici — vedi Ricettario domestico — Industriale — Soccorsi d'urgenza.  Contabilità comunale, secondo le nuove disposizioni legislative e regolamentari (Testo unico 10 febbraio 1889 e R. Decr. 6 luglio 1890), del Prof. A. DE BRUN, pag. VIII-186. 1 50 Contabilità domestica, Nozioni amministrativo-contabili ad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |       |
| pag. VIII-248, con 58 incisioni e 12 tavole in tricromia . 2 50 Conservazione delle sostanze alimentari, di G. Gorini, 8º edizione intieramente rifatta dai Dott. G. B. France-schi e G. Venturoli, di pag. VIII-256 2 — Consigli pratici — vedi Ricettario domestico — Industriale — Soccorsi d'urgenza.  Contabilità comunale, secondo le nuove disposizioni legislative e regolamentari (Testo unico 10 febbraio 1889 e R. Decr. 6 luglio 1890), del Prof. A. De Brun, pag. VIII-186. 1 50 Contabilità domestica, Nozioni amministrativo-contabili ad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |       |
| Conservazione delle sostanze alimentari, di G. GORINI, 8° edizione intieramente rifatta dai Dott. G. B. FRANCESCHI e G. VENTUROLI, di pag. VIII-256 2 — Consigli pratici — vedi Ricettario domestico — Industriale — Soccorsi d'urgenza.  Contabilità comunale, secondo le nuove disposizioni legislative e regolamentari (Testo unico 10 febbraio 1889 e R. Decr. 6 luglio 1890), del Prof. A. DE BRUN, pag. VIII-186 . 1 50 Contabilità domestica, Nozioni amministrativo-contabili ad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | neg VIII-248 con 58 incigioni a 12 tavola in triaramie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9 | KΩ    |
| 8º edizione intieramente rifatta dai Dott. G. B. FRANCE-<br>SCHI e G. VENTUROLI, di pag. VIII-256 2 —<br>Consigli pratici — veds Ricettario domestico — Industriale — Soc-<br>corsi d'argenza.  Contabilità comunale, secondo le nuove disposizioni legi-<br>slative e regolamentari (Testo unico 10 febbraio 1889 e R.<br>Decr. 6 luglio 1890), del Prof. A. DE BRUN, pag. VIII-186. 1 50<br>Contabilità domestica, Nozioni amministrativo-contabili ad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - | 90    |
| SCHI e G. VENTUROLI, di pag. VIII-256 2 — Consigli pratici — vedi Ricettario domestico — Industriale — Soccorsi d'urgenza.  Contabilità comunale, secondo le nuove disposizioni legislative e regolamentari (Testo unico 10 febbraio 1889 e R. Decr. 6 luglio 1890), del Prof. A. DE BRUN, pag. VIII-186 . 1 50 Contabilità domestica, Nozioni amministrativo-contabili ad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gonservazione delle sostanze alimentari, di G. GORINI,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |       |
| corsi d'urgenza.<br>Contabilità comunale, secondo le nuove disposizioni legi-<br>slative e regolamentari (Testo unico 10 febbraio 1889 e R.<br>Decr. 6 luglio 1890), del Prof. A. DE BRUN, pag. VIII-186. 1 50<br>Contabilità domestica, Nozioni amministrativo-contabili ad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 edizione intieramente ritatta dai Dott. G. B. France-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _ |       |
| corsi d'urgenza.<br>Contabilità comunale, secondo le nuove disposizioni legi-<br>slative e regolamentari (Testo unico 10 febbraio 1889 e R.<br>Decr. 6 luglio 1890), del Prof. A. DE BRUN, pag. VIII-186. 1 50<br>Contabilità domestica, Nozioni amministrativo-contabili ad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SCHI e G. VENTUROLI, di pag. VIII-256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Z | _     |
| Contabilità comunale, secondo le nuove disposizioni legi-<br>slative e regolamentari (Testo unico 10 febbraio 1889 e R.<br>Decr. 6 luglio 1890), del Prof. A. DE BRUN, pag. VIII-186 . 1 50<br>Contabilità domestica, Nozioni amministrativo-contabili ad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Consigli pratici — vedi Ricettario domestico — Industriale — Soc-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |       |
| slative e regolamentari (Testo unico 10 febbraio 1889 e R.<br>Decr. 6 luglio 1890), del Prof. A. DE BRUN, pag. VIII-186 . 1 50<br>Contabilità domestica, Nozioni amministrativo-contabili ad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |       |
| Decr. 6 luglio 1890), del Prof. A. DE BRUN, pag. VIII-186. 1 50 Contabilità domestica, Nozioni amministrativo-contabili ad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |       |
| Contabilità domestica, Nozioni amministrativo-contabili ad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 | 50    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |       |
| uso delle famiglie e delle scuole femminili, del Rag. O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | uso delle famiglie e delle scuole femminili, del Rag. O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |       |
| BERGAMASCHI, di pag. XVI-186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | BERGAMASCHI, di pag. XVI-186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 | 50    |

|                                                                                                                                  | I | c.         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| Contabilità generale dello Stato, dell'Avv. E. Bruni, 2º                                                                         |   |            |
|                                                                                                                                  | 8 | _          |
| Contabilità delle istituzioni di p. beneficenza — vedi Beneficenza.                                                              |   |            |
| Conti e calcoli fatti, dell'Ing. I. GHERSI, 93 tabelle e istru-                                                                  |   |            |
| zioni pratiche sul modo di usarle. (Misure, Pesi, Monete,                                                                        |   |            |
| Termometro, Gas e Vapori, Areometri, Alcoolometri, Solu-                                                                         |   |            |
| zioni zaccherine, Pesi specifici, Legnami, Carboni, Metalli,                                                                     |   |            |
| Divisioni del tempo, Paga giornaliera, Interessi e Annualità,                                                                    |   |            |
| Rendita, Potenze e Radici, Poligoni e Poliedri regolari, Sfe-                                                                    |   |            |
| ra, Circolo, Divisione della circonf., Pendenza, pag. 204.                                                                       | 2 | 50         |
| Contratti agrari — vedi Mezzeria.                                                                                                |   |            |
| Cenversazione italiana e tedesca (Manuale di), ossia guida                                                                       |   |            |
| completa per chiunque voglia esprimersi con proprietà e                                                                          |   |            |
| speditezza in ambe le lingue, e per servire di vade mecum                                                                        |   |            |
| ai viaggiatori, di A. FIORI, 8º edizione rifatta da G. CATTA-                                                                    |   |            |
| NEO, pag. XIV-400                                                                                                                | 8 | 50         |
| Conversazione italiana-francese — V. Fraseologia                                                                                 |   |            |
| Gooperative rurali, di credito, di lavoro, di produzione, di                                                                     |   |            |
| assicurazione, di mutuo soccorso, di consumo, di acquisto                                                                        |   |            |
| di materie prime, di vendita di prodotti agrari. Scopo, costi-                                                                   |   |            |
| tuzione, norme giuridiche, tecniche, amministrative, compu-                                                                      | _ |            |
| tistiche, di V. Niccoll, pag. VIII-362                                                                                           | 8 | 50         |
| Cooperazione nella sociologia e nella legislazione, di F.                                                                        | _ |            |
| VIRGILII, pag. XII-228                                                                                                           | 1 | 50         |
| Correnti elettriche alternate semplici, bifasi e trifasi. Ma-                                                                    |   |            |
| nuale pratico per lo studio, costruzione ed esercizio de-                                                                        |   |            |
| gli impianti elettrici, dell'Ing. A. MARRO, di pag. XIV-                                                                         |   | <b>K</b> O |
| 615-LXIV, con 218 incisioni e 46 tabelle                                                                                         | 0 | ĐŪ         |
| Corrispondenza commerciale poligiotta, di G. Frisoni,                                                                            |   |            |
| compilata su di un piano speciale nelle lingue italiana, fran-                                                                   |   |            |
| cese, tedesca, inglese e spagnuola.                                                                                              |   |            |
| L — PARTE ITALIANA: Manuale di Corrispondenza Commerciale                                                                        |   |            |
| Italiana corredato di facsimili dei vari documenti di pratica                                                                    |   |            |
| giornaliera, seguito da un GLOSSARIO delle principali voci ed<br>espressioni attinenti al Commercio, agli Affari marittimi, alle |   |            |
| Operazioni bancarie ed alla Borsa, ad uso delle Scuole, dei                                                                      |   |            |
| Banchieri, Negozianti ed Industriali di qualunque nazione, che                                                                   |   |            |
| desiderano abilitarsi alla moderna terminologia e nella corretta                                                                 |   |            |
| frascolagia mercantile Italiana, di pag. xx-444                                                                                  | 4 | -          |
| II. — PARTE SPAGNUOLA: Manual de Correspondencia Comercial                                                                       |   |            |
| Espanola, p. xx-440                                                                                                              | 4 |            |

| L. c. III. — PARTE FRANCESE: Manuel de Correspondance commerciale                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| française, di pag. vx:-446                                                                           |
| IV.— PARTE INCLESE: A Manual of english Commercial correspon-                                        |
| dence, p. xvi-448                                                                                    |
| V. — PARTE TEDESCA: Handbuch der deutschen Handelskorre-                                             |
| spondenz, di pag. xv-460 4 -                                                                         |
| .B. Sono 5 Manuali di corrispondenza, ognuno dei quali è la                                          |
| traduzione di uno qualunque degli altri quattro per cui si                                           |
| fanno reciprocamente l'ufficio di chiave                                                             |
| •                                                                                                    |
| Corse (Le), con un Dizionario delle voci più in uso, di G.                                           |
| FRANCESCHI, di pag. XII-305 2 50                                                                     |
| — vedi anche Dizion. dei termini delle — Cavallo — Proverbi.                                         |
| Cosmografia. Uno sguardo all'Universo, di B. M. LA LETA,                                             |
| pag. XII-197, con 11 incisioni e 3 tavole 1 50                                                       |
| Costituzione degli Stati — vedi Diritti e doveri — Ordinam.                                          |
| Costruttore navale (Manuale del), di G. Rossi, pag. XVI-                                             |
| 517, con 281 fig. intercalate nel testo e 65 tabelle 6 -                                             |
| Costruzioni - vedi Abitazioni - Architettura - Calcestruzzo -                                        |
| Case dell'avvenire — Case operaie — Fabbricati civili —                                              |
| Fognatura — Ingegnere civile — t.avori marittimi — Peso                                              |
| metalli — Resistenza dei materiali — Resistenza e pesi di<br>travi metalliche.                       |
| Cotoni — vedi Prodotti agricoli.                                                                     |
| Cremore di tartaro — vedi Distillazione.                                                             |
| Cristallo — vede Specchi.                                                                            |
| Cristallografia geometrica, fisica e chimica, applicata ai                                           |
| minerali, di E. SANSONI, p. XVI-367, 284 inc. nel testo . 3 —                                        |
| Cristo — vedi Imitazione di Cristo.                                                                  |
| Cristoforo Colombo, di V. Bellio, pag. IV-186 e 10 incis 1 50                                        |
| Crittogame — vedi Funghi — Malattie crittogamiche — Tartufi.                                         |
| Crittografia (La) diplomatica, militare e commerciale, ossia                                         |
| l'arte di cifrare e decifrare le corrispondenze segrete. Sag-                                        |
| gio del conte L. GIOPPI, pag. 177                                                                    |
| Cronologia delle Scoperte e delle esplorazioni geografi-                                             |
| che dall'anno 1492 a tutto il secolo XX del Prof. L.                                                 |
| HUGUES, di pag. VIII-487                                                                             |
| Gronologia — vedi Storia e cronologia.                                                               |
| Cubatura dei legnami (Prontuario per la), di G. Belluo-                                              |
| MINI, 4º ediz. corretta ed accresciuta, pag. 220 2 50                                                |
| Cuolo — vedi Concia delle pelli — Imitazioni.                                                        |
| Curatore dei fallimenti (Manuale teorico-pratico del) e del                                          |
| Commissario giudiziale nel concordato preventivo e proce-                                            |
| dura di piccoli fallimenti, dell'Avv. L. MOLINA, di p. XL-910 8 50                                   |
| Curlosità — vedi Amatore di oggetti d'arte — Maioliche e porcel-<br>lane — Armi antiche — Autografi. |

|                                                                    | L, c.      |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| Curve circolari e raccordi. Manuale pratico per il traccia-        |            |
| mento delle curve in qualunque sistema e in qualsiasi caso         |            |
| naticalare polls formation attacks a second of the qualities today |            |
| particolare nelle ferrovie, strade e canali e per il computo       |            |
| generali dei raccordi circolari con speciali applicazioni al       |            |
| tracciamento dei raddoppi del Binario delle derivazioni e          |            |
| degli scambi ferroviari (In sostituzione del manuale del           |            |
|                                                                    |            |
| ARUNHAE), ut C. FERRARIO, pag. X1-204, con 94 incis                | 8 50       |
| Dantologia, del Dott. G. A. SCARTAZZINI, 2ª edizione. Vita         |            |
| e Opere di Dante Alighieri, pag. VI-408                            | 8          |
| Danze — vedi Ballo.                                                | _          |
| Datteri — vedi Prodotti agricoli.                                  |            |
|                                                                    |            |
| Debito (II) pubblico italiano. Regole e modi per le operazioni     |            |
| sui titoli che lo rappresentano, di F. AZZONI, pag. VIII-376       | B —        |
| Decorazione dei metalli — vedi Metallocromia.                      |            |
| Decorazioni dei vetro — vedi Specchi — Fotosmaltologia.            |            |
| Decorazioni e industrie artistiche, dell'Architetto A. ME-         |            |
| LANI, 2 volumi, pag XX-460, con 118 incisioni                      | R          |
| Denti — vedi Igiene della bocca.                                   | . —        |
| Destring — vedi Fecola.                                            |            |
|                                                                    |            |
| Determinanti e applicazioni, di E. Pascal, pag. VII-880 . 1        | <b>5</b>   |
| Diagnostica — veds Semeiotica.                                     |            |
| Dialetti italici. Grammatica, iscrizione, versione e lessico,      |            |
| di O. NAZARI, pagine XVI-864                                       | <b>3</b> — |
| Dialetti letterari greci (epico, neo-ionico, dorico, eolico),      |            |
| del Pof. G. Bonino, pag. xxxii-214                                 | 50         |
| Didattica per gli alunni delle Scuole normali e pei maestri        |            |
|                                                                    | 50         |
| Placeds (D) lel Duck C. Borners and 194                            |            |
|                                                                    | 50         |
| Dilettanti di pittura — vedi Pittura ad olio.                      |            |
| <b>Dinamica elementare,</b> di G. Cattaneo, p. VIII-146, 25 fig. 1 | 1 50       |
| Dinamite — vedi Esplodenti.                                        |            |
| Diritti e doveri dei cittadini, secondo le Istituzioni dello       |            |
| Stato, per uso delle pubbliche Scuole, del Prof. D. MAF-           |            |
| FIOLI, 10° edizione, (dal 26 al 80° migliaio) con una appen-       |            |
| dice sul Codice penale, pag. XVI-229                               | 50         |
| Diritti d'Autore — vedi Leggi sui.                                 |            |
| Diritti d'Autore — veus neggi bui.                                 |            |
| Diritte amministrativo, giusta i programmi governativi             |            |
| ad uso d. Istituti tecnici, di G. LORIS, 5º ed. pag. XX-474        | . —        |
| Diritto civile (Compendio di), del Prof. G. Loris, giusta i        |            |
| programmi governativi ad uso degli Istituti tecnici, 2º ediz.      |            |
| riveduta, corretta ed ampliata, pag. XVI-385                       | _          |
| Diritto civile italiano, di C. Albicini, p. viii-128 1             |            |
| Diritto commenciale Mallane, del Deef El Venene de di              | 50         |
| Diritto commerciale italiano, del Prof. E. VIDARI, 2º edi-         |            |
| zione diligentemente riveduta, pag. X-448                          | _          |
| Diritto comunale e provinciale — vedi Contabilità comunale — Di-   |            |
| ritto amministrativo — Legge comunale.                             |            |
| Diritto costituzionale, di F. P. Contuzzi, 2º ed. p. xvi-370 B     | _          |
| Diritto ecclesiastico, vigente in Italia. 2ª ediz. riveduta        |            |
| ed ampliata di G. Olmo, pag. XVI-488                               | _          |
|                                                                    |            |

|                                                                 | L C. |
|-----------------------------------------------------------------|------|
| Diritto internazionale privato, dell'Avv. Prof. F. P. Con-      |      |
| TUZZI, pagine XVI-822                                           | 8 —  |
| Diritto internazionale pubblico, dell'Avv. Prof. F. P. Con-     | _    |
| TUZZI, pagine XII-820                                           | 8 —  |
| Diritto penale, dell'Avv. A. STOPPATO, 2º ediz., (in lavoro)    | _    |
| Diritto penale romano, di C. FERRINI, pag. VIII-860             |      |
| Diritto romano, di C. FERRINI, 2º ediz. rif., pag. XVI-178 .    | 1 50 |
| Disegnatore meccanico e nozioni tecniche generali di Arit-      |      |
| metica, Geometria, Algebra, Prospettiva, Resistenza dei         |      |
| materiali, Apparecchi idraulici, Macchine semplici ed a va-     |      |
| pore, Prepulsori, ecc. per V. Goffi, 3 ed. riv., corretta e     | • •• |
| grandemente ampliata, pag. XIV-552, con 477 figure              | 5 50 |
| Disegno. I principii del Disegno, del Prof. C. Boito, 4º edi-   |      |
| zione, pag. IV-206, con 61 silografie.                          | _    |
| Disegno (Grammatica del). Metodo pratico per imparare il        |      |
| disegno, di E. RONCHETTI, di pag. VI-190, con 34 figure,        |      |
| 62 schizzi intercalati nel testo e un atlante a parte con       |      |
| 45 lavagnette, 27 foglietti e 34 tavole. (Indivisibili)         | 80   |
| con 21 tavole e 23 figure nel testo                             |      |
| Disegno geometrico, del Prof. A. Antilli, 2ª ed., pag. viii-    | . —  |
| 88, con 6 figure nel testo e 27 tavole litografiche 2           |      |
| Oisegno, Teoria e Costruzione delle Navi, ad uso dei Pro-       | . —  |
| gettisti e Costruttori di Navi - Capi tecnici, Assistenti e Di- |      |
| segnatori navali - Capi operai carpentieri - Alunni d'Istituti  |      |
| Nautici, di E. Giorli, pag. VIII-238, con 310 incisioni 2       | 2 50 |
| Olsegno industriale, di E. Giorri. Corso regolare di dise-      |      |
| gno geometrico e delle proiezioni. Degli sviluppi delle su-     |      |
| perfici dei solidi. Della costruzione dei principali organi     |      |
| delle macchine. Macchine utensili. 3º ediz., pag. VIII-192,     |      |
| con 800 problemi risolti e 348 figure                           | 50   |
| Oisegno di proiezioni ortogonali, del Prof. D. LANDI, di        |      |
| pagine VIII-152, con 192 incisioni                              | -    |
| pagine VIII-152, con 192 incisioni                              |      |
| pagine. VI-137, con 12 tavole e 10 incisioni                    | -    |
| Disinfezione (La pratica della) pubblica e privata per i Dot-   |      |
| tori P. E. ALESSANDRI e L. PIZZINI, 2º edizione, pag. VIII-     |      |
| 258, con 29 incisioni                                           | 50   |
|                                                                 |      |
| tone, Alcool metilico, Aldeide formica, Cloroformio, Acido      |      |
| acetico, Acetato di piombo, Acetato di sodio. Industrie         |      |
| elettrochimiche. Ossidi di piombo, Minio, Biacca, Soda          |      |
| caustica, Clorati, Cromati, dell' Ing. F. VILLANI, di pagine    |      |
|                                                                 | 50   |
| Olstillazione delle Vinacce, e delle frutta fermentate.         |      |
| Fabbricazione razionale del Cognac. Estrazione del              |      |
| Cremore di Tartaro ed utilizzazione di tutti i resi-            |      |

|                                                                                                          | T. | c.         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
| dui della distillazione, di M. DA PONTE, 2ª edizione ri-                                                 | ۳. | ٠.         |
| fatta, contenenti le leggi italiane sugli spiriti e la legge                                             |    |            |
| Austro-Ungarica, pag. XII-875, con 68 incisioni                                                          | 8  | 50         |
| Ditteri Italiani, di PAOLO LIOY (Entomologia III), pag.                                                  |    |            |
| VII-856, con 227 incisioni                                                                               | 8  |            |
| Dizionario alpino Italiano. Parte 1º: Vette e valichi ita-                                               | -  |            |
| hani, dell'Ing. E. BIGNAMI-SORMANI Parte 2º: Valli                                                       |    |            |
| lombarde e limitrofe alla Lombardia, dell'Ing. C. Sco-                                                   |    |            |
| LARI, pag. XXII-810                                                                                      | 8  | 50         |
| Dizionario di abbreviature latire ed italiane usate nelle                                                |    |            |
| carte e codici specialmente del Medio Evo, riprodotte                                                    |    |            |
| con oltre 18000 segni incisi, aggiuntovi un prontuario di                                                |    |            |
| Sigle Epigrafiche. I monogrammi, la numerizzazione ro-                                                   |    |            |
| mana ed arabica e i segni indicanti monete, pesi, misu-                                                  |    |            |
| re, ecc., per cura di ADRIANO CAPPELLI, Archivista-Pa-                                                   |    |            |
| leografo presso il R. Archivio di Stato in Milano, pagine                                                |    |            |
| LXII-438, con elegante legatura in cromo                                                                 |    |            |
| Olzionario bibliografico, di C. Arlia, pag. 100                                                          | 1  | 50         |
| Dizionario Biografico Universale, del Professor Dottor                                                   |    |            |
| G. GAROLLO. (In lavoro).                                                                                 |    |            |
| Dizionario dei comuni del Regno d'Italia, secondo il Cen-                                                |    |            |
| simento del 10 febbraio 1901, compilato da B. SANTI, di                                                  |    |            |
| pag. XLVI-175                                                                                            | Đ  | _          |
| colta dei vocaboli più usuali nelle principali lingue parlate                                            |    |            |
| nella Colonia Eritrea, di A. ALLORI, pag. XXXIII-208                                                     | 2  | 50         |
| Dizionario filatelico, per il raccoglitore di francobolli con                                            |    | -          |
| introduzione storica e bibliografica, di J. GELLI, 2ª ediz.,                                             |    |            |
| con Appendice 1898-99, pag. LXIII-464                                                                    | 4  | 50         |
| Dizionario fotografico pei dilettanti e professionisti, con ol-                                          |    |            |
| tre 1500 voci in 4 lingue, 500 sinonimi e 600 formule di                                                 |    |            |
| L. GIOPPI, pag. VIII-600, 95 incisioni e 10 tavole                                                       | 7  | <b>5</b> 0 |
| Dizionario geografico universale, del Prof. Dott. G. GA-                                                 |    |            |
| ROLLO, 4º edizione del tutto rifatta e molto ampliata, di                                                |    |            |
| pagine XII-1451                                                                                          | 10 |            |
| Dizionario gotico — vedi Lingua gotica.                                                                  |    |            |
| Dizionario italiano olandese e olandese italiano, di A.                                                  | ٥  |            |
| NUYENS, in-16, di pag. xI-948                                                                            | 0  | _          |
| nese. di CLETTO ARRIGHI, pag. 912, a 2 colonne, 2º ediz.                                                 | 8  | 50         |
| Dizionario Numismatico — vedi Vocabolarietto numismatico.<br>Dizionario rumeno — vedi Grammatica rumena. |    |            |
| Dizionario rumeno — vedi Grammatica rumena.                                                              |    |            |
| Dizionario stenografico. Sigle e abbreviature del sistema                                                | 1  | 50         |

|                                                                                | - |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| Dizionario tascabile (Nuovo) Italiano-tedesco e tedesco-                       | L | . C.       |
| italiano, compilato sui migliori vocabolari moderni, col-                      |   |            |
| l'accentuazione per la pronuncia dell'italiano, di A. FIORI,                   |   |            |
| 3º edizione, pag. 798, rifatta dal Prof. G. CATTANEO,                          | 2 | 50         |
| Dizienarie tecnico in quattro lingue dell'Ing. E. WEBBER.                      | Ð | 30         |
|                                                                                |   |            |
| 4 volumi:                                                                      |   |            |
| Vol. I. Italiano-Tedesco-Francese-Inglese, 2 ediz. com-                        |   |            |
| pletamente riveduta e aumentata di circa 2000 ter-                             | _ |            |
| mini tecnici, pag. XII-558                                                     | 6 | _          |
| Vol. II. Deutsch - Italienisch - Französisch - Englisch, 2                     |   |            |
| edizione completamente riveduta ed aumentata di                                |   |            |
|                                                                                | 6 |            |
| Vol. III. Français-Italien-Allemand-Anglais, pag. 509.                         |   |            |
| Vol. IV. Englisch-Italian-German-French, pag. 659.                             |   | _          |
| Dizionario tecnico-navale e commerciale marittimo inglese-italiano.            |   |            |
| — Vedi Avarie e sinistri marittimi.  Dizionario turco — vedi Grammatica turca. |   |            |
|                                                                                |   |            |
| Dizionario universale delle lingue Italiana, tedesca in-                       |   |            |
| giese e francese. disposte in unico alfabeto, 1 volume di                      | _ |            |
| pag. 1200 a 2 colonne                                                          | 8 | _          |
| Dogane — vedi Codice doganale — Trasporti e tariffe.                           |   |            |
| Doratura — vedi Galvanizzas. — Galvanostegia — Metallocromia.                  |   |            |
| Dottrina popolare, in 4 lingue, (Italiana, Francese, Inglese                   |   |            |
| e Tedesca). Motti popolari, frasi commerciali e proverbi,                      |   |            |
| raccolti da G. Sessa, 2ª edizione, pag. IV-112                                 | 2 | _          |
| Doveri dei macchinista navale, e condotta della macchina                       |   |            |
| a vapore marina ad uso dei macchinista navali e degli Isti-                    |   |            |
| tuti nautici, di M. LIGNAROLO, pag. XVI-308                                    | 2 | 50         |
| Drammi — vedi Letteratura drammatica.                                          | _ |            |
| Ducliante (Manuale del) in appendice al Codice cavalleresco,                   |   |            |
| di J. GELLI, 2º edizione, pag. VIII-256, con 26 tavole                         | 9 | KΩ         |
| Ebanista — vedi Falegname — Modellatore mecc. — Operaio.                       | • | 30         |
| Educazione dei bambini — vedi Ortofrenia — Sordomuti.                          |   |            |
| Economia matematica (Introduzione alla), dei Prof. F. Vir-                     |   |            |
| GILII e C. GARIBALDI, pag. XII-210, con 19 incisioni                           | 1 | KΛ         |
| Economia politica, del Prof. W. S. Jevons, traduzione del                      |   | UU         |
| Prof. L. Cossa, 5° ediz. riveduta, pag. xv-180                                 |   | <b>5</b> 0 |
| Edilizia — vedi Fabbric. civili — Ingegneria civ. — Ingegn. leg.               |   | 30         |
| Elasticità del corpi — vedi Equilibrio.                                        |   |            |
| Elettricità, del Prof. FLEEMING JENKIN, traduz. del Prof.                      |   |            |
| R. FERRINI, 3ª ediz. rived., pag. XII-237, con 40 incisioni . 1                | Ĺ | 50         |
| Elettrochimica (Prime nozioni elementari di), del Professor                    |   |            |
| A. Cossa pagine VIII-104, con 10 incisioni                                     | 1 | 50         |
| Elettrotecnica (Manuale di), di Grawinkel-Strecker, tra-                       |   | -          |
| duzione italiana dell'Ing. FLAVIO DESSY, pagine XVI-816.                       |   |            |
|                                                                                | • | 50         |

|                                                                                                                               | I  | C. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Elettrochimiche (Industrie) — vedi Distillazione del legno.<br>Ematologia — vedi Malattie del sangue.                         |    |    |
| Embriologia e morfologia generale, del Prof. G. CATTA-                                                                        |    |    |
|                                                                                                                               | 1  | 50 |
| Enoiclopedia del giurista — vedi Codici e leggi usuali d'Italia.                                                              | -  | •  |
| Enciclopedia Hoepli (Piccola), in 2 grossi vol. di 8875 pag. di                                                               |    |    |
| 2 col. per ogni pag., con Appendice (146740 voci)                                                                             | 20 | _  |
| Energia fisica, del Prof. R. FERRINI, pag. VIII-187, con 47                                                                   |    |    |
| incisioni. 2ª edizione interamente rifatta                                                                                    | 1  | 50 |
| Enimmistica. Guida per comporre e per spiegare Enimmi,                                                                        |    |    |
| Sciarade, Anagrammi, Logogrifi, Rebus, ecc., di D. Tolo-                                                                      | _  |    |
| SANI (Bajardo), pag. XII-516, con 29 illustr. e molti esempi                                                                  | 6  | 50 |
| Enologia, precetti ad uso degli enologi italiani, del Professor                                                               |    |    |
| O. OTTAVI, 4ª edizione interamente rifatta da A. STRUC-                                                                       |    |    |
| CHI, con una Appendice sul metodo della Botte unitaria pei<br>calcoli relativi alle botti circolari, dell'Ing. agr. R. BASSI, |    |    |
|                                                                                                                               | 9  | 50 |
| pag. xvi-304, con 38 incisioni                                                                                                |    | •  |
| Entomologia di A. Griffini e P. Lioy, 4 volumi (vedi Coleottori                                                               | •  | _  |
| - Ditteri - Lepidotteri - Imenotteri).                                                                                        | ٠  |    |
| Epigrafia latina. Trattato elementare con esercizi pratici e                                                                  |    |    |
| facsimili, con 65 tav. del Prof. S. RICCI, pag. XXXII-448 .                                                                   | 6  | 50 |
| — vedi Dizionario di abbreviature latine.                                                                                     |    |    |
| Epilessia, Eziologia. Patogenesi, Cura, Dr. P. PINI, p. x-277                                                                 |    | 50 |
| Equilibrio dei corpi elastici (Teoria matematica dello), di                                                                   | •  |    |
| R MARCOLONGO, di pag. XIV-366                                                                                                 | 3  | _  |
| Eritrea (L') daile sue origini a tutto l'anno 1901. Appunti                                                                   |    |    |
| cronistorici con annessi 1 carta ed 1 schizzo, un'appen-<br>dice di note geografiche e statistiche e di cenni sul Be-         |    |    |
| nadir e sui viaggi d'esploraz, di B. MELLI, di pag. XII-164                                                                   | 2  | _  |
| Eritrea — padi Arabo pariato — Dizionario eritreo. — Gramma-                                                                  | -  |    |
| tica gallà — Lingue d'Africa — Prodotti del Tropico — Tigrè.<br>Errori e pregiudizi volgari, confutati colla scorta della     |    |    |
| Errori e pregiudizi volgari, confutati colla scorta della                                                                     |    |    |
| scienza e del raziocinio da G. STRAFFORELLO, 2º edizioue                                                                      |    |    |
|                                                                                                                               | 1  | 50 |
| Esame degli infermi — vedi Semeiotica.                                                                                        |    |    |
| Esattore comunale (Manuale dell'), ad uso anche dei Rice-<br>vitori provinciali, Messi esattoriali, Agenti imposte, ecc.,     |    |    |
| del Rag. R. MAINARDI, 2ª ediz. rived. e ampl., pag. xvi-480                                                                   | 5  | 50 |
| Esercizi geografici e quesiti, sull'Atlante geografico                                                                        | ٠  | •  |
| universale di R. Kiepert, di L. Hugues, 3º ediz. rifatta                                                                      |    |    |
|                                                                                                                               | 1  | 50 |
| Esercizi sulla geometria elementare, del Prof. 8. PIN-                                                                        | -  |    |
| CHERLE, pag. VIII-180, con 50 incisioni                                                                                       | 1  | 50 |
| Esercizi sintattici francesi, con oltre cento tracce di                                                                       |    |    |
| componimento, numerosi temi di ricapitolazione e un in-                                                                       |    |    |
| dice alfabetico delle parole e delle regole, di D. RODARI,                                                                    |    |    |
|                                                                                                                               |    |    |

|                                                                                                                              | L | . c. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| Esercizi greci, per la 4º classe ginnasiale in correlazione                                                                  |   |      |
| alle Nozioni elemen, di lingua greca del Prof. V. INAMA:                                                                     |   |      |
| del Prof. A. V. BISCONTI, 2º ediz. rifatta, di p. xxvi-284 .                                                                 | 8 | _    |
| Esercizi latini con regole (Morfologia generale), del Prof.                                                                  |   |      |
| P. E. CERETI, pag. XII-382                                                                                                   | 1 | 50   |
| Esercizi di stenografia — vedi Stenografia.                                                                                  |   |      |
| Esercizi di traduzione a complemente della grammatica                                                                        |   |      |
| francese, del Prof. G. PRAT. 2ª edizione, pag. VI-188                                                                        | 1 | 50   |
| Esercizi di traduzione con vocabolario a complemento                                                                         |   |      |
| della Grammatica tedesca, di G. ADLER, 2º ed., p. VIII-284.                                                                  | 1 | 50   |
| Esercizi ed applicazione di Trigonometria piana, con                                                                         | • | 00   |
|                                                                                                                              |   |      |
| 400 esercizi e problemi proposti dal Prof. C. ALASIA, pag. xvi-292, con 30 incisioni                                         | 1 | 50   |
|                                                                                                                              |   |      |
| Esplodenti e modo di fabbricarli, di R. Molina, p. xx-800                                                                    | z | 90   |
| Espropriazione — vedi Ingegneria legale.                                                                                     |   |      |
| Espropriazioni per causa di pubblica utilità, dell'Inge-                                                                     |   |      |
| gnere ERNESTO SARDI. (In lavoro).                                                                                            |   |      |
| Essenze — vedi Profumiere — Liquorista — Ricettario ind.                                                                     | _ |      |
| Estetica, del prof. M. PILO, di pag. xx-260                                                                                  | 1 | 50   |
| Estimo dei terreni. Garanzia dei prestiti ipotecari e della                                                                  |   |      |
| equa ripartizione dei terreni, dell'Ing. P. FILIPPINI, pag.                                                                  |   |      |
| XVI-828, con 3 incisioni                                                                                                     |   | _    |
| Estimo rurale, del Prof. CAREGA DI MURICCE, pag. VI-164.                                                                     | 2 | -    |
| Etica. (Elementi di) del Prof. G. VIDARI, di pag. XVI-384.                                                                   | 3 | _    |
| Etnografia, di B. MALFATTI, 2º ediz. inter. rifusa, p. VI-200.                                                               | 1 | 50   |
| Euclide (L') emendato del P. G. SACCHERI, traduzione e                                                                       |   |      |
| note di G. BOCCARDINI di pag. xxiv-126 con 55 inc. :                                                                         | 1 | 50   |
| Evoluzione (Storia dell'), del Prof. CARLO FENIZIA, con bre-                                                                 | • | •    |
| ve saggio di Bibliografia evoluzionistica, pag. XIV-889                                                                      | 9 |      |
|                                                                                                                              | o | _    |
| Fabbricati civili di abitazione, dell'Ing. C. Levi, 2º ediz. rifatta, con 207 incis., e i Capitolati d'oneri approvati dalle |   |      |
|                                                                                                                              |   | ĸΛ   |
| principali città d'Italia, pag. XVI-412                                                                                      | * | 90   |
| Fabbricati rurali (Costruzione ed economia dei), di V. NIC-                                                                  |   | * ^  |
| COLI, di pag. XVI-335, con 125 figure                                                                                        | Ð | 90   |
| Operaio — Tornitore.                                                                                                         |   |      |
| Fabbro-ferralo (Manuale pratico del), di G. BELLUOMINI,                                                                      |   |      |
| opera necessaria ed indispensabile ai fabbri fucinatori, agli                                                                |   |      |
| aggiustatori meccanici, armajuoli, carrozzieri, carradori,                                                                   |   |      |
| calderai, ed a tutti quelli che si occupano di lavori in                                                                     |   |      |
| ferro ed in acciaio, di pag. VIII-242, con 224 incisioni .                                                                   | 2 | 50   |
| Falegname ed ebanista, Natura dei legnami, maniera di                                                                        | - |      |
| conservarli, prepararli, colorirli e verniciarli, loro cubatura,                                                             |   |      |
| di G RETTHOMENT Stand di ner v-992 con 104 incisioni                                                                         | 9 |      |

|                                                                                             | L | . C. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| Fallimenti (Vedi Curatore di).                                                              |   |      |
| Fanciulii — (idioti, imbecilli, tardivi, ecc.) v. Ortofremia.  Farfalle — vedi Lepidotteri. |   |      |
| Farmacista (Manuale del), del Prof. P. E. ALESSANDRI, 2°                                    |   |      |
| edizione interamente rifatta e aumentata, corredata di tutti                                |   |      |
| i nuovì medicamenti in uso nella terapeutica, loro proprietà.                               |   |      |
|                                                                                             |   |      |
| caratteri, alterazioni, falsificazioni, usi, dosi, ecc., pag. XVI-                          |   | • •  |
| 781, con 142 tavole e 82 incisioni                                                          | b | 50   |
| Farmacoterapia e formulario, del Dott. P. PICCININI, di                                     | _ |      |
| _ pag. VIII-882 ,                                                                           | 8 | 50   |
| Fecola (La), sua fabbricazione e sua trasformazione in De-                                  |   |      |
| strina, Glucosio, Sagou, e Tapioca artificiali. Amido di                                    |   |      |
| Maïs, di Riso e di Grano. Nozioni generali sulla sua fab-                                   |   |      |
| bricazione. Appendice: Sulla coltura del Lupino, di N.                                      |   |      |
| ADUCCI, di pag. xvi-285, con 41 inc. intercalate nel testo                                  | 3 | 50   |
| Ferrovie - vedi Codice doganale - Curve - Ingegneria legale                                 |   |      |
| Macchin. e Fuochista. — Trasporti e tariffe.                                                |   |      |
| Filatelia — vedi Dizionario filatelico.                                                     |   |      |
| Filatura. Manuale di filatura, tessitura e lavorazione mecca-                               |   |      |
| nica delle fibre tessili, di E. GROTHE, traduzione sull'ultima                              |   |      |
| 'tedesca, pag. VIII-414, con 105 incisioni                                                  | 5 | _    |
| Filologia classica, greca e latina, del Prof. V. INAMA,                                     |   |      |
|                                                                                             | 1 | 50   |
| Filonauta. Quadro generale di navigazione da diporto e con-                                 |   |      |
| sigli ai principianti, con un Vocabolorio tecnico più in uso                                |   |      |
| nel panfiliamento, del Cap. G. OLIVARI, pag. XVI-286                                        | 2 | 50   |
| Filosofia morale, del Prof. L. FRISO, 2ª edizione riveduta                                  |   | -    |
|                                                                                             | 8 |      |
| Fillossera e le principali malattie crittogamiche della vite                                | ۰ |      |
| con speciale riguardo ai mezzi di difesa, del Dott. V. PE-                                  |   |      |
| GLION, pag. VIII-802, con 89 incisioni                                                      | 9 |      |
| Filugello — vedi Bachi da seta.                                                             | Đ | _    |
| Fiori artificiali, Manuale del florista, di O. BALLERINI,                                   |   |      |
| pag. XVI-278, con 144 incisioni, e 1 tav. a 36 colori                                       | R | 50   |
| - vedi anche Pomologia artificiale.                                                         | v | •    |
| Fisica, del Prof. O. MURANI, con 248 incisioni e 8 tavole, 6º                               |   |      |
| edizione, completamente rifatta del Manuale di Fisica di                                    |   |      |
|                                                                                             | 2 | _    |
| Fisica cristallografica, W. Voigt, trad. A. Sella. (In lav.).                               | - |      |
| Fisiologia, di Foster, traduzione del Prof. G. Albini, 3º                                   |   |      |
|                                                                                             | 1 | K () |
| edizione, pag. XII-158, con 18 incisioni                                                    | 1 | 90   |
| Fisiologia comparata — veus Anatolina.                                                      |   |      |
| Fisiologia vegetale, del Dott. LUIGI MONTEMARTINI, pag.                                     | 1 | 50   |
|                                                                                             | 1 | 90   |
| Floricoltura (Manuale di), di C. M. Fratelli Roda, 8º ed. ri-                               |   | E () |
| veduta ed ampliata da G. Roda, pag. VIII-262, con 98 inc.                                   | Z | อบ   |
| Flotte moderne (Le) 1896-1900, di E. BUCCI DI SANTAFIORA.                                   |   |      |
| Complem. del Man. del Marino, di C. DE AMEZAGA, p. IV-204                                   | 5 | _    |

|                                                                                                                                                                        | L | 4. C.      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| Fegnatura cittadina, dell'Ing. D. SPATARO, pag. X-684, con<br>220 figure e 1 tavola in litografia                                                                      |   | ′          |
| Fognatura demestica, dell'Ing. A. CERUTTI, pag. VIII-421, con 200 incisioni                                                                                            |   |            |
| Fenditore in tutti i metalli (Manuale del), di G. BELLUO-<br>MINI, 2ª edizione, pag. VIII-150, con 41 incisioni                                                        |   |            |
| Fenologia italiana, di L. STOPPATO, pag. VIII-102                                                                                                                      |   |            |
| Fenologia latina, del Prof. S. CONSOLI, pag. 208 Foreste — weds Ingegneria legale — Selvicoltura.                                                                      | 1 | 50         |
| Formaggio — vedi Cascificio — Latte, burro e cacio.<br>Formele e tavole per il calcolo delle risvolte ad arco                                                          |   |            |
| circolare, adattate alla divisione centesimale ad uso de-                                                                                                              | _ |            |
| gli ingegneri, di F. BORLETTI, di p. XII-69, legato Fermularlo scolastico di matematica elementare (aritmetica, algebra, geometria, trigonometria), di M. A. ROSSOTTI, | z | 50         |
|                                                                                                                                                                        | 1 | <b>5</b> 0 |
| di pag. xvi-192                                                                                                                                                        | 8 | 50         |
| Fetecalchi — vedi Arti grafiche — Chimica fotografica — Foto-<br>grafia industriale — Processi fotomecanici.                                                           |   |            |
| Fetocoliografia — vedi Processi fotomeccanici.<br>Fetocromatografia (La), del Dott. L. SASSI, pag. XXI-188,                                                            |   |            |
| con 19 incisioni                                                                                                                                                       | 2 | _          |
| produzione di disegni, piani, carte, musica, negative fotografiche, ecc., del Dott. LUIGI GIOPPI, pag. VIII-208, con                                                   |   |            |
| 12 incisioni e 5 tavole fuori testo                                                                                                                                    | 2 | <b>5</b> 0 |
| Fetografia ortecromatica, del Dott. C. BONACINI, pagine xvi-277, con incisioni e 5 tavole                                                                              | R | 50         |
| Fetografia pel dilettanti. (Come dipinge il sole), di G. MUFFONE, 5º edizione rifatta ed ampliata, pag. XX-383,                                                        |   |            |
| con 99 incisioni e 11 tavole                                                                                                                                           | 8 | _          |
| GANINI. pag. XVI-288, con 56 figure e 4 tavole Fotolitografia — veds Arti grafiche — Processi fotomecc.                                                                | 8 | 50         |
| Fetosmaltografia (La), applicata alla decorazione indu-<br>striale delle ceramiche e dei vetri, di A. MONTAGNA, pag.                                                   | 0 |            |
| VIII-200, con 16 incisioni nel testo                                                                                                                                   | Z | _          |
| Fototipografia — vedi Arti grafiche — Processi fotomecc.<br>Fragole vedi Frutta minori.<br>Francia — vedi Storia della Francia.                                        |   |            |
| Francobolli - vedi Dizionario filatelico.                                                                                                                              |   | . '        |
| Fraseciogia francese-italiana, di E. BAROSCHI SORESINI, pag. VIII-262                                                                                                  | 2 | 50         |
| polare.  Frenastenia — vedi Ortofrenia.                                                                                                                                |   |            |

|                                                                | L | . C. |
|----------------------------------------------------------------|---|------|
| Frumento (II), (come si coltiva o si dovrebbe coltivare in     |   |      |
| Italia) di B. AZIMONTI, 2º edizione rifatta del Manuale        |   |      |
| "Frumento e mais " di G. CANTONI, di pagine XVI-276.           | 2 | 50   |
| Frutta minori. Fragole, poponi, ribes, uva spina e lamponi,    |   |      |
| del Prof. A. PUCCI, pag. VIII-193, con 96 incisioni            | 2 | 50   |
| Frutta fermentato — vedi Distillazione                         |   |      |
| Frutticoltura, del Prof. Dott. D. TAMARO, 3ª edizione, di      |   |      |
|                                                                | 2 | _    |
| Frutti artificiali — vedi Pomologia artificiale.               |   |      |
| Fuimini e parafulmini, del Dott. Prof. Canestrini, pag.        |   |      |
| VIII-166, con 6 incisioni                                      | 2 | _    |
| Funghi mangerecci e funghi velenosi, del Dott. F. Ca-          |   |      |
| VARA, di pag. XVI-192, con 48 tavole e 11 incisioni            | 4 | 50   |
| Funzioni analitiche (Teoria delle), di G. VIVANTI, pagine      |   |      |
|                                                                | 8 | _    |
| Funzioni ellittiche, del Prof. E. PASCAL, pag. 240 .           |   | 50   |
| Fuochista — redi Macchinista e fuochista.                      | • | •    |
| Fuochi artificiali — vedi — Esplodenti — Pirotecnia            |   |      |
| Furetto (II). Allevamento razionale, Ammaestramento, Uti-      |   |      |
| lizzazione per la caccia, Malattie, di G. LICCIARDELLI.        |   |      |
| (In lavoro).                                                   |   |      |
| Gallinacei — vedi Animali da cortile — Colombi — Pollicoltura. |   |      |
| Galvanizzazione, pulitura e verniciatura dei metalli e         |   |      |
| galvanoplastica in generale. Manuale pratico per l'in-         |   |      |
| dustriale e l'operaio riguardante la nichelatura, ramatura,    |   |      |
| doratura, argentatura, stagnatura, acciaiatura, galva-         |   |      |
| noplastica in rame, argento, oro, ecc., in tutte le varie      |   |      |
| applicaz. pratiche, di F. WERTH, di p. XVI-824, con 158 inc.   | 8 | 50   |
| Galvanoplastica ed altre applicazione dell'elettrolisi. Gal-   |   |      |
| vanostegia, Elettrometallurgia, Affinatura dei metalli, Pre-   |   |      |
| parazione dell'alluminio, Sbianchimento della carta e delle    |   |      |
| stoffe, Risanamento delle acque, Concia elettrica delle        |   |      |
| pelli, ecc., del Prof. R. FERRINI, 3ª edizione, completa-      |   |      |
| mente rifatta, pag. XII-417, con 45 incisioni                  | 4 |      |
| Galvanostegia, dell' Ing. I. GHERSI. Nichelatura, argenta-     |   |      |
| tura, doratura, ramatura, metallizzazione, ecc. pag. XII-      |   |      |
| 824, con 4 incisioni                                           | 8 | 50   |
| Gastronomia (Terminologia gastronomica italiana e fran-        |   |      |
| cese) di E. BORGORELLO, con 800 Menus. (In lavoro).            |   |      |
| Gaz illuminante (Industria del), di V. CALZAVARA, pag.         |   |      |
|                                                                | 7 | 50   |
| - vedi Incandescenza a gaz.                                    | • |      |
| Gelsicoltura, del Prof. D. TAMARO, pag. XVI-175 e 22 inc.      | 2 | _    |
| Geografia, di G. GROVE, traduzione del Prof. G. GALLETTI,      |   |      |
|                                                                | 1 | 50   |
| a delatone illedunta, pag. All-100, con ao incisioni           | - | ~    |

| •                                                                                    | L.  | C  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| Geografia classica, di H. F. TOZER, traduzione e note del                            | ~   | •  |
| Prof. I. GENTILE, 5º edizione, pag. IV-168                                           | 1   | 50 |
| Geografia commerciale economica. Europa, Asia, Ocea-                                 |     |    |
| nia, Africa, América, di P. LANZONI, 2ª edizione, di                                 |     |    |
| pag. VII-870                                                                         | 3 . |    |
| Geografia fisica, di A. GEIKIE, traduzione di A. STOPPANI,                           |     |    |
| 3º edizione, pag. IV-182, con 20 incisioni                                           | 1   | 50 |
| Geelogia, di A. GEIKIE, traduzione di A. STOPPANI, quarta                            |     |    |
| edizione, riveduta sull'ultima edizione inglese da G. MER-                           |     |    |
| CALLI, pag. XII-176, con 47 incisioni                                                | 1   | 50 |
| Geometria analitica dello spazio, del Prof. F. Aschieri,                             |     |    |
| pag. VI-196, con 11 incisioni                                                        | 1   | 50 |
| Geometria analitica del piano, del Prof. F. Aschieri, di                             |     |    |
| pag. VI-194, con 12 incisioni                                                        | 1   | 50 |
| Geometria descrittiva, del Prof. ASCHIERI, pag. VI-222,                              |     |    |
| con 103 incisioni, 2° edizione rifatta                                               | 1 / | 50 |
| Geometria elementare — vedi Esercizi di Geometria pura — Com-                        | •   |    |
| plementi di Geometria — Problemi di Geometria elementare.                            |     |    |
| Geometria e trigonometria della sfera, del Prof. C. Ala-                             |     |    |
| SIA, pag. VIII-208, con 84 incisioni                                                 | 1   | อบ |
| Geometria metrica e trigonometria, del Prof. S. PIN-                                 |     |    |
| CHERLE, 6 edizione, pag. IV-158, con 47 incisioni                                    | 1   | 50 |
| - vede anche Esercizi di Trigonometria.                                              |     |    |
| Geometria pratica, dell'Ing. Prof. G. EREDE, 3ª edizione                             | _   |    |
| riveduta ed aumentata, pag. XII-258, con 184 incis                                   | Z   | -  |
| Geometria projettiva del piano e della stella, del Prof.                             |     | ٠. |
| F. ASCHIERI, 2ª edizione, pag. VI-223, con 86 incisioni.                             |     | Đυ |
| Geometria projettiva dello spazio, del Prof. F. ASCHIERI,                            |     |    |
| 2º edizione rifatta, pag. VI-264, con 16 incisioni                                   | 1   | 90 |
| Geometria pura elementare, del Prof. S. PINCHERLE, 6ª                                |     |    |
| edizione, con l'aggiunta delle figure sferiche, pag. VIII-<br>176, con 121 incisioni | 1   | 50 |
| Ghiaccio — vedi Industria frigorifera.                                               | •   | 00 |
| Giardino (II) infantile, di P. Conti, pag. IV-213, 27 tav.                           | Ð   |    |
|                                                                                      |     |    |
| Ginnastica (Storia della), di F. VALLETTI, pag. VIII-181 .                           |     |    |
| Ginnastica femminile, di F. VALLETTI, pag. VI-112, 67 ill.                           |     | _  |
| Ginnastica maschile (Manuale di), per cura di J. GELLI,                              |     |    |
| pag. VIII-108, con 216 incisioni                                                     | 2   | ~  |
| - vedi anche Giuochi ginnastici.                                                     | ,   |    |
| Gioielleria, oreficeria, oro, argento e platino, di E. Bo-                           |     |    |
| SELLI, pag. 886, con 125 incisioni.                                                  | 4   | _  |

|                                                                                                                   | L | C   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| Giuochi ginnastici per la gioventu delle Scuole e del po-                                                         | _ | • • |
| polo, di F. GABRIELLI, pag. XX-218, con 24 tavole                                                                 | Z | Đυ  |
| Giuoco (II) del pallone e gli altri affini. Giuoco del calcio                                                     |   |     |
| (Foot-Ball), della palla a corda (Lawn-Tennis), della palla                                                       |   |     |
| al muro (Pelota), della palla a maglio e dello sfratto, di                                                        | _ |     |
| G. FRANCESCHI, di pag. VIII-214, con 34 incisioni                                                                 | Z | ĐÜ  |
| Glurato, (Manuale per il) del D. A. SETTI. 2ª edizione ri-                                                        |   |     |
| fatta, di pag. XIV-246                                                                                            | 2 | 50  |
| Giurisdizione (La) in camera di consiglio, del Dottor A.                                                          |   |     |
| FORMENTANO. (In lavoro).                                                                                          |   |     |
| Giustizia amministrativa. Principi fondamentali, Compe-                                                           |   |     |
| tenze dei Tribunali ordinari, Competenza della IV Sezione                                                         |   |     |
| del Consiglio di Stato e delle Giunte provinciali ammi-                                                           |   |     |
| nistrative e relativa procedura, di C. VITTA, p. XII-427.                                                         |   |     |
| Giottologia, del Prof. G. DE GREGORIO, pag. XXXII-318.                                                            | 3 |     |
| Glucosio — vedi Fecola.                                                                                           |   |     |
| Gnomonica ossia l'arte di costruire orologi solari, lezioni                                                       |   |     |
| popolari di B. M. LA LETA, pag. VIII-160, con 19 figure.                                                          | 2 | -   |
| Gomma elastica — vedi Imitazioni.                                                                                 |   |     |
| Grafologia, di C. Lombroso, pag. v-245 e 470 fac-simili.                                                          | 8 | 50  |
| Grammatica albanese con le poesie rare di Variboda,                                                               |   |     |
|                                                                                                                   | 8 | _   |
| Grammatica Araba — vedi Arabo parlato.                                                                            |   |     |
| Grammatica araidica - vedi Araidica - Vocabolario araidico.                                                       |   |     |
| Grammatica ed esercizi pratici della lingua danese-                                                               |   |     |
| norvegiana con un supplemento contenente le principali espressioni tecnico-nautiche ad uso degli ufficiali di ma- |   |     |
|                                                                                                                   |   | KΛ  |
| rina di G. Frisoni, pag. xx-488                                                                                   | * | 90  |
|                                                                                                                   | 1 | 50  |
| Grammatica francese, del Prof. G. PRAT, seconda edi-                                                              | 1 | 90  |
|                                                                                                                   | 1 | 50  |
| zione riveduta, pag. XII-299                                                                                      | • | •   |
| monica), del Prof. E. VITERBO:                                                                                    |   |     |
|                                                                                                                   | 2 | 50  |
| Vol. I. Galla-Italiano, pag. VIII-152 Vol. II. Italiano-Galla, pag. LXIV-106                                      | 2 | 50  |
| Grammatica gotica — vedi Lingua gotica.                                                                           | Ī |     |
| Grammatica greca. (Nozioni elementari di lingua greca),                                                           |   |     |
|                                                                                                                   |   | 50  |
| Grammatica della lingua greca moderna, del Prof. R.                                                               |   |     |
| LOVERA pag. VI-154                                                                                                | 1 | 50  |
| LOVERA, pag. VI-154                                                                                               | ī | 50  |
| Grammatica italiana, del Prof. T. Concari, 2º edizione                                                            | - |     |
| riveduta, pag. XVI-230                                                                                            | 1 | 50  |
| Grammatica latina, L. VALMAGGI, 2ª ediz., pag. VIII-256                                                           | 1 | 50  |
| Grammatica della lingua glandese, M. MORGANA, p. VIII-124                                                         |   |     |

| Output and accorded to the transfer of                                                         | I   | . €. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| Grammatica ed esercizi pratici della lingua portoghese-                                        |     |      |
| brasiliana, del Prof. G. FRISONI, pag. XII-267.                                                | 8   | _    |
| Frammatica e vocapolario della lingua rumono del Prof                                          |     |      |
| R. LOVERA, Dag. VIII-200.                                                                      | 1   | 50   |
| Grammatica russa, del Prof. Voinovich, pag. x-272 Grammatica sanscrita — vedi Sanscrito.       | 8   |      |
| Grammatica sanscrita — vedi Sanscrito.                                                         |     |      |
| <b>Grammatica della lipuda siovena.</b> Esercizi e vocabolazio                                 |     |      |
| del Prof. Bruno Guyon, pag. XVI-314                                                            | 8   | _    |
| Grammatica spagnuola, del Prof. PAVIA, 2º edizione ri-                                         |     |      |
| veduta dall'autore, di pag. xm-194                                                             | 1   | 50   |
| Grammatica della lindua svedese, di E. Paroti, n. xv-298                                       | R   | _    |
| Grammatica tedesca, del Prof. PAVIA, 2ª ed., di p. XVIII-272                                   | ĭ   | 50   |
| Grammatica ligre vede Tigrè italiano.                                                          | •   | 50   |
| Grammatica turca osmanii, con paradigmi, crestomazia.                                          |     |      |
| e glossario, di L. BONELLI, pag. VIII-200 e 5 tavole                                           | R   |      |
| Grandine — vece Assicurazioni,                                                                 | é   | _    |
| Granturco — vedi Frumento e mais — Industria dei molini.                                       |     |      |
| Gravitazione. Spiegazione elementare delle principali per-                                     |     |      |
| turbazioni nel sistema solare, di Sir G. B. ATRY, tradn-                                       |     |      |
| zione di F. PORRO, con 50 incisioni, page verta 176                                            | 1   | 50   |
| Grecia antica — vedi Archeologia (Arte greca) — Mitologia greca                                | •   | •    |
| — Monete greche — Storia antica.                                                               |     |      |
| Gruppi continui di trasformazioni (Parte generale della                                        |     |      |
| teoria), di E. PASCAL, di pag. XI-378                                                          | 8   | _    |
| Guida numismatica universale, contenente 6278 indirizzi e                                      | •   |      |
| cenni storico-statistici di collezioni pubbliche a private di                                  |     |      |
| numismatici, di società e riviste numismatiche, di incisioni,                                  |     |      |
| di monete e medaglie e di negozianti di monete e libri di                                      |     |      |
| numismatica, di F. GNECCHI. Quarta ediz., di pag. XV-612                                       | Q   | _    |
| Guttaperca — vedi Imitazioni.                                                                  | 0   | _    |
| Humus (L'), la fertilità e l'igiene dei terreni culturali,                                     |     |      |
| del Prof. A. CASALI, pag. XVI-210                                                              | 9   |      |
| Idraulica. T. PERDONI, pag. XXVIII-892 con 801 fig. a 8 tay                                    | R   | KΩ   |
| Idraulica, T. PERDONI, pag. XXVIII-892 con 301 fig. e 3 tav. Idrografia — vedi Fotogrammetria. | U   | 50   |
| Idroterapia, di G. GIBELLI, pag. IV-288, con 80 incis                                          | 2   |      |
| - vedi anche Acque minerali e termali del Regno d'Italia.                                      | -   |      |
| igiene della Bocca e dei Denti, nozioni elementari di O-                                       |     |      |
|                                                                                                | 9   | 50   |
| igiene del lavoro, di Trambusti A. e Sanarelli, pagine                                         | -   | 00   |
|                                                                                                | 9.  | 50   |
| giene della pelle, di A. BELLINI, pag. XVI-240, 7 incis.                                       |     |      |
| Igiene privata e medicina popolare ad uso delle famiglie,                                      | Z . | _    |
| di C Poor 25 edizione italiane anno delle lamiglie,                                            |     |      |
| di C. Bock, 2ª edizione italiana curata dal Dott. GIOV.                                        |     |      |
| GALLI, pag. XVI-272                                                                            | 2 1 | οU   |
| Igiene rurale, di A. CARRAROLI, pagine x-470                                                   | 5 . | _    |
| glene scolastica, di A. REPOSSI, 2º ediz., pag. IV-246.                                        | 2 . |      |
| igiene veterinaria, del Dott. U. Barpi, pag. viii-228                                          | 2 . | _    |
| lgiene della vista sotto il rispetto scolastico, del Dott.                                     |     |      |
| A. LOMONACO, pag. XII-272                                                                      | ,   | 50   |

|                                                                                              | T | . c. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| Igiene della vita pubblica e privata, G. FARALLI, p. XII-250                                 |   |      |
| igrescopi, igrometri, umidità atmosferica, del Prof. P.                                      | • | ••   |
| CANTONI, pag. XII-142, con 24 incisioni e 7 tabelle                                          | 1 | KΛ   |
| Illuminazione — sedi Acetilene — Gaz. illum. — Incandescenza.                                | 1 | 50   |
| Himminazione — seas Acethene — tas. mum. — incandescense.                                    |   |      |
| liluminazione elettrica (Impianti di), Manuale pratico del-                                  |   |      |
| l'Ing. E. PIAZZOLI, 5° ediz. interamente rifatta, (9-10 mi-                                  |   |      |
| gllaio) seguita da un'appendice contenente la legislazione                                   |   |      |
| Italiana relativa agli impianti elettrici, di pag. 606, con                                  | _ |      |
| 264 incisioni, 90 tabelle e 2 tavole                                                         | 6 | 90   |
| imbalsamatore — vedi Naturalisia preparatore — Naturalista viaggiatore — Zoologia.           |   |      |
| Viaggiatore — 20010gia.                                                                      |   |      |
| imenotteri, Neurotteri, Pseudoneurotteri, Ortotteri e                                        |   |      |
| Rincoti italiani, del Dott. E. GRIFFINI (Entomologia IV),                                    |   | •    |
| pag. XVI-687, con 248 incisioni                                                              | • | 50   |
| imitazione di Cristo (Della), Libri quattro di Gio. GER-                                     |   |      |
| SENIO, volgarizzamento di CESARE GUASTI, con proemio                                         |   | • •  |
| e note di G. M. ZAMPINI, pag. LVI-396                                                        | 3 | 50   |
| lmitazioni e succedanei nei grandi e piccoli prodotti indu-                                  |   |      |
| striali. Pietre e materiali da costruzione, Materiali re-                                    |   |      |
| frattarii, Carborundum, Amianto, Pietre e metalli preziosi,                                  |   |      |
| Galvanoplastica. Cuoio, Linoleum, Seta e fibre tessili                                       |   |      |
| diverse, Paste da carta, Materie plastiche, Colle e gomme,                                   |   |      |
| Gomma elastica e Guttaperca, Avorio, Corno, Ambra,                                           |   |      |
| Madreperla, Celluloide, Viscoso, Cere e grassi, Materie                                      |   |      |
| concianti. Legno. Agglomerati di carbone, di segatura, di                                    |   |      |
| sughero. Polvere pirica. Caffe. Profumi. Vetrerie. ecc                                       |   |      |
| dell'Ing. I. GHERSI, di pag. XVI-591, con 90 incisioni .                                     | 6 | 50   |
| immunità e resistenza alle malattie, di A. GALLI VA-                                         |   |      |
| LERIO, pag. VIII-218                                                                         | 1 | 50   |
| Impalcature — vedi Costruzioni.                                                              |   |      |
| impiego ipodermico e la dosatura dei rimedi, Manuale                                         |   |      |
| di terapeutica del Dott. G. MALACRIDA, pag. 805                                              | 3 |      |
| imposte dirette (Riscoss. delle), E. BRUNI, pag. VIII-158.                                   | 1 | 50   |
| incandescenza a gaz, (Fabbricazione delle reticelle) di L.                                   |   |      |
| CASTELLANI, pag. X-140, con 33 incisioni                                                     | 2 | _    |
| Inchinatri — vedi Ricettario industriale — Vernici ecc.                                      |   |      |
| incisioni — vedi Amatore d'oggetti d'arte e di curiosità.<br>Indovincili — vedi Enimmistica. |   |      |
| indovineili — vedi Enimmistica.                                                              |   |      |
| industria (L') frigorifera di P. ULIVI. Nozioni fondamentali,                                |   |      |
| macchine frigorifere, raffreddamento dell'aria, ghiaccio ar-                                 |   |      |
| tificiale e naturale, dati e calcoli numerici, nozioni di fi-                                |   |      |
| sica e cenni sulla liquefazione dell'aria e dei gaz, di pa-                                  |   |      |
| gine XII-168, con 36 figure e 16 tabelle                                                     | 2 | _    |
| Industrie elettrochimiche - vedi Distillazione del legno.                                    |   |      |
| industrie (Piccole). Scuole e musei industriali - Industrie                                  |   |      |
| agricole e rurali - Industrie manifatturiere ed artistiche,                                  |   |      |
| di I. GHERSI, di pag. XII-872                                                                | 3 | 50   |
| di I. GHERSI, di pag. XII-872                                                                |   |      |
| — Nutrizione — Ortofrenia — Sordomuto.                                                       |   |      |
| Infezione — vedi Disinfezione — Medicatura antisettica.                                      |   |      |

|                                                                                                                             | L. | c.         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
| Infortunii sui lavoro — sedi Legge sugli.                                                                                   |    |            |
| Infortunii della montagna (Gli). Manuale pratico degli Al-                                                                  |    |            |
| pinisti, delle guide e dei portatori, del Dott. O. BER-<br>NHARD, traduzione con aggiunte del Dott. R. CURTI, di            |    |            |
| pag. XVIII-60, con 65 tav. e 175 figure dimostrative                                                                        |    | <b>E</b> 0 |
| Infortuni sul lavore, (Mezzi tecnici per prevenirli) di E.                                                                  | Ð  | 9U         |
| MAGRINI, di pag. XXXII-252, con 257 incisioni                                                                               | 2  |            |
| - vedi anche Leggi per gli.                                                                                                 | 0  | _          |
| Ingegnere agronomo — vedi Agronomia — Prontuario dell'agric.                                                                |    |            |
| ingegnere civile. Manuale dell'ingegnere civile e industriale,                                                              |    |            |
| di G. COLOMBO, 20° ediz. modificata e aumentata, (52° al                                                                    |    |            |
| 54º migliaio), con 227 fig. e una tavola, pag. XIV-486 .                                                                    | 5  | 50         |
| Il medesimo tradotto in francese da P. MARCILLAC .                                                                          | 5  | 50         |
| Ingegnere navale. Prontuario di A. CIGNONI, pag. XXXII-                                                                     |    |            |
| 292, con 36 figure. Legato in pelle                                                                                         | 5  | 50         |
| Ingegnere rurale (Prontuario dell') — Vedi Agricoltore.                                                                     |    |            |
| Ingegneria legale per tecnici e giuristi (Manuale di), del-                                                                 |    |            |
| l'Avv. A. LION. Commento ed illustrazione con la più re-                                                                    |    |            |
| cente giurisprudenza: Responsabilità - Perizia - Servità -                                                                  |    |            |
| Piani regolatori e di ampliamento - Legge di sanitá - Re-                                                                   |    |            |
| golamenti d'igiene ed edilizii - Espropriazione - Miniere -<br>Foreste - Catasto - Privativa industriale - Acque - Strade - |    |            |
| Ferrovie - Tramvay - Bonifiche - Telefoni - Appalti - Ripa-                                                                 |    |            |
| razioni - Cimiteri - Derivazioni di acque pubbliche - Monu-                                                                 |    |            |
| menti d'arte e d'antichità, ecc., pag. VIII-552                                                                             | 5  | 50         |
| Inghilterra — vedi Storia d'Inghilterra.                                                                                    | ·  | •          |
| Insegnamento (L') dell'Italiano nelle Scuole Secondarie.                                                                    |    |            |
| Esposizione teorico-pratica con esempi, del Prof. C. TRA-                                                                   |    |            |
| BALZA, di pag. XVI-254                                                                                                      | 1  | 50         |
| insetti nocivi, del Prof. F. Franceschini, pag. viii-264,                                                                   |    |            |
| con 96 incisioni                                                                                                            | 2  |            |
| con 96 incisioni                                                                                                            |    |            |
| con 48 incisioni e 1 tavola                                                                                                 | 2  |            |
| Interesse e sconto, del Prof. E. GAGLIARDI, 2ª edizione                                                                     | _  |            |
| rifatta e aumentata, pagine VIII-198                                                                                        | 2  | _          |
| inumazioni — vedi Morte vera.<br>Ipnotismo — vedi Magnetismo — Spiritismo — Telepatia.                                      |    |            |
| inoteche (Man. per le), di A. RABBENO, pag. XVI-247                                                                         | 1  | 50         |
| Islamismo (L') del Prof. I. Pizzi, di pag. VIII-494                                                                         |    |            |
| Ittiologia italiana, del Dott. A. GRIFFINI, con 244 incis.                                                                  | •  |            |
| Descriz. dei pesci di mare e d'acqua dolce, di p. XVIII-469                                                                 | 4  | 50         |
| - vedi anche Piscicoltura - Ostricoltura.                                                                                   | -  |            |
| Lacohe — vedi Vernici ecc.                                                                                                  |    |            |
| Latte, burro e cacio. Chimica analitica applicata al casei-                                                                 | _  |            |
| ficio, del Prof. SARTORI, pag. X-162, con 24 incisioni.                                                                     | 2  | -          |
| Lavori femminili — vedi Abiti per signora — Biancheria — Mac-                                                               |    |            |
| chine da cucire — Monogrammi — Trine a fuselli.<br>Layori marittimi ed implanti portuali, di F. BASTIANI,                   |    |            |
| di pag. XXIII-424, con 209 figure                                                                                           | 6  | 50         |
| Lavori nubblici — redi Leggi sui lavori nubblici.                                                                           | ٠  | -          |

|                                                                                                                    | _ | _    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                            | L | J. C |
| Lavori in terra (Manuale di), dell'Ing. B. LEONI, pag. XI-                                                         | _ |      |
|                                                                                                                    | 3 | _    |
| Lavoro (II) delle donne e del fanciulli. Nuova legge e re-                                                         |   |      |
| golamento 19 giugno 1902 — 28 febbraio 1908. Testo                                                                 |   |      |
| atti parlamentari e commento, per cura dell'Avv. E. No-                                                            |   |      |
|                                                                                                                    | Ţ | 50   |
| Lawn-Tennis, di V. BADDELEY, prima traduzione italiana                                                             |   |      |
| con note e aggiunte del trad., pag. XXX-206, con 18 illustr.                                                       | Z | Đ    |
| Legge (La nuova) comunale e provinciale, annotata da E.                                                            |   |      |
| MAZZOCCOLO, 4º edizione, interamente rifatta con l'aggiunta del regolamento e di 2 indici, pag. XII-820            | 7 | 8.0  |
| Legge sui lavori pubblici e regolamenti, di L. Franchi,                                                            | • | 50   |
|                                                                                                                    | 1 | 50   |
| Legge lavoro donne e fanciulii — vedi lavoro.                                                                      | • | 90   |
| Legge sull'ordinamento giudiziario, dell'Avv. L. Franchi,                                                          |   |      |
|                                                                                                                    | 1 | 50   |
| pag. IV-92-CXXVI                                                                                                   | 1 | 50   |
| Loggi e convenzioni sui diritti d'autore - vedi Codici e leggi u-                                                  |   |      |
| suali d'Italia, vol. III.                                                                                          |   |      |
| Leggi per gi'infortunii sul lavoro, dell'Avv. A. SALVA-                                                            | _ |      |
|                                                                                                                    | 8 |      |
| Leggi e convenzioni sulle privative industriali, disegni,                                                          |   |      |
| modelli di fabbrica, marchi di fabbrica e di commercio, di<br>L. FRANCHI. (Vedi Codici e Leggi usuali d'Italia).   | ۰ | E.C  |
| Leggi sulla sanità e sicurezza pubblica, di L. Franchi,                                                            | ٥ | )C   |
|                                                                                                                    | 1 | 50   |
| Leggi sulle tasse di Registro e Bollo, con appendice, del                                                          | • | 50   |
|                                                                                                                    | 1 | 50   |
| Leggi usuali d'Italia — vedi Codici e leggi.                                                                       | - | •    |
| Leghe metalliche ed amalgame, alluminio, nichelio, me-                                                             |   |      |
| talli preziosi e imitazione, bronzo. ottone, monete e me-                                                          |   |      |
| daglie, saldature, dell'Ing. I. GHERSI, p. XVI-481, con 15 inc.                                                    |   |      |
| Legislazione delle acque di D. CAVALLERI, di pag. xv-274                                                           | 2 | 50   |
| Legislazione Mortuaria — vedi Morte.                                                                               |   |      |
| Legislazione sanitaria italiana, (La nuova) di E. NOSEDA.                                                          |   |      |
| di pag. VIII-570                                                                                                   | 5 | _    |
| Legislazione rurale, secondo il programma governativo per<br>gli Istituti Tecnici, dell'Avv. E. Bruni, pag. xi-423 | 9 |      |
| Legnami — vedi Cubatura dei legnami — Falegname.                                                                   | U |      |
| Legno artificiale — vedi Imitazioni.                                                                               |   |      |
| Legno (Lavorazione dei prodotti di distillazione del) - vedi Di-                                                   |   |      |
| stillazione.                                                                                                       |   |      |
| Lepidotteri italiani, del Dott. A. GRIFFINI (Entomol. II),                                                         |   |      |
| pag. XIII-248, con 149 incisioni                                                                                   | ı | 50   |
|                                                                                                                    | 9 |      |
| pag. XXIV-280                                                                                                      | 3 |      |
| Letteratura americana, di G. STRAFFORELLO. pag. 158                                                                | 3 | 50   |
| Letteratura araba, del Prof. I. Pizzi di pag. xii 388 .                                                            | Ð | _    |

| •                                                                                                                           | I. | . C. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| Letteratura assira, del Dott. B. TELONI di pag. xv-266 e                                                                    |    | -    |
| tre tavole fuori testo                                                                                                      | 8  |      |
| Internatura catalana, del Prof RESTORI (In lavoro)                                                                          | -  |      |
| Letteratura catalana, del Prof. RESTORI. (In lavoro).<br>Letteratura danese — vedi Letteratura norvegiana                   |    |      |
|                                                                                                                             | 3  | _    |
| Letteratura ebraica, di A. REVEL, 2 vol., pag. 864                                                                          | Ř  | _    |
| Letteratura ogiziana, di L. BRIGIUTI. (In lavoro).                                                                          | •  |      |
| Letteratura francese, del Prof. E. MARCILLAC, traduz.                                                                       |    |      |
| di A. PAGANINI, 8° edizione, pag. VIII-198                                                                                  | 1  | 60   |
| Letteratura greca, di V. INAMA, 14º ediz. riveduta (dal                                                                     | •  | 00   |
| Louis al Cla midicial non Titt 200 a no torola                                                                              |    | 60   |
| 56° al 61° migliaio) pag. VIII-286 e una tavola.                                                                            |    | 20   |
| Letteratura indiana, A. DE GUBERNATIS, pag. VIII-159 .                                                                      | 1  | ĐŪ   |
| Letteratura inglese, di E. Solazzi, 2º edizione, di pa-                                                                     |    |      |
| gine ▼III-194                                                                                                               | I  | 90   |
| Letteratura italiana, del Prof. C. FENINI, dalle origini al                                                                 |    |      |
| 1748, 5° edizione completamente rifatta dal Prof. V. FER-                                                                   |    |      |
| RARI, pag. XVI-291                                                                                                          | 1  | 50   |
| Letteratura Italiana moderna, (1748-1870). Aggiunti 2 qua-                                                                  |    |      |
| dri sinottici della letteratura contemporanea (1870-1901)                                                                   |    |      |
| del Prof. V. FERRARI, pag. 290                                                                                              | 1  | 50   |
| del Prof. V. FERRARI, pag. 290                                                                                              |    |      |
| 1901, del Prof. V. FERRARI, pag. VIII-406                                                                                   | 3  | _    |
| Letteratura latina — vedi Letteratura romana                                                                                |    |      |
| Letteratura norvegiana, di S. Consoli, pag. XVI-272                                                                         | 1  | 50   |
| Letteratura persiana, del Prof. I. Pizzi, pag. x-208                                                                        |    |      |
| Letteratura provenzale, di A. RESTORI, pag. X-220                                                                           |    |      |
| Letteratura romana, del Prof. F. RAMORINO, 6º edizione                                                                      | -  | ••   |
| correcte di nec Vitt-840                                                                                                    | 1  | 50   |
| corretta, di pag. VIII-849. Letteratura spagnuola e portoghese, del Prof. L. CAP-                                           | •  | •    |
| PELLETTI, 2º edizione rif. da B. SANVISENTI (In lavoro).                                                                    |    |      |
| FEMELLI, 2- duriond ill. de D. DARVISERTI (in lavoio).                                                                      |    |      |
| Letteratura tedesca, del Prof. O. Lange, 8º edizione ri-                                                                    | ,  | KΛ   |
| fatta dal Prof. MINUTTI, pag. XVI-188                                                                                       | 1  | 80   |
| Letteratura ungherese, di ZIGANY ARPAD, pag. XII-295.<br>Letterature slave, del Prof. D. CIAMPOLI, 2 volumi:                | 1  | 90   |
| Letterature slave, del Prot. D. Clampoli, 2 volumi:                                                                         |    | 80   |
| I. Bulgari, Serbo-Croati, Yugo-Russi, pag. IV-144                                                                           | ī  | 90   |
| II. Russi, Polacchi, Boemi, pag. IV-142                                                                                     | I  | Đυ   |
| Lexicon Abbreviaturarum quae in lapidibus, codicibus et chartis praesertim Medii-Aevi occurrunt — vedi Dizionario di abbre- |    |      |
|                                                                                                                             |    |      |
| viature.<br>Levatrice — <i>tedi</i> Ostetricia.                                                                             |    |      |
| Limoni pede Agrumi.                                                                                                         |    |      |
| Lingua araba — vedi Arabo parlato — Dizionario eritreo — Gram-                                                              |    |      |
| matica Galla — Lingue dell'Africa — Tigrè.                                                                                  |    |      |
| Lingua gotica, grammatica, esercizi, testi, vocabolario com-                                                                |    |      |
| parato con ispecial riguardo al tedesco, inglese, latino e                                                                  |    |      |
| greco, del Prof. S. FRIEDMANN, pag. XVI-838                                                                                 | 8  | _    |
| Lingua greca — vedi Esercizi — Filologia — Florilegio — Gram-                                                               |    |      |
| metica Lattaustuma Manfalanta Dialatti Vanhi                                                                                |    |      |

|                                                                                                                            | L | . C. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| Lingue dell'Africa, di R. CUST, versione italiana del Prof.                                                                |   |      |
| A. DE GUBERNATIS, di pag. IV-110                                                                                           | 1 | 50   |
| Lingua latina vede Dizionario di abbreviature latine — Epigrafia                                                           |   |      |
| <ul> <li>Resercizi — Filologia classica — Fonologia — Grammatica</li> <li>Letteratura romana — Metrica — Verbi.</li> </ul> |   |      |
| Lingue germaniche — vedi Grammatica danese-norvegiana inglese.                                                             |   |      |
| olandese, tedesca, svedese.                                                                                                |   |      |
| Lingua Turca Osmanli — vedi Grammatica.                                                                                    |   |      |
| Lingue neo-latine, del Dott. E. GORRA, pag. 147                                                                            | 1 | 50   |
| Lingue straniere (Studio delle), di C. MARCEL, ossia l'arte                                                                | _ |      |
| di pensare in una lingua straniera, traduzione del Prof.                                                                   |   |      |
| DAMIANI, di pag. XVI-186                                                                                                   | 1 | 50   |
| Linoleum — vedi Imitasioni.                                                                                                | • | •    |
| Liquidatore di sinistri marittimi - vedi Avarie e sinistri marit-                                                          |   |      |
| timi.                                                                                                                      |   |      |
| Liquorista, di A. Rossi, con 1270 ricette pratiche. Mate-                                                                  |   |      |
| rtale, Materie prime, Manipolazioni, Tinture, Essenze na-                                                                  |   |      |
| tarali ed artificiali, Fabbricazione dei liquori per mace-                                                                 |   |      |
| razione, digestione, distillazione, con essenze, tinture, ecc.,                                                            |   |      |
| Liquori speciali, Vini aromatizzati, pag. XXXII-560, con                                                                   |   |      |
| 19 incisioni nel testo                                                                                                     | 5 |      |
| Litografia, di C. Doyen, di pag. VIII-261, con 8 tavole e                                                                  | - |      |
| 40 figure di attrezzi, ecc., occorrenti al litografo                                                                       | 4 | _    |
| Liuto — vedi Chitarra — Mandolinista — Strum. ad arco.                                                                     | • |      |
| Logaritmi (Tavole di), con 6 decimali, di O. MÜLLER, 6°                                                                    |   |      |
| ediz., aumentata delle tavole dei logaritmi d'addizione e                                                                  |   |      |
| sottrazione per cura di M. RAINA, di pagine XXXVI-191.                                                                     |   |      |
|                                                                                                                            | 1 | 50   |
| (11, 12, 18° migliaio)                                                                                                     | • | 00   |
| Logica, di W. STANLEY JEVONS, Fraduz. del Froi. C. CAN-                                                                    |   | K O  |
| TONI, 5° ediz. di pag. VIII-166, con 15 incisioni.                                                                         | Ţ | 80   |
| Logica matematica, del Prof. C. Burali-Forti, p. vi-158.                                                                   |   |      |
| Logismografia, di C. CHIESA, 8º ediz., pag. XIV-172                                                                        | ī | οu   |
| Logogrifi — vedi Enimmistica.                                                                                              |   |      |
| Lotta - vedi Pugilato.                                                                                                     |   |      |
| Luce e colori, del Prof. G. BELLOTTI, pag. x-157, con 24                                                                   |   | •    |
| incisioni e 1 tavola                                                                                                       | 1 | ĐŪ   |
| Luce e suono, di E. Jones, traduzione di U. Fornari, di                                                                    |   |      |
| pag. VIII-886, con 121 incisioni.                                                                                          | 3 | _    |
| pag. VIII-836, con 121 incisioni                                                                                           |   |      |
| BELLINI, di pag. XII-362, con 65 figure                                                                                    | 8 | 50   |
| Macchine (Atlante di) e di Caldaie, con testo e note di                                                                    |   |      |
| Tecnologia, di pag. xv-80, con 112 tavole e 170 figure in                                                                  |   |      |
| iscala ridotta                                                                                                             | 8 | _    |
| Macchine a vapore, (Manuale del costruttore di), di H. HAE-                                                                |   |      |
| DER. Edizione italiana compilata sulla 5º edizione tedesca,                                                                |   |      |
| con notevoli aggiunte dell'Ing. E. WEBBER, pag. XVI-452,                                                                   |   |      |
| con 1444 incisioni e 244 tabelle, legato in bulgaro rosso.                                                                 | 7 |      |
| Macchine agricole. del Conte A. CENCELLI-PERTI, di pag.                                                                    | • |      |
| VIII-216. con 68 incisioni                                                                                                 | 2 | _    |

|                                                                | L   | . G.       |
|----------------------------------------------------------------|-----|------------|
| Macchine per cucire e ricamare, dell'Ing. Alfredo Ga-          |     |            |
| LASSINI, pag. VII-230, con 100 incisioni                       | 2   | 50         |
| Macchinista e fuochista, del Prof. G. GAUTERO, riveduto        |     |            |
| e ampliato dall'Ing. Prof. LORIA, 9º ediz. con Appendice       |     |            |
| sulle Locomobili e le Locomotive e col Regolamento sulle       |     |            |
| 🥆 caldaie a vapore, pag. xx-194, con 84 incisioni              | 2   | _          |
| Macchinista navale (Manuale del), di M. LIGNAROLO, 2º ed.      |     |            |
| rifatta, pag. XXIV-602, con 844 incisioni                      | 7   | 50         |
| Macinazione — vedi Industrie dei molini — Panificazione.       | •   | •          |
| Magnetismo ed elettricità. Principi e applicazioni esposti     |     |            |
| elementarmente, del Prof. F. GRASSI. 3º ediz. completa-        |     |            |
| mente rifatta del manuale di POLONI e GRASSI, di pa-           |     |            |
| gine XVI-508, con 280 figure 6 tavole fuori testo              | 5   | 50         |
| Magnetismo ed ipnotismo, del Dottor G. BELFIORE, 2ª ed.        | •   | •          |
|                                                                | R   | 50         |
| rifatta pag. VIII-896                                          | ۰   | •          |
| ingrassamento, commercio, salumeria, patologia suina e         |     |            |
| terapeutica, tecnica operatoria, tossicologia, dizionario sui- |     |            |
| no-tecnico, del Prof. E. MARCHI, 2ª ediz., pag. XX-786,        |     |            |
| ann 100 incigioni a una Carta                                  | e   | KΛ         |
| con 190 incisioni e una Carta                                  | ٠   | 00         |
| lustrato da splendide incisione in nero, da 12 superbe         |     |            |
| tavole a colori e da 3000 marche Contiene: Tecnica della       |     |            |
| fabbricazione - Sguardo generale sulla storia delle Cerami-    |     |            |
| che dai primi tempi fino ai giorni nostri - Cenni storici ed   |     |            |
| artistici su tutte le fabbriche - Raccolte di 8000 marche cor- |     |            |
| redate ognuna di notizie relative, e coordinate ai Cenni Sto-  |     |            |
| rici in modo che le ricerche riescano di esito immediato -     |     |            |
| Dizionario di termini Artistici aventi relazione coll'Arte Ce- |     |            |
| ramica e di oggetti Ceramici speciali, coi prezzi correnti.    |     |            |
| Bibliografia ceramica, indici vari, pag. XII-650               | . 9 | 80         |
| Mais (II) o granoturco, o formentone, o granone, o melgone,    |     | <b>D</b> U |
| o melica, o melicotto, o carlone, o polenta, ecc. Norme        |     |            |
| per una buona coltivazione, di E. AZIMONTI, 2º edizione        |     |            |
| rifatta dal Manuale "Frumento e Mais , di E. CANTONI,          |     |            |
| di pag. XII-196 con 61 incisioni nel testo                     | 9   | KΩ         |
| Malattie dei paesi caldi, del Dott. C. Muzio. (In lavoro).     | 4   | 9U         |
| Malattie crittogamiche delle piante erbacee coltivate, del     |     |            |
| Dott P Work traducione con note od agricultate, ust            |     |            |
| Dott. R. Wolf, traduzione con note ed aggiunte del Dott.       |     |            |
| P. BACCARINI, pag. X-268, con 50 incisioni                     | 4   | _          |
| Malattie ed alterazione dei vini, del Prof. S. CETTOLINI, di   | 9   |            |
| pag. XI-138, con 13 incisioni                                  | 4   | _          |
| Mammiferi — vedi Zoologia.                                     |     |            |
| Mammiferi — vedi Zoologia.<br>Mandarini — vedi Agrumi.         |     |            |
| Malattie dei sangue. Manuale d'Ematologia del Dott. E. RE-     |     |            |
| BUSCHINI, pag. VIII-482                                        | 8   | 50         |
| Mandato commerciale, di E. VIDARI, pag. VI-160                 | 1   | 50         |

| BDBNOO DEL MANUALI NOEL II                                                                                                                                               |        | 71         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| Mandolinista (Manuale del), di A. PISANI, pag. XX-140, con<br>18 figure, 8 tavole e 89 esempi                                                                            | L<br>2 | . c.       |
| Manicomio — vede Assistenza pazzi — Psichiatria.                                                                                                                         | _      |            |
| Manzoni Alessandro. Cenni biografici, di L. BELTRAMI, di                                                                                                                 |        | <b>5</b> 0 |
| Marche di Fabbrica — vedi Amatore oggetti d'arte — Leggi sulle proprietà — Majoliche.  Mare (Il). V. Bellio, pag. IV-140, con 6 tav. lit. a colori.                      | •      | 50         |
| Marine (Le) da guerra del mondo al 1897, di L. D'ADDA,                                                                                                                   |        | 50         |
| Marino (Manuale del) militare e mercantile, del Contr'am-                                                                                                                |        |            |
| miraglio DE AMEZAGA, con 18 xilografie, 2º edizione, con appendice di BUCCI DI SANTAFIORA                                                                                | 5      |            |
| 154, con 47 incisioni                                                                                                                                                    | 2      | -          |
| Massaggio, del Dott. R. Majnoni, p. XII-179, con 51 inc  Mastici — vedi Ricettario industriale — Vernici, ecc.  Matematica (Complementi di) ad uso dei chimici e dei na- | Z      |            |
| turalisti, di G. VIVANTI, di pag. X-881 Matematiche superiori (Repertorio di). Definizioni, formole,                                                                     | 8      |            |
| teoremi, cenni bibliografici, del Prof. E. PASCAL.                                                                                                                       |        |            |
| Vel I de d'où non witt 649                                                                                                                                               |        |            |
| Vol. I. Analisi, pag. XVI-642                                                                                                                                            | D      |            |
|                                                                                                                                                                          |        |            |
| Materia medica moderna (Man. di), G. MALACRIDA, p. XI-761                                                                                                                | 7      | 50         |
| Materiali artificiali — v. Ricettario indust. — Imitaz. e succedanei.                                                                                                    |        |            |
| Meccanica, del Prof. R. STAWELL BALL, traduzione del                                                                                                                     |        |            |
| Prof. J. BENETTI, 4º edizione, pag. XVI-214, con 89 inc                                                                                                                  | 1      | 50         |
| Meccanica agraria, di V. NICCOLI. (In lavoro).                                                                                                                           |        | -          |
| Meccanica (La) del macchinista di bordo, per gli Ufficiali                                                                                                               |        |            |
| macchinisti della R. Marina, i macchinisti delle Compa-<br>gnie di navigazione, i Costruttori e i Periti meccanici, gli                                                  |        |            |
| Allievi degli Istituti Tecnici e Nautici e delle Scuole Indu-                                                                                                            |        |            |
|                                                                                                                                                                          | Z      | 50         |
| Meccanico (II), ad uso dei capi tecnici, macchinisti, elettri-                                                                                                           |        |            |
| cisti, disegnatori, assistenti, capi operai, conduttori di cal-                                                                                                          |        |            |
| daie a vapore, alunni di Scuole industriali, di E. GIORLI,                                                                                                               |        |            |
| 4º edizione ampliata, pag. xv-428, con 204 incisioni                                                                                                                     | R      | _          |
| Meccanismi (500), scelti fra i più importanti e recenti rife-                                                                                                            |        |            |
|                                                                                                                                                                          |        |            |
| rentisi alla dinamica, idraulica, idrostatica, pneumatica,                                                                                                               |        |            |
| macchine a vapore, molini, torchi, orologerie, ecc., di H.                                                                                                               |        |            |
| T. Brown, trad. d. Ing. F. CERRUTI, 8ª edizione italiana,                                                                                                                | _      |            |
|                                                                                                                                                                          | 2      | 50         |
| Medaglie - redi Leghe metalliche - Monete greche - Monete                                                                                                                |        |            |
| romane — Numismatica — Vocabolarietto dei numismatici.                                                                                                                   |        |            |
| Medicatura antisettica, del Dott. A. ZAMBLER, con prefa-                                                                                                                 |        |            |
| zione del Prof. E. TRICONI, pag. XVI-124, con 6 incis                                                                                                                    | 1      | F '        |

| ,                                                                                                                     | L. c.    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Medicina operativa — <i>vedi</i> Chirurgia.                                                                           |          |
| Medico pratico, (II) di C. MUZIO. 8º edizione del Nuovo                                                               |          |
| memoriale pei medici pratici, di pag. XVI-492                                                                         | 5 —      |
| Hemoria (L'arte della) — vedi Arte.                                                                                   |          |
| Mercedi — vedi Paga giornaliera.                                                                                      |          |
| Merciologia, ad uso delle scuole e degli agenti di commer-                                                            | _        |
| cio, di O. Luxardo, pag. xII-452                                                                                      | 4 —      |
| Meridiane — vedi Gnomonica.                                                                                           |          |
| Metalli preziosi (oro, argento, platino, estrazione, fusione,                                                         | _        |
| assaggi, usi), di G. GORINI, 2º ed., p. 11-196, con 9 inc.,                                                           | 2 —      |
| Metailizzazione — v. Galvanizz. — Galvanoplastica — Galvanostegia.                                                    |          |
| Metallocromia. Colorazione e decorazione chimica ed elet-                                                             |          |
| trica dei metalli, bronzatura, ossidazione, preservazione e                                                           |          |
| pulitura, dell'Ing. I. GHERSI, pag. VIII-192                                                                          | 2 50     |
| Metallurgia dell'oro, dell'Ing. E. Cortese. (In lavoro).                                                              |          |
| Metallurgia — vedi Coltivazione delle miniere — Fonditore —                                                           |          |
| Leghe metalliche — Siderurgia — Tempera e cementazione.                                                               |          |
| Meteorologia generale, del Dott. L. DE MARCHI, pag. VI-                                                               |          |
|                                                                                                                       | 1 50     |
| vedi anche — Climatologia — Igroscopi.                                                                                |          |
| Metrica dei greci e dei romani, di L. MÜLLER, 2° edizione italiana confrontata colla 2° tedesca ed annotata dal Dott. |          |
| Q                                                                                                                     | 1 50     |
| GIUSEPPE CLERICO, pag. XVI-186                                                                                        | 1 90     |
| Metrologia Universale ed il Codice Metrico Internazionale.                                                            |          |
| coll'indice alfabetico di tutti i pesi misure, monete, ecc.,                                                          | •        |
| dell'Ing. A. TACCHINI, pag. XX-482                                                                                    | 6 50     |
| Mezzeria (Manuale pratico della) e dei vari sistemi della co-                                                         | 0 00     |
| lonia parziaria in Italia, d. Prof. A. RABBENO, p. VIII-196                                                           | 1 50     |
| Micologia vedi Funghi mangerecci — Malattie crittogamiche — Tar-                                                      | 1 30     |
| tufi e funghi.                                                                                                        |          |
| Microbiologia. Perchè e come dobbiamo difenderci dai mi-                                                              |          |
| crobi. Malattie infettive, Disinfezioni, Profilassi, del Dott.                                                        |          |
| L. Pizzini, pag. VIII-142                                                                                             | 2        |
| Microscopia — vede Anatomia microscopica — Animali parassiti —                                                        |          |
| Bacologia — Batteriologia — Prostitologia — Tecnica prosti-                                                           |          |
| tologica.                                                                                                             |          |
| Microscopio (II), Guida elementare alle osservazioni di Mi-                                                           | 1 50     |
| croscopia, del Prof. CAMILLO ACQUA, p. XII-226, 81 inc.                                                               | 1 50     |
| Mineralogia generale, del Prof. L. Bombicci, 2º ediz. ri-                                                             |          |
| veduta, di pag. XVI-190, con 183 inc. e 3 tavole Mineralogia descrittiva, del Prof. L. BOMBICCI, 2ª edi-              | 1 90     |
|                                                                                                                       | 8        |
| zione, di pag. IV-300, con 119 incisioni                                                                              | <i>-</i> |
| fatta del Man. " Arte Min. , di ZOPPETTI, p. VIII-284.                                                                | 2 50     |
| Miniere di zolfo — vedi Zolfo.                                                                                        | - 55     |
| Misurezione delle hotti - redi Englagia                                                                               |          |

| Misure — vedi Avarie e sinistri marittimi — Codice del Perito Mi-                           |   | . с |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| suratore — Metrologia — Monete — Strumenti metrici.                                         |   | •   |
| Millicoltura — vedi Ostricoltura — Piscicoltura.                                            |   |     |
| Mitologia (Dizionario di), di F. RAMORINO. (In lavoro).                                     |   |     |
| Mitologia comparata, del Prof. A. DE GUBERNATIS, 2ª edizione, di pag. VIII-150, (Esaurito). |   |     |
| Mitologia greca, di A. Poresti:                                                             |   |     |
|                                                                                             | 1 | 50  |
|                                                                                             | 1 | 50  |
| Mitelogie orientali, di D. Bassi:                                                           |   |     |
| Vol. I. Mitologia babilonese-assira, pag. XVI-219                                           | 1 | 50  |
| Vol. II. Mitologia egisiana e fenicia. (In lavoro).                                         |   |     |
| Mnemotecnia — vedi Arte della memoria.                                                      |   |     |
| Mobili artistici — vedi Amatore d'oggetti d'arte.                                           |   |     |
| Moda — vede Abiti — Biancheria — Fiori artificiali — Trine.                                 |   |     |
| Modellatore meccanico, falegname ed ebanista, del Prof.                                     |   |     |
|                                                                                             | 5 | 50  |
| Molini (L'Industria dei) e la macinazione del frumento,                                     |   |     |
| di C. SIBER-MILLOT, di pag. XX-259, con 108 incisioni                                       | _ |     |
| nel testo e 3 tavole                                                                        | 5 | _   |
| Monete greche, di S. Ambrosoli, di pag. xiv-286, con 200                                    |   |     |
| fotoincisioni e 2 carte geografiche                                                         | 8 | _   |
| Monete (Prontuario delle), pesi e misure inglesi, raggua-                                   |   |     |
| gliate a quelle del sistema decimale, dell'Ing. GHERSI, di                                  |   |     |
| pag. XII-196, con 47 tabelle di conti fatti e 40 facsimili                                  |   |     |
| <b>444</b>                                                                                  | 8 | 50  |
| Monete romane. Manuale elementare compil. da F. GNEC-                                       |   |     |
| CHI, 2º edizione, riveduta corretta ed ampliata, di pag.                                    |   |     |
| XXVII-870, con 25 tavole e 90 figure nel testo                                              | 8 | -   |
| Monogrammi, del Prof. A. SEVERI, 78 tavole divise in tre                                    |   |     |
| serie, le prime due di 462 in due cifre e la terza in 116                                   |   |     |
| in tre cifre                                                                                | 8 | 50  |
| Montatore (II) di macchine. Opera arricchita da oltre 250                                   |   |     |
| esempi pratici e problemi risolti, di S. DINARO, di pa-                                     |   |     |
| gine XII-,68                                                                                | 4 | _   |
| Morfologia generale — vedi Embriologia.                                                     |   |     |
| Morfologia greca, del Prof. V. BETTEI, pag. XX-376                                          | 8 | _   |
| Morfologia Italiana, del Prof. E. GORRA, pag. VI-142                                        |   |     |
| Morte (La) vera e la morte apparente, con appendice " La                                    | _ |     |
| legislations mortugais di F DETT'AGOTTA DETTE-186                                           | 9 |     |

|                                                                          | Ĺ. | C. |
|--------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Mosti (Densità dei), dei vini e degli spiriti ed i problemi              |    |    |
| che ne dipendone, ad uso degli enochimici, degli eno-                    |    |    |
| tecnici e dei distillatori, di E. CILLIS, di pag. XVI-280,               |    |    |
| con 11 figure e 46 tavole                                                | 2  | _  |
| Musei - vedi Amatore oggetti d'arte e curiosità - Amatore ma-            |    |    |
| ioliche e porcellane — Armi antiche — Pittura — Scoltura.                |    |    |
| Hutuo soccorso — vedi Società mutuo soccorso                             |    |    |
| Napoleone 1º, di L. CAPPELLETTI, 28 fotoine., p. XX-272.                 | 2  | 50 |
| Naturalista preparatore (II), del Dott. R. GESTRO, 8º edi-               |    |    |
| zione riveduta ed aumentata del Manuale dell'Imbalsa-                    |    |    |
| matore, di pag. XVI-168, con 42 incisioni                                | 2  |    |
| Naturalista viaggiatore, del Prof. A. ISSEL e R. GESTRO                  | _  |    |
| (Zoologia), di pag. VIII-144, con 88 incisioni                           | 2  | _  |
| Nautica stimata o Navigazione piana di F. Tami, di pag.                  | -  |    |
| XXXII-179, con 47 incisioni.                                             | 9  | KΩ |
| Meurotteri — vedi Imenotteri.                                            | 4  | 90 |
| Nevrastenia del Dott, L. CAPPELLETTI di pag. xx-490 .                    | 4  |    |
| Michelatura — vedi Galvanostegia.                                        | -  |    |
| Notaio (Manuale del), aggiunte le Tasse di registro, di bollo            |    |    |
| ed ipotecarie, norme e moduli pel Debito pubblico, di A.                 |    |    |
| GARETTI, 4º ediz. riveduta e ampliata, pag. VIII-880                     | 3  | 50 |
| Numeri — vede Teoria dei numeri.                                         | •  |    |
| Numismatica (Manuale di), del Dott. S. AMBROSOLI, 3.º edi-               |    |    |
| zione riveduta, di pag. XVI-250, con 250 fotoincisioni nel               |    |    |
| testo e 4 tavole                                                         | 1  | 50 |
| Numismatica — vedi Guida numismatica.                                    |    |    |
| Nuotatore (Manuale del), del Prof. P. ABBO, di pag. XII-                 |    |    |
|                                                                          | 2  | 50 |
| Nutrizione del bambino. Allattam, naturale ed artificiale,               |    |    |
| del Dott. L. Colombo, pag. xx-228, con 12 incisioni                      | 9  | KΩ |
| Occultismo — vedé Magnet. e ipnotismo — Spiritismo — Telepatia.          | •  |    |
| Oculistica — vede Igiene della vista — Ottica.                           |    |    |
| Odontologia — vedi Igiene della bocca,                                   |    |    |
| Olii vegetali, animali e minerali, loro applicazioni di G.               |    |    |
| GORINI, 2º edizione completamente rifatta dal Dott. G.                   |    |    |
| FABRIS, di pag. VIII-214, con 7 incisioni                                | 9  | _  |
|                                                                          | 4  | •  |
| Olivo ed olio. Coltivazione dell'olivo, estrazione, purifica-            |    |    |
| zione e conservazione dell'olio, del Prof. A. ALOI, 5º edi-              |    |    |
| zione accresciuta e rinnovata, di p. xvi-865, con 65 inc.                | 5  |    |
| Omero, di W. GLADSTONE, traduzione di R. PALUMBO e                       |    |    |
| C. FIORILLI, di pag. XII-196                                             | L  | ĐÜ |
| Onde Hertziane — vedi Telegrafo senza fili.                              |    |    |
| Operaio (Manuale dell'). Raccolta di cognizioni utili ed in-             |    |    |
| dispensabili agli operai tornitori, fabbri, calderai, fondi-             |    |    |
| tori di metalli, bronzisti, aggiustatori e meccanici di G.               | _  |    |
| DELIGIOUS DE SOUT STORES DE SERVE SE | •  |    |

| Operazioni deganali — vedi Codice deganale — Trasporti e tariffe.                                            | ;. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Oratoria — vedi Arte del dire — Rettorica — Stilistica.                                                      |    |
| Ordinamento degli Stati liberi d'Europa, del Dott. F. Ra-                                                    |    |
|                                                                                                              |    |
| CIOPPI, 2° edizione, di pag. XII-816                                                                         | -  |
| Ordinamento degli Stati liberi fuori d'Europa, del Dott.<br>F. RACIOPPI, di pag. VIII-876                    | -  |
| Ordinamento giudiziario — vedi Leggi sull'. Oreficieria — vedi Giotelleria — Leghe metalliche — Metalli pre- |    |
| siosi — Saggiatore.                                                                                          |    |
| Organoterapia, di E. REBUSCHINI, pag. VIII-482 8 5                                                           | 0  |
| Oriento antico — vedi Storia antica.                                                                         |    |
| Ornatista (Manuale dell'), dell'Arch. A. MELANI. Raccolta                                                    |    |
| di iniziali miniate e incise, d'inquadrature di pagina, di                                                   |    |
| fregi e finalini, esistenti in opere antiche di biblioteche,                                                 |    |
| musei e collezioni private. XXIV tavole in colori per mi-                                                    |    |
| niatori, calligrafi, pittori di insegne, ricamatori, incisori,                                               |    |
| disegnatori di caratteri, ecc., Ia serie, in-8 4 5                                                           | 0  |
| Orologeria moderna, dell'Ing. GARUFFA, di pag. VIII-802,                                                     |    |
| eon 276 incisioni                                                                                            | -  |
| — vedi anche Gnomonica.                                                                                      |    |
| Orologi artistici — vedi Amatore di oggetti d'arte.                                                          |    |
| Orologi solari — vedi Gnomonica.                                                                             |    |
| Orticoltura del Prof. D. TAMARO, 2ª edizione rifatta, di                                                     |    |
| pagine XVI-576, con 110 incisioni 4 5                                                                        | 0  |
| Ortocromatismo — vedi Fotografia.                                                                            |    |
| Ortofrenia (Manuale di), per l'educazione dei fanciulli fre-                                                 |    |
| nastenici o deficienti (idioti, imbecilli, tardivi, ecc.), del                                               |    |
| Prof. P. PARISE, di pag. XII-231 2 -                                                                         | -  |
| Ortotteri — vedi Imenotteri ecc.                                                                             |    |
| Ossidazione — vedi Metallocromia.<br>Ostetricia (Manuale di) Ginecologia minore, per le leva-                |    |
| trici di L. M. Bossi, di pag. XV-498, con 113 incisioni 4 50                                                 |    |
| Ostricoltura e mitilicoltura, del Dott. D. CARAZZI, con                                                      |    |
|                                                                                                              | _  |
| 18 fototipie, di pag. VIII-202                                                                               | ,  |
| Ottica, di E. GELCICH, pag. XVI-576, con 216 incis. e 1 tav. 6 — Ottone — vedi Leghe metalliche.             | -  |
| Paga giornaliera (Prontuario della), da cinquanta cente-                                                     |    |
| simi a lire cinque, di C. NEGRIN, di pag. 222 2 50                                                           | )  |
| Paleoetnologia, del Prof. J. REGAZZONI, di pag. XI-252,                                                      |    |
| con 10 incisioni                                                                                             | )  |
| Paleografia, di E. M. THOMPSON, traduzione dall'inglese,                                                     |    |
| con aggiunte e note del Prof. G. FUMAGALLI, 2º edizione                                                      |    |
| rifatta, di pag. XII-178, con 30 inc. e 6 tav, 2                                                             | •  |
| Paleontologia (Compendio di), del Prof. P. VINASSA DE                                                        |    |
| REGNY, di pag. XVI-512, con 356 figure intercalate 5                                                         |    |

|                                                                                                                              | L | . <b>c</b> . |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| Pallone (Giuoco del) — vedi Giuoco.                                                                                          | _ |              |
| Panificazione razionale, di Pompilio, pag. IV-126                                                                            | Z | _            |
| Parafulmini — sedi Elettricità — Fulmini.                                                                                    |   |              |
| Patate (Le) di gran reddito. Loro coltura, loro importanza                                                                   |   |              |
| nell'alimentazione del bestiame, nell'economia domestica                                                                     |   |              |
| e negli usi industriali, di N. ADUCCI, di pag. XXIV-221,                                                                     |   |              |
| eon 20 incisioni                                                                                                             | 2 | 50           |
| Pazzia — vedi Assistenza pazzi — Psichiatra — Grafologia.                                                                    |   |              |
| Pediatria — vedi Nutrizione del bambino — Ortopedia — Terapia                                                                |   |              |
| malattie infanzia.                                                                                                           |   |              |
| Pellagra (La), Storia, eziologia, patogenesi, profilassi. di G.                                                              | _ |              |
| ANTONINI, di pag. VIII-166 con 2 tav                                                                                         | 2 | _            |
| Pelle — vedi Igiene della.<br>Pelli — vedi Concia delle pelli.                                                               |   |              |
| Pensioni — vedi Società di mutuo soccorso.                                                                                   |   |              |
| Pene Prodotti agricoli.                                                                                                      |   |              |
| Perforiati — vedi Fosfati — Concimi — Chimica agraria.                                                                       |   |              |
| Perito — vedi Codice nel perito misuratore — Ingegneria legale                                                               |   |              |
| Pessi — vedi Ittiologia — Ostricoitura — Piscicoltura.                                                                       |   |              |
| Pesi e misure — vedi Avarie e sinistri marittimi — Metrologia —<br>Misure e pesi inglesi — Monete — Strumenti metrici — Tec- |   |              |
| nologia monetaria.                                                                                                           |   |              |
| Pago dei metalli, ferri quadrati, rettangolari, cilindrici,                                                                  |   |              |
| Peso dei metalli, ferri quadrati, rettangolari, cilindrici,<br>a squadra, a U, a Y, a Z, a T e a doppio T, e delle           |   |              |
| lamiere e tubi di tutti i metalli, di G. Belluomini,                                                                         |   |              |
| 24 odizione, di nag. XXIV-248                                                                                                | 3 | 50           |
| Dianiete (Manuale del), di L. MASTRIGLI, pag. XVI-112 .                                                                      | 2 | _            |
| <b>Piente e fiori</b> sulle finestre, sulle terrazze e nei cortiii.                                                          |   |              |
| Coltura e descrizione delle principali specie di Varietà. di                                                                 |   |              |
| A Pricci, 2° edizione, pag. VIII-214, con 117 incisioni.                                                                     | 2 | 50           |
| piente industriali, coltivazione, raccolta, preparazione, di                                                                 |   |              |
| G GORINI, (esaurito, la 3º edizione è in lavoro).                                                                            |   |              |
| Piente tessiii (Coltivazione ed industrie delle), propriamente                                                               |   |              |
| dette e di quelle che danno materia per legacci, lavori                                                                      |   |              |
| d'intreccio, sparteria, spazzole, scope, carta, ecc., coll'ag-                                                               |   |              |
| ginnta di un dizionario delle piante ed industrie tessili.                                                                   |   |              |
| di oltre 3000 voci, del Prof. M. A. SAVORGNAN D'OSOPPO,                                                                      |   |              |
| di pag. XII,-476, con 72 incisioni                                                                                           | 5 | _            |
| Pletre artificiali — vedi Imitazioni.                                                                                        |   |              |
| Pietre nraziona, classificazione, valore, arte del giojelliere,                                                              |   |              |
| di G GORINI. (esaurito, è in lavoro la 3º edizione).                                                                         |   |              |
| Piratecnia moderna, di F. DI MAIO 2ª edizione riveduta                                                                       |   |              |
| ed ampliata, di pag. XV-183 con 21 incisioni                                                                                 | 2 | 50           |
| Piscicoitura (d'acqua dolce), del Dott. E. BETTONI, di pa-                                                                   |   |              |
| gine VIII-818, con 85 incisioni                                                                                              | 3 |              |
| Pittura ad olio, acquarello e miniatura (Manuale per di-                                                                     |   |              |
| lettante di), paesaggio, figura e fiori, di G. RONCHETTI,                                                                    | _ |              |
| pag. xvi-280, 29 incis. e 24 Tav. in zincot. e cromolit.                                                                     | 5 | 20           |
| Pittura Italiana antica e moderna, dell'Arch. A. MELANI.                                                                     |   |              |

|                                                                                                                     | _ | _    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| 2ª edizione completamente rifatta, di pag. xxx-480 con                                                              | L | . С. |
|                                                                                                                     | 7 | 50   |
| Plastica — vadi Imitazioni.                                                                                         | • | •    |
| Pellicoltura, del March. G. TREVISANI, 5ª edizione rifatta,                                                         |   |      |
|                                                                                                                     | 2 | 50   |
| Folveri piriche — vedi Espledenti — Pirotecnia.                                                                     |   | -    |
| Pomologia, descrizione delle migliori varietà di Albicocchi,                                                        |   |      |
| Ciliegi, Meli, Peri, Peschi, del Dott. G. MoLon, con 86                                                             |   |      |
| incisioni e 12 tavole colorate, di pag. XXXII-717                                                                   | 8 | 50   |
| Pemoiogia artificiaie, secondo il sistema Garnier-Valletti,                                                         |   |      |
| del Prof. M. DEL LUPO, pag. VI-182, e 84 incisioni                                                                  | 2 | _    |
| Popeni — vede Frutta minori.                                                                                        |   |      |
| Porcellane — vedi Maioliche — Ricettario domestico.                                                                 |   |      |
| Porco (Allevamento del) — vedi Malale.                                                                              |   |      |
| Porti di mare — vedi Lavori marittimi.                                                                              |   |      |
| Posologia — vedi Impiego ipodermico.                                                                                |   |      |
| Posta. Manuale Postale di A. PALOMBI. Notizie storiche                                                              |   |      |
| sulle Poste d'Italia, organizzazione, legislazione, posta                                                           |   |      |
| militare, unione postale universale, con una appendice                                                              | _ |      |
| relativa ad alcuni servizi accessori, di pag. xxx-309                                                               |   |      |
| Prate (II), del Prof. G. CANTONI, di pag. 146, con 18 inc.                                                          | Z | _    |
| Prealpi bergamasche (Guida-itinerario alle), compresa la                                                            |   |      |
| Valsassina ed i Passi alla Valtellina ed alla Valcamonica, colla prefazione di A. STOPPANI, e cenni geologici di A. |   |      |
| TARAMELLI, 3ª edizione rifatta per cura della Sezione                                                               |   |      |
| di Bergamo del C. A. I., con 15 tavole, due carte topo-                                                             |   |      |
| grafiche, ed una carta e profilo geologico. Un volume di                                                            |   |      |
| pag. 290 e un vol. colle carte topografiche in busta                                                                | 6 | 50   |
| Pregiudizi — vedi Errori e pregiudizi. Leggende popolari.                                                           |   |      |
| Previdenza — vedi Assicuraz. — Cooperaz. — Società di M. S.                                                         |   |      |
| Privative industriali — vedi Codice e Leggi usuali d'Italia — In-                                                   |   |      |
| gegneria legale — Leggi.                                                                                            |   |      |
| Problemi di Geometria elementare, dell'Ing. I. GHERSI, (Metodi facili per risolverli), con circa 200 problemi ri-   |   |      |
|                                                                                                                     | 1 | 50   |
| Procedura civile e procedura penale — vede Codice.                                                                  | _ |      |
| Procedura privilegiata fiscale per la riscossione delle imposte di-                                                 |   |      |
| rette — vedi Esattore.                                                                                              |   |      |
| Procedura dei piccoli fallimenti — vedi Curatore dei fallimenti.                                                    |   |      |
| Processi fotomeccanici (I moderni). Fotocollografia, fototi-                                                        |   |      |
| pografia, fotocalcografia, fotomodellatura, tricromia, del                                                          |   |      |
| Prof. R. Namias, p. viii-316, 53 fig., 41 illustr. e 9 tav.                                                         | 8 |      |
| Prodotti agricoli del Tropico (Manuale pratico del pian-                                                            |   |      |
| tatore), del Cav. A. GASLINI. (Il caffé, la canna da zuc-                                                           |   |      |

|                                                                                                          | L | . с.       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| chero, il pepe, il tabacco, il cacao, il tè, il dattero, il co-                                          |   | •          |
| tone, il cocco, la coca, il baniano, l'aloè, l'indaco, il ta-                                            |   |            |
| marindo, l'ananas, l'albero del chinino, la juta, p. XVI-270                                             | 9 |            |
| Produzione e commercio del vino in Italia, di S. Mon-                                                    | 4 | _          |
|                                                                                                          | _ |            |
| DINI, di pag. VII-803                                                                                    | z | 50         |
| Profumiere (Manuale del), di A. Rossi, con 700 ricette pra-                                              |   |            |
| tiche, di pag. IV-476 e 58 incisioni                                                                     | 5 | -          |
| — vedi anche Ricettario domest. — Ricettario industr. — Saponi.                                          |   |            |
| Prolezioul (Le). Materiali, Accessori, Vedute a movimento,                                               |   |            |
| Positive sul vetro, Proiezioni speciali policrome, stereo-                                               |   |            |
| scopiche, panoramiche, didattiche, ecc., del Dott. L. Sassi                                              |   |            |
|                                                                                                          | 5 |            |
| Projezioni ortogonali — vedi Disegno.                                                                    |   |            |
| Prontuario di geografia e statistica, del Prof. G. Ga-                                                   |   |            |
| ROLLO, pag. 62                                                                                           | 1 |            |
| Prontuario per le paghe — vedi Paghe — Conti fatti.                                                      |   |            |
| Proprietà letteraria, artistica e industriale — vedi Leggi.                                              |   |            |
| Proprietario di case e di opifici. Imposta sui fabbricati,                                               |   |            |
| dell'Avv. G. GIORDANI, di pag. XX-264                                                                    | 1 | 50         |
| Prosodia — vedi Metrica dei greci e dei romani – Ritmica.                                                |   |            |
| Prospettiva (Manuale di), dell'Ing. L. CLAUDI, 2ª edizione                                               |   |            |
| riveduta di pagine XI-61 con 28 tavole                                                                   |   | _          |
| Protezione degli animali (La), di NIGRO LICÒ, p. VIII-200                                                | 2 | _          |
| Protistologia, di L. MAGGI, 2º ed., p. XVI-278, 98 incis                                                 | 3 | _          |
| Proverbi in 4 lingue — vedi Dottrina popolare.                                                           |   |            |
| Proverbi (516) sul cavallo, raccolti od annotati dal Colon-                                              |   |            |
|                                                                                                          | 2 | 50         |
| Psichlatra. Confini, cause e fenomeni della pazzia. Con-                                                 |   |            |
| cetto, classificazione, forme cliniche o diagnosi delle ma-                                              |   |            |
| terie mentali. Il manicomio, di J. FINZI, pag. VIII-225.                                                 | 2 | 50         |
| Psicologia, del Prof. C. CANTONI, pag. VIII-168, 2º ediz                                                 |   | 50         |
| Psicologia fisiologica, del Dott. G. MANTOVANI, pag. VIII-                                               | _ |            |
| 165. con 16 incisioni                                                                                    | 1 | 50         |
| 165. con 16 incisioni                                                                                    | • | •          |
| W Dero di non r 250                                                                                      | 2 | 50         |
| M. Pilo di pag. x-259 ,                                                                                  | 9 | 30         |
| PSICOTORADIA di G. PORTIGLIOTTI, di pag. All-516, 22 inc.                                                | ð | _          |
| Pugliato e lotta per la difesa personale, Box inglese e                                                  |   | <b>.</b> . |
| francese, di A. COUGNET, pag. XXIV-198, 104 incis.                                                       | Z | OU         |
| Raccoglitore (II) di oggetti minuti e curiosi. Almanacchi,                                               |   |            |
| Anelli, Armi, Bastoni, Biglietti d'ingresso, d'invito, di vi-                                            |   |            |
| sita, Culle, Calzature, Coltelli, Chiavi, Cartelloni, Giar-                                              |   |            |
| rettiere, Guanti, Lumi, Orologi, Pettini, Parrucche, ecc.,                                               |   |            |
| rettiere, Guanti, Lumi, Orologi, Pettini, Parrucche, ecc., di J. GELLI, di pag. x-844, con 310 incisioni | 5 | 50         |
| Rachitide (La) e le deformità da esse prodotte, del Dott.                                                |   |            |
| P. MANCINI. (In lavoro).                                                                                 |   |            |
| Radiografia — vedi Raggi Röntgen.                                                                        |   |            |
| Radioterapia — vedi Luce e salute.                                                                       |   |            |
| Ragioneria, del Prof. V. GITTI, 4º edizione riveduta. di                                                 |   |            |
| pag. VIII-141. con 2 tavole                                                                              | 1 | 50         |

| Ragioneria delle cooperative di consumo (Manuale di),                                     |   | ъ. с. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|
|                                                                                           | 3 | _     |
| Ragioneria industriale, del Prof. Rag. ORESTE BERGAMA-                                    |   |       |
| SCHI, di pag. VII-280 e molti moduli                                                      | R | _     |
| Ragionisre (Prontuario del). (Manuale di calcolazioni mer-                                | v |       |
|                                                                                           |   | **    |
| cantili e bancarie), di E. GAGLIARDI, pag. XII-608 Ramatura — vedi Galvanostegia.         | О | ĐŪ    |
| Razze bovine, equine, suine, ovine e caprine di F. Faelli,                                |   |       |
| di pag. XX-372, con 75 illustrazioni delle quali 16 colorate                              | 5 | 50    |
| Robus — vedi Enimmistica.                                                                 | Ü | 00    |
| Reclami ferroviarii — vedi Trasporti e tariffe.                                           |   |       |
| Registro e Bollo — vedi Leggi sulle tasse di.                                             |   |       |
| Regolo calcolatore e sue applicazioni nelle operazioni                                    |   |       |
| topografiche, dell'Ing. G. Pozzi, di pag. xv-238, con 182                                 |   |       |
| incisioni e 1 tavola                                                                      | 2 | 50    |
| Religioni e lingue dell'India inglese, di R. Cust, tradotto                               |   |       |
| dal Prof. A. DE GUBERNATIS, di pag. IV-124                                                | 1 | 50    |
| Resistenza dei materiali e stabilità delle costruzioni, di                                |   |       |
| P. GALLIZIA, 2ª ediz. rifatta da G. SANDRINELLI (in lav.).                                |   |       |
| Resistenza (Momenti di) e pesi di travi metalliche composte.                              |   |       |
| Prontuario ad uso degli Ingegneri, Architetti e costruttori,                              |   |       |
| con 10 figure ed una tabella per la chiodatura, dell'Ing.                                 |   |       |
| E. SCHENCK, di pag. XI-188                                                                | 8 | 50    |
| Responsabilità — vedi Ingegneria legale.                                                  |   |       |
| Rettill — veds Zoologia.                                                                  |   |       |
| Rettorica, ad uso delle Scuole, di F. CAPELLO, p. VI-122.                                 | 1 | 50    |
| Ribes — vedi Frutta minori.<br>Ricami — vedi Biancheria — Macchine da cucire — Monogrammi |   |       |
| - Piccole industrie - Ricettario domestico - Trine.                                       |   |       |
|                                                                                           |   |       |
| Ricchezza mobile, dell'Avv. E. Bruni, pag. viii-218                                       | Ţ | DU    |
| Ricettario domestico, dell'Ing. I. GHERSI. Adornamento                                    |   |       |
| della casa. Arti del disegno. Giardinaggio. Conservazione di                              |   |       |
| animali, frutti, ortaggi, piante. Animali domestici e nocivi.                             |   |       |
| Bevande, Sostanze alimentari. Combustibili e illuminazione.                               |   |       |
| Detersione e lavatura. Smacchiatura. Vestiario. Profumeria                                |   |       |
| e toeletta. Igiene e medicina. Mastici e plastica. Colle e                                |   |       |
| gomme. Vernici ed encaustici. Metalli. Vetrerie, di pag. 550                              | _ |       |
|                                                                                           | Đ | 50    |
| Ricettario industriale, dell'Ing. I. GHERSI. Procedimenti                                 |   |       |
| utili nelle arti. industrie e mestieri, caratteri; saggio e con-                          |   |       |
| servazione delle sostanze naturali ed artificiali d'uso comu-                             |   |       |
| ne; colori, vernici, mastici, colle, inchiostri, gomma ela-                               |   |       |
| stica, materie tessili, carta, legno, flammiferi, fuochi d'arti-                          |   |       |
| ficio. vetro; metalli, bronzatura, nichelatura, argentatura.                              |   |       |
| doratura, galvanoplastica, incisione, tempera, leghe; filtra-                             |   |       |
| zione; materiali impermeabili, incombustibili, artificiali; ca-                           |   |       |
| scami, olii, saponi, profumeria, tintoria, smacchiatura, im-                              |   |       |
| bianchimento; agricoltura, elettricità; 3º edizione rifatta                               |   |       |

| DU ELENCO DEI MANUALI RUEPLI                                                                        |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                     | c.            |
| aumentata, di pag. VII-704, con 27 inc. e 2886 ricette 6                                            | 20            |
| Ricettario fotografico. Terza edizione riveduta e notevol-                                          |               |
| mente ampliata di nuove formole e procedimenti, del Dott.                                           |               |
| L. SASSI, di pag. XXIV-229                                                                          | <del></del> . |
| L. SASSI, di pag. XXIV-229                                                                          |               |
| Risorgimento italiano (Storia del) 1814-1870, con l'ag-                                             |               |
| giunta di un sommario degli eventi posteriori, del Prof.                                            |               |
| F. BERTOLINI, 2º ediz., di pag. VIII-208 1                                                          | 50            |
| Ristauratore dei dipinti, del Conte G. SECCO-SUARDO, 2                                              |               |
| volumi, di pag. XVI-269, XII-362, con 47 incisioni 6                                                | _             |
| Ritmica e metrica razionale italiana, del Prof. Rocco                                               |               |
| MURARI, di pag. XVI-216                                                                             | 50            |
| Rivoluzione francese (La) (1789-1799), del Prof. Dott. GIAN                                         | 90            |
| Prote Serror di nee un 170                                                                          |               |
| PAOLO SOLERIO, di pag. IV-176                                                                       | δÜ            |
| Roma antica — vedi Mitologia — Monete — Topografia.                                                 |               |
| Röntgen (I raggi di) e le loro pratiche applicazioni, di                                            |               |
| ITALO TONTA, pag. VIII-160, con 65 incis e 14 tavole . 2 — vedi anche — Fototerapia e radioterapia. | 20            |
|                                                                                                     |               |
| Rhum — vedi Liquorista.  Saggiatore (Manuale del), di F. BUTTARI, di pag. VIII-246,                 |               |
|                                                                                                     |               |
| con 28 incisioni                                                                                    | 50            |
| Sale (II) e le Saline, di A. DE GASPARIS. (Processi indu-                                           |               |
| striali, usi del sale, prodotti chimici, industria manifat-                                         |               |
| turiera, industria agraria, il sale nell'economia pubblica                                          |               |
| e nella legislazione), di pag. VIII-358, con 24 incisioni . 3                                       | 50            |
| Salumiere — vedi Majale.                                                                            | •             |
| Sanatorii — vedi Tisici e sanatorii.                                                                |               |
| Sanità e sicurezza pubblica — vedi Jeggi sulla.                                                     |               |
| Sanscrito (Avviamento allo studio del), del Prof. F. G. FUMI,                                       |               |
| 2ª edizione rifatta, di pag. XII-254                                                                | -             |
| Saponi (L'industria saponiera), con alcuni cenni sull'indu-                                         |               |
| stria della soda e della potassa. Materia prima e fabbri-                                           |               |
| cazione in generale. Guida pratica dell'Ing. E. MARAZZA,                                            |               |
| (esaurito, è in lavoro la 2ª edizione).                                                             |               |
| Sarta da donna — vedi Abiti — Biancheria.                                                           |               |
| Scacchi (Manuale del giuochi degli), di A. SEGHIERI, 2º                                             |               |
| ediz. ampliato da E, ORSINI, con una appendice alla se-                                             |               |
| zione delle partite giuocate e una nuova raccolta di 52                                             |               |
| problemi di autori ital., di pag. VI-310, con 191 incis 8                                           | -             |
| Scaldamento e ventilazione degli ambienti abitati, di R.                                            |               |
| FERRINI, 2ª ediz., di pag. VIII-300, con 98 incisioni 3                                             | _             |
| Scenografia (La). Cenni storici dall'evo classico ai nostri                                         |               |
| giorni, di G. FERRARI, di pag. XXIV-327, con 16 inci-                                               |               |
| sioni nel testo, 160 tavole e 5 tricromie                                                           | _             |
| aren's mor accept, who amanded on arrestoration 15                                                  | _             |

|                                                                                 | 1 | L. c       |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| Scherma italiana di J. GELLI, 2ª ediz., di pagine VI-251,                       |   |            |
| con 108 figure                                                                  | 2 | 50         |
| Solarade — vedi Enimmistica.                                                    | 1 | EΩ         |
| Scienza delle finanze, di T. CARNEVALI, pag. IV-140                             | 1 | 90         |
| Scritture d'affari (Precetti ed esempi di), per uso delle                       |   |            |
| Scuole tecniche, popolari e commerciali, del Prof. D. MAF-                      |   | E 0        |
| FIOLI, 8º ediz. ampliata e corretta, di pag. VIII-221                           | ī | ου         |
| Scoperte geografiche — vedi Cronologia.                                         |   |            |
| Scultura italiana antica e moderna (Manuale di), dell'Arch.                     |   |            |
| A. MELANI, 2º edizione rifatta con 24 incisioni nel testo                       |   |            |
| e 100 tavole, di pag. xvII-248                                                  | 5 | -          |
| Scuole industriali — vedi Industria (Piccole).                                  |   |            |
| Segretario comunale — vedi Esattore.                                            |   |            |
| Selvicoltura, di A. SANTILLI, di pag. VIII-220, e 46 inc                        | Z | _          |
| Semelotica. Breve compendio dei metodi fisici di esame                          | _ |            |
| degli infermi, di U. GABBI, di pag. XVI-216, con 11 inc.                        | 2 | 50         |
| Sericoltura — vedi Bachi da seta — Filatura — Gelsicultura —                    |   |            |
| Industria della seta — Tintura della seta.  Servitù — vedi Ingegneria legale.   |   |            |
| Shakespeare, di Dowden, trad. di A. Balzani, p. xii-242                         | 1 | 50         |
| Seta (Industria della), del Prof. L. GABBA, 2ª ed., p. IV-208                   |   | _          |
| Seta artificiale — vedi Imitazioni.                                             | - |            |
| Sicurezza pubblica — vedi Leggi di sanità.                                      |   |            |
| Siderurgia (Manuale di), dell'Ing. V. ZOPPETTI, pubblicato                      |   |            |
| e completato per cura dell'Ing. E. GARUFFA, di pag. IV-                         |   |            |
| 368, con 220 incisioni                                                          | 5 | 50         |
| Sieroterapia, del Dott. E. REBUSCHINI, di pag. VIII-424.                        |   |            |
| Sigle epigrafiche — vedi Dizionario di abbreviature.                            | • |            |
| Sinistri marittimi — vedi Avarie.                                               |   |            |
| Sintassi francese, razionale pratica, arricchita della parte                    |   |            |
| storico-etimologica, della metrica, della fraseologia com-                      |   |            |
| merciale, ecc., del Prof. D. RODARI, di pag. XVI-206 .                          | 1 | 50         |
| Sintassi francese — vedi Esercizi sintattici.                                   | _ |            |
| Sintassi greca, di V. Quaranta, di pag. XVIII-175                               |   |            |
| Sintassi latina, di T. G. PERASSI, di pag. VII-168                              | 1 | 50         |
| Sismologia, del Capitano L. GATTA, di pag. VIII-175, con                        |   |            |
| 16 incisioni e 1 carta                                                          | 1 | <b>5</b> 0 |
| Smalti — vedi Amatore d'oggetti d'arte — Fotosmaltografia — Ricettario industr. |   |            |
| Seccorsi d'urgenza, del Dott. C. CALLIANO, 4º edizione                          |   |            |
| riveduta ed ampliata, di pag. XLVI-352, con 6 tav. litogr.                      |   |            |
| Socialismo, di G. BIRAGHI, di pag. XV-285                                       | 8 | _          |
| Società di mutuo soccorso. Norme per l'assicurazione delle                      |   |            |
| pensioni e dei susssidi per malattia e per morte, del Dott.                     |   |            |
|                                                                                 | 1 | 50         |
| Società industriali italiane per azioni, del Dott. F. Pic-                      | _ |            |
| CINELLI, di pag. XXXVI-534                                                      | 5 | 50         |

|                                                                                                                                 | ı. | с  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Sociologia generale (Elementi di), del Dott. EMILIO MOR-                                                                        |    |    |
| SELLI, di pag. XII-172                                                                                                          | 1  | 50 |
| Soda caustica, cloro e clorati alcalini per elettrolisi.                                                                        |    |    |
| Fabbricazione e sorveglianza chimica, di P. VILLANI, di                                                                         | _  |    |
| pagine VIII-814, con una tavola                                                                                                 | 3  | 50 |
|                                                                                                                                 |    |    |
| lievi e le allieve delle R. Schole normali, maestri e ge-                                                                       |    |    |
| nitori, del Prof. F. FORNARI, di pag. VIII-282, coe 11 inc.                                                                     | 2  |    |
| - vedi anche Ortofrenia.                                                                                                        |    |    |
| Sostanze alimentari vedi Conservazione delle.                                                                                   |    |    |
| Specchi (La fabbricazione degli) e la decorazione del vetro                                                                     |    |    |
| e cristalio, del Professor R. NAMIAS, di pagine XII-156,                                                                        |    |    |
|                                                                                                                                 | 2  | _  |
| Spettrofotometria (La) applicata alla Chimica fisiologica,                                                                      |    |    |
| alla Clinica e alla Medicina legale, di G. GALLERANI,                                                                           |    |    |
| di pag. XIX-395, con 92 incisioni e tre tavole                                                                                  | В  | 50 |
| Spettroscopio (Lo) e le sue applicazioni, di R. A. Pro-                                                                         | ·  | •• |
| CTOR, traduzione con note ed aggiunte di F. Porro, di                                                                           |    |    |
|                                                                                                                                 |    | •• |
| pag. VI-179, con 71 incis. e una carta di spettri                                                                               | 1  | 90 |
| Spiritismo, di A. PAPPALARDO, Seconda edizione, con 9                                                                           |    |    |
| tavole, di pag. XVI-216                                                                                                         | 2  |    |
| - vedi anche Magnetismo - Telepatia.                                                                                            |    |    |
| Spirito di vino — wdi Alcool — Cognac — Distillaz. — Liquorista, Stagno (Vasellame di) — wdi Amatore di oggetti d'arte e di cu- |    |    |
| riosità — Leghe metalliche.                                                                                                     |    |    |
| Stabilità delle costruzioni — vedi Resistenza dei materiali — Re-                                                               |    |    |
| stenza di pesi e travi metalliche.                                                                                              |    |    |
| Statica — vedi Metrologia — Strumenti metrici.                                                                                  |    |    |
| Statistica, del Pr. F. VIRGILII, 3º ed., rifatta pag. xIx-225                                                                   | 1  | 50 |
| Stearineria (L'industria stearica). Manuale pratico dell'Ing.                                                                   |    |    |
| E. MARAZZA, di pagine XI-284, con 70 incisioni                                                                                  | 5  |    |
| Stelle — vedi Astronomia — Cosmografia — Gravitazione —                                                                         |    |    |
| Spettroscopio.                                                                                                                  |    |    |
| Stemmi — vedi Araldica — Numismatica — Vocabol. araldico.                                                                       |    |    |
| Stenografia, di G. GIORGETTI, (secondo il sistema Gabel-                                                                        |    |    |
|                                                                                                                                 | 3  | -  |
| Stenografia (Guida per lo studio della) sistema Gabelsber-                                                                      |    |    |
| ger-Noe, compilata in 35 lezioni da A. NICOLETTI, 4º ed.                                                                        |    |    |
| riveduta e corretta, di pag. xv-160                                                                                             | 1  | 50 |
| Stenografia. Esercizi graduali di lettura e di scrittura ste-                                                                   |    |    |
| nografica (sistema Gabelsberger-Noe), con 3 novelle del<br>Prof. A. NICOLETTI, 2ª ediz., di pag. VIII-160                       |    |    |
| Prof. A. NICOLETTI, 2º ediz., di pag. VIII-160                                                                                  | 1  | 50 |
| <ul> <li>vedi anche Antologia stenografica — Dizionario stenografico.</li> </ul>                                                | _  |    |
| Stenografo pratico (Lo) di L. CRISTOFOLI, di pag. XII-181                                                                       | 1  | 50 |
| Stereometria applicata allo sviluppo dei solidi e alla loro                                                                     |    |    |
| costruzione in carta, del Prof. A. RIVELLI, di pag. 90,                                                                         |    |    |
| con Q2 indicioni o 41 tavolo                                                                                                    | 9  |    |

|                                                                                                                            | 7 | _          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| Stilistica, del Prof. F. CAPELLO, di pag. XII-164                                                                          |   | . c.<br>50 |
| Stilistica latina, di A. BARTOLI, di pag. XII-110                                                                          | î | 50         |
| Stimatore d'arte — vede Amatore di oggetti d'arte e di curiosità                                                           |   |            |
| - Amatore di maioliche e porcellane - Armi antiche                                                                         |   |            |
| Storia antica. Vol. I. L'Oriente Antico, del Prof. 1. GEN-                                                                 |   |            |
| TILE, di pag. XII-232                                                                                                      | 1 | 50         |
| Vol. II. La Grecia, di G. TONIAZZO, pag. IV-216                                                                            | 1 | 50         |
| Storia dell'Arte, del Dott. G. CAROTTI. (In lavoro).                                                                       |   |            |
| Storia dell'arte militare antica e moderna, del Cap. V.                                                                    |   |            |
| ROSSETTO, con 17 tav. illustr., di pag. VIII-504.                                                                          | 5 | 50         |
| - sede anche Armi antiche.                                                                                                 |   | •          |
| Storia e cronologia medioevale e moderna, in CC tavole                                                                     |   |            |
| sinottiche, del Prof. V. CASAGRANDI, 8º edizione, con                                                                      |   |            |
| nuove correzioni ed aggiunte, di pag. VIII-254                                                                             | 1 | 50         |
| Storia della ginnastica. — Vedi Ginnastica.                                                                                | • | •          |
| Storia d'Italia (Breve), di P. Orsi, 2º ed. rived., p. xii-276.                                                            |   | 5Λ         |
| Storia di Francia, dai tempi più remoti ai giorni nostri,                                                                  | 1 | JU         |
|                                                                                                                            |   |            |
| di G. BRAGAGNOLO, di pag. XVI-424, con tabelle crono-                                                                      |   |            |
| logiche e genealogiche.                                                                                                    | 3 | _          |
| Steria ital. (Man. di), di C. CANTÙ, pag. IV-160 (esaurita).                                                               |   |            |
| Storia d'Inghilterra dai tempi più remoti ai giorni nostri,                                                                |   |            |
| del Prof. G. BRAGAGNOLO, di pag. XVI-367                                                                                   | 8 | _          |
| Storia della musica, del Dott. Untersteiner, 2º edizione                                                                   |   |            |
| ampliata, di pag. XII-330                                                                                                  | 3 |            |
| Strumentazione, per E. PROUT versione italiana con note                                                                    |   |            |
| di V. RICCI, 2º ediz. rived., di p. xvI-214, 95 incis                                                                      | 2 | 50         |
| Strumenti ad arco (Gli) e la musica da camera, del Duca                                                                    |   |            |
| di CAFFARELLI, di pag. x-285                                                                                               | 2 | 50         |
| Strumenti metrici (Principi di statica e loro applicazione                                                                 |   |            |
| alla teoria e costruzione degli), dell'Ing. E. BAGNOLI, di                                                                 |   |            |
| pag. VIII-252, con 192 incisioni                                                                                           | 8 | 50         |
| Stufe — veds Scaldamento.                                                                                                  |   |            |
| Suono — vedi Luce e suono.                                                                                                 |   |            |
| Succedanei — vedi Ricettario industriale — Imitazioni.<br>Sughero — vedi Imitazioni e succedanei.                          |   |            |
| Surrogati — vedi Ricettario industriale — Imitazioni.                                                                      |   |            |
| Sussidi — vedi Società di mutuo soccorso.                                                                                  |   |            |
| Tabacco, del Prof. G. CANTONI, di pag. IV-176, con 6 inc.                                                                  | 2 | _          |
| Tabacchiere — vedi Amatore di oggetti d'arte — Raccoglitore di                                                             |   |            |
| oggetti.<br>Tacheometria — vedi Celerimensura — Telemetria — Topografia                                                    |   |            |
| - Triangolazioni.                                                                                                          |   |            |
| Tamarindo — vedi Prodotti agricoli.                                                                                        |   |            |
| Tapioca — vedi Fecola.                                                                                                     |   |            |
| Tappezzerie — vedi Amatore di oggetti d'arte e di curiosità. Tariffe ferroviarie — vedi Codice dog. — Trasporti e tariffe. |   |            |

|                                                                            | L | . с. |
|----------------------------------------------------------------------------|---|------|
| Tartufi (I) ed i funghi, loro natura, storia, coltura, conser-             |   |      |
| vazione e cucinatura, di Folco Bruni, di pag. viii-184                     | 2 | _    |
| Tasse di registro, ballo, ecc. — vedi Codice di bollo — Esattore           |   |      |
| - Imposte - Leggi Tasse Reg. e Bollo - Notaio - Ricch. mob.                |   |      |
| Tassidermista — vedi Imbalsamatare — Naturalista viaggiatore.              |   |      |
| Tatuaggio — vedi Chiromanzia e tatuaggio.                                  |   |      |
| 76 — vedi Prodotti agricoli.                                               |   |      |
| Teatro — vedi Letteratura drammatica — Codice del teatro.                  | ٠ |      |
| Teonica microscopica — vedi Anatomia microscopica.                         |   |      |
| Tavole d'alligazione per l'oro e per l'argento con nume-                   | _ |      |
| rosi es. pratici per il loro uso, F. BUTTARI, p. XII-220.                  | 2 | 50   |
| Tavole logaritmiche — veds Logaritmi.                                      |   |      |
| Tavole schematiche della Divina Commedia di Dante All-                     |   |      |
| ghieri, di L. Polacco, seguite da sei tavole topogr. in                    |   |      |
| cromolit. disegn. dal Maestro G. AGNELLI, pag. X-152 .                     |   |      |
| Tecnica protistologica, del Prof. L. MAGGI, pag. XVI-318                   | 8 | _    |
| Tecnologia — vedi Dizionario tecnico.                                      |   |      |
| Teonologia meccanica — vedi Modellatore meccanico.                         |   |      |
| Tecnologia e terminologia monetaria, di G. SACCHETTI,                      | _ |      |
| di pag. XVI-191                                                            | Z | _    |
| Telefono, di D. V. PICCOLI, di p. IV-120, con 38 incis., L. 2.             |   |      |
| (Esaurito, è in lav. la 2º ediz. complet. rifatta da G. MOTTA).            |   |      |
| Telegrafia, del Prof. R. FERRINI, 2º edizione corretta ed                  |   |      |
| accresciuta, di pag. VIII-315, con 104 incisioni                           | 2 | _    |
| Telegrato senza fill e Onde Hertziane di O. MURANI, di                     |   |      |
| pag. xv-841, con 172 incisioni                                             | 8 | 50   |
| Telemetria, misura delle distanze in guerra, del Cap. G.                   |   |      |
| BERTELLI, di pag. XIII-145, con 12 zincotipie                              | 2 | _    |
| Telepatia (Trasmissione del pensiero), di A. PAPPALARDO,                   |   |      |
| 2 ediz. di pag. xvi-279                                                    | 2 | 50   |
| 2 ediz. di pag. XVI-279  — vedi anche Magnetismo — Ipnotismo — Spiritismo. |   |      |
| Tempera e cementazione, dell'Ingegner FADDA, di pagine                     |   |      |
| VIII-108, con 20 incisioni                                                 | 2 |      |
|                                                                            |   |      |
|                                                                            | I | 50   |
| Teoria delle ombre, con un cenno sul Chiaroscuro e sul                     |   |      |
| colore dei corpi, del Prof. E. BONCI, di pag. VIII-164, con                | 9 |      |
| 86 tavole e 62 figure                                                      | 2 | _    |
|                                                                            | 4 |      |
| NEO, di pag. XII-506                                                       | ; | KO.  |
| Termodinamica, Prof. G. CATTANEO, pag. x-196, 4 fig.                       | 1 | 90   |
| Terremoti — vedi Sismologia — Vulcanismo.                                  |   |      |
| Terreni — vedi Chimica agraria — Concimi — Humus.                          |   |      |
| Terreno agrario. Manuale di Chimica del terreno, di A.                     | 2 | _    |
| I DIVALO, al pag. 1111 200                                                 | - |      |
| Tessitore (Manuale del), del Prof. P. PINCHETTI, 2º ediz.                  |   |      |
| riveduta, di pag. XVI-312, con illustrazioni                               | 5 | 50   |

|                                                                                     | _  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| L. c<br>Tessuti di lana e di cotone (Analisi e fabbricazione dei).                  | ٠. |
| Manuale pratico razionale di O. Giudici, di pag. XII-864                            |    |
| con 1098 incisioni colorate , 16 50                                                 | 0  |
| Testamenti (Manuali dei), per cura del Dott. G. SERINA,                             | -  |
| di pag. VI-238                                                                      | n  |
| Tigrè-italiano (Manuale), con due dizionarietti italiano-tigrè                      | •  |
| e tigrè-italiano ed una cartina dimostrativa degli idiomi                           |    |
| parlati in Eritrea, del Cap. M. CAMPERIO, di pag. 180 . 2 50                        | n  |
| Tintore (Manuale del), di R. LEPETIT, 3º edizione, di pa-                           | ,  |
|                                                                                     |    |
| gine X-279, con 14 incisioni                                                        | _  |
| di pag. XVI-482 5 -                                                                 |    |
| Tipografia (Vol. I). Guida per chi stampa e fa stampare.                            | -  |
|                                                                                     |    |
| Compositori, Correttori, Revisori, Autori ed Editori, di S.                         | _  |
| LANDI, di pag. 280                                                                  | •  |
| Tipografia (Vol. II). Lezioni di composizione ad uso degli                          |    |
| allievi e di quanti fanno stampare, di S. LANDI, di p. VIII-                        | _  |
| . 271, corredato di figure e di modelli , 2 5 - vedi anche Vocabolario tipografico. | •  |
| Tisici e I Sanatorii (La cura razionale dei), del Dott. A.                          |    |
| ZUBIANI, prefaz. del Prof. B. SILVA, p. XLI-240, 4 incis. 2 —                       |    |
| Titoli di rendita — vedi Debito pubblico — Valori pubblici.                         | -  |
| Topografia e rillevi — vedi Cartografia — Catasto — Celerimen-                      |    |
| sura — Compensazione errori — Curve — Disegno topografico                           |    |
| — Estimo terreni — Estimo rurale — Fotogrammetria — Geo-                            |    |
| metria pratica - Prospettiva - Regolo calcolatore - Tele-                           |    |
| metria — Triangolazioni.                                                            |    |
| Topografia di Roma antica, di L. Borsari, di pag. viii-                             |    |
| 486, con 7 tavole ,                                                                 | 0  |
| Tornitore meccanico (Guida pratica del), ovvero sistema                             |    |
| unico per calcoli in generale sulla costruzione di viti e                           |    |
| ruote dentate, arricchita di oltre 100 problemi risolti, di                         |    |
| S. DINARO, 2ª edizione, di pag. XII-175 2 -                                         | -  |
| Traduttore tedesco (II), compendio delle principali diffi-                          |    |
| coltà grammaticali della Lingua Tedesca. del Prof. R.                               |    |
| MINUTTI, di pag. xvi-224                                                            | 0  |
| Trasporti, tariffe, reclami ferroviari ed operazioni do-                            |    |
| ganali. Manuale pratico ad uso dei commercianti e pri-                              |    |
| vati, colle norme per l'interpretazione delle tariffe vigenti,                      |    |
| di A. BIANCHI 2º edizione rifatta. di pagine XVI-208 2 -                            | -  |
| Travi metallici composti — Vedi Momenti resistenti.                                 |    |
| Triangolazioni topografiche e triangolazioni catastali,                             |    |
| dell'Ing. O. JACOANGELI. Modo di fondarle sulla rete geo-                           |    |
| detica, di rilevarle e calcolarle, di pag. XIV-840 con 82                           |    |

| L.c.                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| incisioui, 4 quadri degli elementi geodetici, 32 modelli                                                                                |
| pei calcoli trigonometrici e tavole ausiliarie 7 50                                                                                     |
| Trigonometria — vedi Celerimensura — Esercisi Geometria metrica — Geometria metrica — Logaritmi.                                        |
| Trigonometria della siera — veds Geometria e trigonom. della.                                                                           |
| Trine (Le) a fuselii in Italia. Loro origine discussione,                                                                               |
| confronti, cenni bibliografici, analisi, divisione, istruzioni                                                                          |
| tecnico-pratiche con 200 illustrazioni intercalate nel testo                                                                            |
| di GIACINTA ROMANELLI-MARONE, di pag. VIII-881 4 50                                                                                     |
| Tubercolosi — vedi Tisici.                                                                                                              |
| Uccelli canori (I nostri migliori); loro caratteri e costumi.                                                                           |
| Modo di abituarli e conservarli in schiavitù. Cura delle                                                                                |
| loro infermità. Maniera per ottenere la riproduzione del                                                                                |
| Canarino, di L. UNTERSTEINER, di pag. XII-175 2 —                                                                                       |
| Ufficiale (Manuale per l') del Regio Esercito italiano, di U.                                                                           |
| MORINI, di pag. XX-388                                                                                                                  |
| UTTICIALE SANITATIO (MANUALE GELL) GI C. TONZIG & G.                                                                                    |
| RUATA (In lavoro).  Unità assolute. Definizione, Dimensioni, Rappresentazione.                                                          |
|                                                                                                                                         |
| Problemi dell'Ing. G. BERTOLINI, pag. x-124 2 50 Usciere — vedi Conciliatore.                                                           |
| Uva spina — vedi Frutta minori.                                                                                                         |
| Uve da tavola. Varietà, coltivazione e commercio, del Dott.                                                                             |
| D. TAMARO, 8ª edizione, di pag. XVI-278, con tavole co-                                                                                 |
| lorate, 7 fototipie e 57 incisioni                                                                                                      |
| Valli lombarde — vedi Dizionario alpino — Prealpi Bergamasche.                                                                          |
| Valori pubblici (Manuale per l'apprezzamento dei), e per le                                                                             |
| operazioni di Borsa, del D. F. PICCINELLI, 2º edizione                                                                                  |
| rifatta e accresciuta, di pag. XXIV-902 7 50                                                                                            |
| Valutazioni - vede Prontuario del ragioniere.                                                                                           |
| Vaseilame antico — vedi Amatore di oggetti d'arte e curiosità                                                                           |
| Veleni ed avvelenamenti, del Dott. C. FERRARIS, di pag.                                                                                 |
| XVI-208, con 20 incisioni 2 50                                                                                                          |
| Velocipedi — vedi Ciclista.                                                                                                             |
| Ventagli artistici — vedi Amatore di oggetti d'arte e di curiosità.                                                                     |
| Ventilazione — vedi Scaldamento.                                                                                                        |
| Verbi greci anomali (I), del Prof. P. SPAGNOTTI, secondo                                                                                |
| le Grammatiche di CURTIUS e INAMA, pag. XXIV-107 . 1 50                                                                                 |
| Verbi latini di forma particolare nel perfetto e nel su-                                                                                |
| pino, di A. F. PAVANELLO, con indice alfabetico di dette                                                                                |
| forme, di pag. VI-215 1 50                                                                                                              |
| Vermouth — vedi Liquorista.                                                                                                             |
| Vernici (Fabbricazione delle), e prodotti affini, lacche,                                                                               |
| mastici, inchiostri da stampa, ceralacche, dell'Ing. Ugo                                                                                |
| FORNARI, 2 <sup>a</sup> ediz. riveduta e ampliata di pag. XII-244 . 2 — Vetri artistici — vedi Amatore oggetti d'arte — Specchi — Foto- |
| smaltografia.                                                                                                                           |
|                                                                                                                                         |

|                                                                  | L  | 4. C.      |
|------------------------------------------------------------------|----|------------|
| .Vetro (II). Fabbricazione, lavorazione meccanica, applica-      |    |            |
| zioni alle costruzioni, alle arti ed alle industrie, dell'ing.   |    |            |
| G. D'ANGELO. di pag. XIX-527, con 325 figure intercalate,        |    |            |
| delle quali 25 in tricromia                                      | 9  | 50         |
| Vini bianchi da pasto e Vini mezzo colore (Guida pratica         |    |            |
| per la fabbricazione, l'affinamento e la conservazione dei),     |    |            |
| di G. A. PRATO, di pag. XII-276, con 40 inc                      | 2  |            |
| Vino (Il), di G. GRASSI-SONCINI, di pag. XVI-152                 |    |            |
| Vino aromatizzato — vedi Adulterazione — Cognac — Liquorista.    | ٥  | _          |
| Viticoltura. Precetti ad uso dei Viticoltori italiani, del Prof. |    |            |
| O. OTTAVI, 5º ed. riveduta ed ampliata da A. STRUCCHI,           |    |            |
| di pag. xvi-227, con 30 incisioni ,                              | 2  |            |
| Vocabolarietto pei numismatici (in 7 lingue), del Dott. S.       |    |            |
| AMBROSOLI, di pag. VIII-134                                      | 1  | 50         |
| Vocabolario araldico ad uso degli italiani, del Conte G.         |    |            |
| GUELFI, di pag. VIII-294, con 356 incisioni                      | 3  | 50         |
| Vocabolario compendioso della lingua russa, del Prof.            |    |            |
| VOINOVICH, di pag. XVI-238 ,                                     | 8  | _          |
| Vocabolario tipografico, di S. Landi. (In lavoro).               | •  |            |
| Volapük (Dizionario italiano-volapük), preceduto dalle No-       |    |            |
| zioni compendiose di grammatica della lingua, del Prof.          |    |            |
| C. MATTEI, secondo i principii dell'inventore M. SCHLEYER.       |    |            |
| ed a norma del Dizionario Volapúk ad uso dei francesi,           |    |            |
| del Prof. KERCKHOFFS, di pag. xxx-198                            | 2  | 50         |
| Volapük (Dizion. volapük-ital.), Prof. C. MATTEI, p. XX-204.     |    |            |
| Volapük. Manuale di conversazione e raccolta di vocaboli         | 4  | 90         |
| e dialoghi italiani-volapük, per cura di M. Rosa, Tom-           |    |            |
|                                                                  | 9  | 50         |
| Vulcanismo, del Cap. L. GATTA, di pag. VIII-268 e 28 inc         |    |            |
| Zecche — vedi Terminologia monetaria.                            | 1  | 90         |
| Zoifo (Le miniere di) di G. CAGNI. di pag. XII-275, con 34       |    |            |
| incisioni e 10 tabelle                                           | 3  | 50         |
| Zoelogia, dei Prof. E. H. GIGLIOLI e G. CAVANNA:                 | •  | 00         |
| I. Invertebrati, di pag. 200, con 45 figure                      | 1  | 50         |
| II. Vertebrati, Parte I, Generalità, Ittiopsidi (Pesci ed        | •  | •          |
| Anfibi), di pag. XVI-156, con 83 incisioni                       | 1  | 60         |
| III. Vertebrati. Parte II, Sauropsidi, Teriopsidi (Rettili,      | -  | •          |
| Uccelli e Mammiferi), di pag. XVI-200, con 22 incis              | 1  | 50         |
| Zoonosi, del Dott. B. GALLI VALERIO, di pag. XV-227.             |    |            |
| Zootecnia, del Prof. G. Tampelini, p. viii-297, 52 incis.        | 'n | 50         |
| Zucchero (Industria dello):                                      | -  | 90         |
| I. Coltivazione della barbabietola da zucchero, dell'Ing.        |    |            |
| B. R. DEBARBIERI, di pag. XVI-220, con 12 inc                    | 9  | 50         |
| II. Commercio, importanza economica e legislazione               | 4  | 90         |
|                                                                  | 9  | 60         |
| III. Fabbricazione dello zucchero di barbabietola del-           | 4  | •0         |
|                                                                  | 8  | <b>5</b> 2 |
|                                                                  |    |            |

## Indice alfabetico per autori dei Manuali Hoepli (I numeri indicano le pagine).

| Abbo P. Nuotatore 44                   | Bassi D. Mitologie orientali 🛠                                 |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Acqua C. Microscopio 42                | Bastlani F. Lavori marittimi . 36                              |
| Adler G. Eserc. di lingua tedesca 28   | Belfiere G. Magnet. ed ipnot 40                                |
| Aducci N. Le patate 46                 | Bellini A. Igiene della pelle 34                               |
| - La fecola                            | - Juce e salute 39                                             |
| Aducco A. Chimica agraria 17           | Bellio V. Mare (II) 41                                         |
| Agnelli Q. Tay. Div. Commedia 54       | - Cristoforo Colombo 22                                        |
|                                        | Beliotti G. Luce e colori 39                                   |
| Alry Q. B. Gravitazione34              |                                                                |
| Alasia C. Eserc. Trigon. piana 28      | Belluomini G. Calderaio prat . 16<br>— Cubatura dei legnami 22 |
| - Complementi di geomet. elem. 20      | - Cubatura dei legnami 22                                      |
| — Geometria della sfera 32             | Fabbro ferraio                                                 |
| Alberti F. Il bestiame e l'agricol. 15 | — <u>Falegname ed ebanista 28</u>                              |
| Albioini G. Diritto civile 23          | — Fonditore                                                    |
| Albini G. Fisiologia 29                | — Fonditore                                                    |
| Alessandri P. E. Analisi chimica 11    | — Peso dei metalli 46                                          |
| - Analisi volumetrica 11               | Beitrami L. Aless Manzoni 41                                   |
| - Chimica applic. all'Igiene. 17       | Benetti J. Meccanica 41                                        |
| - Disinfezione 24                      | Bergamaschi O. Contabilità dom. 20                             |
| - Farmacista (Manuale del). 29         | - Ragioneria industriale 49                                    |
| - Sostanze alimentari 5                | Bernardi G. Armonia 13                                         |
| Alleri A. Dizionario Eritreo 25        | Bernhard Infortunii di mont. 36                                |
| Aloi A. Olivo ed olio 44               | Bertelli Q. Disegno topografico 24                             |
| - Agrumi                               | — Telemetria                                                   |
| — Adulterazione del vino 10            | Bertolini F. Risorg. italiano 50                               |
|                                        | Bertolini G. Unità assolute 56                                 |
| Ambrosoli S. Atene 14                  | Bertollo S. Coltiv. delle min 42                               |
| - Monete greche 43                     |                                                                |
| - Numismatica 44                       | Besta R. Anat. e fisiol. compar. 11                            |
| - Vocabolarietto pei numism. 57        | Bettel V. Morfologia greca 43                                  |
| Antilli A. Disegno geometrico. 24      | Bettoni E. Piscicoltura 46                                     |
| Antonini E. Pellagra 46                | Blagi G. Bibliotec. (Man. del). 15                             |
| Applani G. Colori e vernici . 19       | Bianchi A. G. Trasporti e tariffe                              |
| Arlia C. Dizionario bibliogr 25        | ferroviarie                                                    |
| Arrighi C. Dizionario milanese 25      | Bignami-Sormani E. Diz. alpino 26                              |
| Arti grafiche, ecc 13                  | Biraghi Q. Socialismo 51                                       |
| Aschieri F. Geom. anal. d. spazio 32   | Bisconti A. Esercizi greci 28                                  |
| - Geometria anal. del piano 32         | Boccardini G.L'Euclide emendato 28                             |
| - Geometria descrittiva 32             | Bock C. Igiene privata 34                                      |
| - Geom. projettiva del piano           | Bolto C. Disegno (Princ. del) . 24                             |
| e della stella                         | Bombicci C. Mineral. generale 42                               |
| Geom. projett. dello spazio 32         | - Mineralogia descrittiva 42                                   |
| Azimonti E. Frumento 31                | Bonacial C. Fotografia ortocr. 30                              |
| - Campicello scolastico 16             | Bonol E. Teoria delle ombre . 54                               |
|                                        | Bonelli L. Grammatica turca . 34                               |
| — Mais                                 | Bonetti E. Biancheria (Disegno.                                |
| Baccarini P. Malatt. crittogam. 40     | taglio, ecc.) 15                                               |
| Baddeley V. Law-Tennis 37              | Bonino G. B. Dialetti greci 23                                 |
| Bagnoli E. Statica 53                  |                                                                |
|                                        | Bonizzi P. Animali da cortile. 12                              |
| Ball J. Alpi (Le)                      | — Colombi domestici 19                                         |
| Ball R Stawell. Meccanica 41           | Borgarello E. Gastronomia, Ter-                                |
| Ballerini O. Fiori artificiali 29      | minologia italiana e franc. 31                                 |
| Balzani A. Shakespeare 51              | Borletti F. Celerimensura 17                                   |
| Baroschi E. Fraseologia franc. 30      | - Form. per il calc. d. risvolte 30                            |
| Barpi U. Igiene veterinaria 34         | Borsari L. Topog. di Roma ant. 55                              |
| - Abitaz. degli anim. domest. 10       | Boseill E. Gioielleria e orefic. 32                            |
| Barth M. Analisi del vino 11           | Bossi L. M. Ostetricia45                                       |
| Bartoli A. Stilistica latina 53        | Resessantio G Storia di Brancia 53                             |

| Bragagaolo G. Storia d'Inghilt. 53                                 | Cattoneo C Toronio infoncia 54                                         |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Diagagavio e. Storia u inguito de                                  | Cattaneo C. Terapia infanzia . 54<br>Cattaneo G. Embriolog. e morf. 27 |
| Brigiuti L. Letterat. egiziana . 38                                | Cattaneo u. Empriolog. e mort. 21                                      |
| Brocherel G. Alpinismo 11                                          | Cavalleri D. Legisl. delle acque 37                                    |
| Brown H. T. Meccanismi (500) 41                                    | Cavanna G. Zoologia57                                                  |
| Brusi F. Tartufi e funghi 54                                       | Cavara F. Funghi mangerecci. 31                                        |
|                                                                    |                                                                        |
| Bruni E. Catasto italiano 17                                       | Celeria @. Astronomia 14                                               |
| - Codice doganale italiano 18                                      | Cencelli-Perti A. Macch. agric. 39                                     |
| - Contabilità dello Stato 21                                       | Cerchlari G. L. Chir. e tatuaggio 18                                   |
| - Imposte dirette 35                                               | Cereti P. E. Esercizi latini 28                                        |
| Tarislaniana masla                                                 |                                                                        |
| - Legislazione rurale 37                                           |                                                                        |
| — Ricchezza mobile 49                                              | Cerutti A. Fognat. domestica . 30                                      |
| Bruttini A. Il libro dell'agricol. 10                              | Cettolini S. Malattie dei vini . 40                                    |
| Bucci di Santafiora. Marino 41                                     | Ciapetti G. L'alcool industriale 10                                    |
|                                                                    |                                                                        |
| - Flotte moderne (Le) 29                                           |                                                                        |
| Budan E. Autografi (Amat. di). 14                                  | Ciampoli D. Letterature slave. 38                                      |
| Burali-Forti C. Logica matem. 39                                   | Cignoni A. Ingegnere navale . 36                                       |
| Buttari F. Saggiatore (Man. d.) 50                                 | Claudi C. Prospettiva 48                                               |
| - Tav. per l'allig. oro e arg. 54                                  | Clerico G. vedi Müller, Metrica 42                                     |
|                                                                    |                                                                        |
| Caffarelli F. Strumenti ad arco 53                                 | Collamarini Q. Biologia 15                                             |
| Cagni G. Le miniere di zolfo 57                                    | Colombo Q. Ingegnere civile 36                                         |
| Calliano C. Soccorsi d'urgenza 51                                  | Colombo L. Nutriz. del Bamb. 44                                        |
| - Assistenza degli infermi 13                                      | Comboni E. Analisi del vino 11                                         |
| Colonyana V Industria del cas 31                                   | Concari T. Gramm. italiaua 33                                          |
| Calzavára V. Industria del gas 31<br>Camperio M. Tigrè-italiano 55 | Consell C. Warnels and leading 20                                      |
|                                                                    | Consoli S. Fonologia latina 30                                         |
| Gampi C. Campicello scolastico 16                                  | — Letteratura norvegiana 38                                            |
| Canestrini E. Fulmini e paraf. 31                                  | Conti P. Giardino infantile 32                                         |
| Canestrini G. Apicoltura 12                                        | Contuzzi F. P. Diritto costituz. 23                                    |
| - Antropologia 12                                                  | - Diritto internaz. privato 24                                         |
| Canestrini C. e R. Batteriologia 15                                | - Diritto internaz, pubblico, 24                                       |
| Canestrini C. e n. Datteriologia 15                                |                                                                        |
| Cantamessa F. Alcool 10                                            | Corsi E. Codice del bollo 18                                           |
| Cantoni C. Logica 39                                               | Cortese E. Metallurgia dell'oro 42                                     |
| Cantoni C. Psicologia 48                                           | Cossa A. Elettrochimica 26                                             |
| Cantoni & Prato (II)                                               | Cossa L. Economia politica 26                                          |
|                                                                    |                                                                        |
| — Tabacco (II) 53                                                  | Cougnet. Pugilato antico e mod. 48                                     |
| Cantoni P. Igroscopi, igrome-                                      | Coullaux L. Igiene della bocca. 34                                     |
| tri, umidità atmosferica 35                                        | Cova E. Confez. abiti signora. 10                                      |
| Cantú C. Storia italiana 53                                        | Cremona I. Alpi (Le) 11                                                |
| Capello F. Rettorica 49                                            | Cristofoli L. Stenografo pratico 52                                    |
| — Stilistica 53                                                    | Crollalanza Q. Araldica (Gr.) 12                                       |
|                                                                    | Oceani O Comette mais                                                  |
| Capilupi A. Assicuraz. e stima 13                                  | Croppl G. Canottaggio 16                                               |
| Capelletti L. Napoleone I 44                                       | Crotti F. Compens. degli errori 20                                     |
| — Letterat. spagn. e portogh. 38                                   | Curti R. Infortuni della mont. 36                                      |
| Cappelletti L. Nevrastenia 44                                      | Cust R. Relig. e lingue d. India 49                                    |
| Cappelli A. Diz. di abbreviat 25                                   | — Lingue d'Africa 39<br>D'Adda L. Marine da guerra . 41                |
| Carazzi D. Ostricoltura 45                                         | D'Adde   Marine de querre 41                                           |
|                                                                    | Dai Blas Comes                                                         |
| - Anat. microsc (Tecn. di) . 11                                    | Dai Plaz. Cognac 19                                                    |
| Carega di Muricce. Agronomia 10                                    | Damiani Lingue straniere 39                                            |
| — Estimo rurale 28                                                 | D'Angelo S. Vetro 57                                                   |
| Carnevall T. Scienza finanze . 51                                  | Da Ponte M. Distillazione 24                                           |
| Carotti S. Storia dell'arte 53                                     | De Amezaga. Marino militare . 41                                       |
| Carraroli A. Igiene rurale 34                                      | De Barbieri R. Zucchero (Ind. d.) 57                                   |
|                                                                    |                                                                        |
| Casagrandi V. Storia e cronol. 53                                  | De Brun A. Contab. comunale. 20                                        |
| Casali A. Humus (L') 34                                            | De Cillis E. Mosti (Densità dei) 44                                    |
| Castellani L. Acetilene (L') 10                                    | De Gasparis A. Sale e Saline . 50                                      |
| - Incandescenza 35                                                 | De Gregorio Q. Glottologia 33                                          |
| Castiglioni L. Beneficenza 15                                      | De Gubernatis A. Lett. indiana 38                                      |
| Cattanec C. Dinamica element. 23                                   |                                                                        |
|                                                                    | - Lingue d'Afr                                                         |
| - Termodinamica54                                                  | I — Mitologia comparata 43                                             |
| <b>;</b>                                                           |                                                                        |

| INDICE ALFABETI                      | CO PER AUTORI 61                                            |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Gelli J. Armi antiche 13             | Griffini A. Coleotteri italiani 19                          |
| — Biliardo                           | — Ittiologia italiana 36                                    |
| - Codice cavalleresco 18             | - Lepidotteri italiani 37                                   |
| - Dizionario filatelico 25           | — Imenotteri italiani 35                                    |
| — Duellante                          | Grothe E. Filatura, tessitura 29                            |
| — Ginnastica maschile 32             |                                                             |
|                                      | Grove G. Geografia                                          |
| - Scherma                            | Qualta L. Colori e la pittura . 19                          |
| - Il raccoglitore 48                 | Quasti C. Imitazione di Cristo 35                           |
| Centile I. Archeologia dell'arte 12  | Quelfi G. Vocabolario araldico 57<br>Quetta P. Il Canto 16  |
| - Geografia classica 27              | Buetta P. Il Canto 16                                       |
| - Storia antica (Oriente)53          | <b>Guyon B.</b> Grammatica Slovena 34                       |
| Gernesio G. Imitaz. di Cristo . 35   | Haeder H. Costr. macc. a vap 39                             |
| Gestro R. Natural. viaggiat 44       | Hoepli U. Enciclopedia 27                                   |
| - Naturalista preparatore 44         | Hooker I. Botanica 15                                       |
| Chersi I. Ciclista 18                | Hubert I. C. Antich. pubbl. rom. 12                         |
| - Conti fatti 21                     | Hugues L. Esercizi geografici . 27                          |
| - Galvanostegia 31                   | - Cronologia scop. geogr 22                                 |
| - Imitazioni e succedanei 35         | Imitazione di Cristo 35                                     |
| - Industrie (Piccole)35              | Imperato F. Attrezz. delle navi 14                          |
| - Leghe metalliche 37                | Inama V. Antichità greche 12                                |
| - Metallocromia 42                   | - Letteratura greca 38                                      |
| - Monete, pesi e mis. ingl 43        | - Grammatica greca 33                                       |
| - Problemi di geometria 47           | — Filologia classica 29                                     |
| - Ricettario domestico 49            | - Esercizi greci 28                                         |
| - Ricettario industriale 49          | Issel A Naturalista viaggiat. 44                            |
| Gibelli G. Idroterapia 34            | Jacoangeli O. Triangol, topog 55                            |
| Qiglioli E. H. Zoologia57            |                                                             |
|                                      | Jenkin F. Elettricità 26                                    |
| Gioppi L. Crittografia 22            | Jevons W. Stanley. Econ. polit. 26                          |
| - Dizionario fotografico 25          | — Logica                                                    |
| - Fotograffa industriale 30          | Jona E. Cavi telegr. sottomar. 17                           |
| Giordani G. Proprietario di case 48  | Jones E. Calore (II) 16                                     |
| Giorgetti S. Stenografia 52          | - Luce e suono 39                                           |
| Giorli E. Disegno industriale . 24   | Kiepert R. Atl. geogr. univers. 14                          |
| - Disegno e costruz. Nave 24         | — Esercizi geografici27                                     |
| - Aritmetica e Geometria 13          | Kopp W. Antich. priv. del Rom. 12                           |
| - Meccanico (II)                     | La Leta B. M. Cosmografia 22                                |
| - Meccanica (La) del mac-            | — Gnomonica                                                 |
| chinista di bordo41                  | Landi D. Dis. di proiez. ortog. 24                          |
| Qitt! V. Computisteria20             | Landi S. Tipografia (I°) Guida 55                           |
| — Ragioneria 48                      | — (II°) Compositore-tipogr 55                               |
| Giudioi O. Tessuti di lana e cot. 55 | - Vocabolario tipografico 57                                |
| Gladstone W. E. Omero 44             | Lange O. Letteratura tedesca. 38                            |
| Gnecchi F. Monete romane 43          | Lanzoni P. Geogr. comm. econ. 32                            |
| - Guida numismatica 34               | Larice R. Storia del commercio 20                           |
| Sobbi U. Assicuraz. generale . 13    | Leoni B. Lavori in terra 37                                 |
| Goffi V. Disegnat. meccanico . 24    | Lepetit R. Tintore 55                                       |
| Gorini Q. Colori e vernici 19        | Levi C. Fabbricati civ. di abitaz, 28                       |
| - Concia delle pelli 20              | Levi C. Letterat. drammatica . 38                           |
| - Conserve alimentari 20             | Levi I. Gramm. lingua ebraica . 33                          |
| - Metalli preziosi 42                | Librandi V. Gramm. albanese . 33                            |
| - Olii                               | Licciardelli G. Coniglicoltura . 20                         |
| - Piante industriali 45              | — Il furetto                                                |
| - Pietre preziose 45                 | Licò N. Protez. degli animali. 48                           |
| Gorra E. Lingue neo-latine 39        | Lignarolo M. Doveri dei macch. 26                           |
| - Morfologia italiana 43             |                                                             |
| Grawinkel, Elettrotecnica26          |                                                             |
| Grassi F. Magnetismo e elett. 40     | Lion A. Ingegneria legale 36<br>Lioy P. Ditteri italiani 25 |
| Grazzi-Soncini G. Vino (II) 57       | ilul i Antronometrie                                        |
| GLESTI-SOUCHUL OF ALLO (TT) * * * 9/ | Livi L. Antropometria 12                                    |

| Lockyer I. N. Astronomia 13                                              | Moreschi N. Antichità private                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Lombardini A. Anat. pittorica. 12                                        | dei Romani 1                                                            |
| Lombroso C. Grafologia 33                                                | dei Romani                                                              |
| Lomonaco A. Igiene della vista 34                                        | Morial U. Uffic. (Man. per l') . 5<br>Morselli E. Sociologia generale 5 |
| Loria L. Macchinista e fuochis. 40                                       | Morselli E. Sociologia generale 5                                       |
| Loris. Diritto amministrativo. 23                                        | Motta G. Telefono 5                                                     |
| - Diritto civile 23                                                      | Muffone G. Potografia 3                                                 |
| Lovera R. Gramm. greca mod 83                                            | Mäller L. Metrica Greci e Rom. 4                                        |
| - Grammatica rumena 34                                                   | Müller O. Logaritmi 3                                                   |
| Luxardo O. Merceologia 42                                                | Murani O. Fisica 2                                                      |
| Maffioli B. Diritti e dov. dei citt. 23                                  | - Telegrafia senza fili 5                                               |
| — Scritture d'affari                                                     | Murari R. Ritmica 5<br>Musatti E. Leggende popolari. 3                  |
| Maggi L. Protistologia 48  — Tecnica protistologica 54                   | Muzio C. Medico pratico4                                                |
| Magrini E. Infortuni sul lavoro 36                                       | — Malattie dei paesi caldi 4                                            |
| - Case operaie                                                           | Maccari G. Astronomia nautica 1                                         |
| Mainardi Q. Esattore 27                                                  | Nallino A. Arabo parlato 1                                              |
| Majnoni R. Massaggio 41                                                  | Namias R. Fabbr. degli specchi 5                                        |
| Malacrida G. Materia medica . 41                                         | - Processi fotomeccanici 4                                              |
| - Impiego ipodermico35                                                   | Nazari O. Dialetti italici 2                                            |
| Malfatti B. Etnografia 28                                                | Negrin C. Paga giornaliera 4                                            |
| Mancini P. La rachitide 48                                               | Menci T. Bachi da seta 1                                                |
| Manetti L. Caseificio 17                                                 | Miccoll V. Alimentaz. bestlame 1 — Cooperative rurali 2                 |
| Mantovani G. Psicolog. fisiolog. 48                                      | — Cooperative rurali2                                                   |
| Marazza E. Stearineria 52                                                | - Costruzioni rurali 2                                                  |
| - Saponi (Industria dei) 50                                              | - Prontuario dell'agricoltore. 10                                       |
| Marcel C. Lingue straniere 39                                            | — Meccanica agraria4                                                    |
| Marchi E. Maiale (II) 40                                                 | Micoletti A. Stenogaafia 5                                              |
| Marcillac F. Letterat. francese 38                                       | - Esercizi di stenografia5                                              |
| Marcolongo R. Equil. corpi elast. 27 Marro A. Corr. elettr. alternate 21 | Noseda E. Legislaz. sanitaria 3'<br>— Lavoro delle donne e fanc. 3'     |
| Marzorati E. Codice perito mis. 18                                       | Nuyens A. Diz. italiano-oland. 2                                        |
| Mastrigli L. Cantante 16                                                 | Olivari Q. Filonauta 2                                                  |
| - Pianista                                                               | Olmo C. Dirito ecclesiastico 2                                          |
| Mattel C. Volapük (Dizion.) 57                                           | Orlandi Q. Celerimensura 17                                             |
| Mazzocchi L. Calci e cementi . 16                                        | Orai P. Storia d'Italia 53                                              |
| - Cod. d. perito misuratore. 18                                          | Orsini E. Scacchi 50                                                    |
| Mazzoccolo E. Legge comunale 37                                          | l Datwald-Bolla. Chimica analitica 17                                   |
| Melani A. Architett. italiana . 12                                       | Ottavi O. Enologia 27  — Viticoltura                                    |
| - Decoraz. e industrie artist. 23                                        | - Viticoltura                                                           |
| - Ornatista 45                                                           | Ottino Q. Bibliografia 1                                                |
| - Pittura italiana 46                                                    | Pagani C. Assicuraz, sulla vita 1                                       |
| - Scultura italiana 51                                                   | Paganini A. Letterat. francese 35<br>Paganini P. Fotogrammetria 30      |
| Meill B. L'Eritrea 27<br>Menozzi. Alimentaz. bestiame 11                 | Palombi A. Manuale postale 4                                            |
| Mercanti F. Animali parassiti . 12                                       | Palumbo R Omero                                                         |
| Mezzanotti C. Bonifiche 15                                               | Palumbo R. Omero 4<br>Panizza F. Aritmetica razion. 13                  |
| Mina G. Modellat. meccanico . 43                                         | - Aritmetica pratica, 1                                                 |
| Minozzi A. Fosfati 30                                                    | - Esercizi di Aritmetica raz. 13                                        |
| Minutti R. Letterat. tedesca 38                                          | Paoloni P. Disegno assonom 24                                           |
|                                                                          | Pappalardo A. Spiritismo 5                                              |
| Molina E. Antologia stenografica 12                                      | — Telepatia 54                                                          |
| Molina. Curatore dei falllmenti 22                                       | Parise P. Ortofrenia 4                                                  |
| Molina R. Esplodenti 28                                                  | Paroli E. Grammatica svedese 3                                          |
| moion u. Pomologia 47                                                    |                                                                         |
| Monday A Constant del Vini . 48                                          |                                                                         |
| Montagna A. Fotosmaltografia 30                                          | — Calcolo integrale 16                                                  |
| Moion G. Pomologia 47 Mondini. Produzione dei vini . 48                  | Pascal T. Tintura della seta . :<br>Pascal E. Calcolo differenziale 1   |
| Montementini I Figial vaget 20                                           | - Calcolo integrale                                                     |

| Pascal E. Esercizi di calcolo . 16               | Pucci A. Piante e fiori 46                              |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| - Determinanti 23                                | Rabbeno A. Mezzeria 42                                  |
| - Funzioni ellittiche 31                         | - Ipoteche (Manuale per le) 36                          |
| <ul> <li>Gruppi di trasformazioni 34</li> </ul>  | Racioppi F. Ordinamento degli                           |
| - Matematiche superiori 41                       | Stati liberi d'Europa 45                                |
| Patincini Q. Conciliatore 20                     | — Idem, fuori d'Europa 45                               |
| Pavanello F. A. Verbi latini 56                  | Raina M. Logaritmi 39                                   |
| Pavia L. Grammatica tedesca. 34                  | Ramorino F. Letterat. romana. 38                        |
| - Grammatica inglese 33                          | — Mitologia (Dizionario di) . 43                        |
| - Grammatica spagnuola 34                        | Rebuschini E. Mal. del sangue. 40                       |
| Pavolini E. Buddismo 15                          | - Organoterapia 45                                      |
| Pedicino N. A. Botanica 15                       | - Sieroterapia 51                                       |
| Pedretti G. Automobilista (L'). 14               | Regazzoni J. Paleoètnologia 45                          |
| Pedrini. Casa dell'avvenire 17                   | Repossi A. Igiene scolastica 34                         |
| Pegilon V. Filossera 29                          | Restori A. Letterat. provenzale 38                      |
| Perassi T. G. Sintassi latina 51                 | - Letteratura catalana 37                               |
| Percossi R. Calligrafia 16                       | Revel A. Letteratura ebraica 38                         |
| Perdoni T. Idraulica 34                          | Ricci A. Marmista 41                                    |
| Petri L. Computisteria agraria 20                | Ricci E. Chimica                                        |
| Petzholdt. Bibliotecario 15                      | Ricci S. Epigrafia latina27                             |
| Plazzoli E. Illuminaz, elettrica 35              | — Archeologia. Arte greca 12                            |
| Piccinelli F. Società Ind. p. az. 51             | Arte etr. e rom. 12                                     |
| — Valori pubblici 56                             | Ricci V. Strumentazione 53                              |
| Piccinini P. Farmacoterapia 29                   | Righetti E. Asfalto 13                                  |
| Piccoli D. V. Telefono 54                        | Rivelli A. Stereometria 52                              |
| Pleraccini A. Assist. dei pazzi 13               | Roda F III. Floricoltura 29                             |
| Pilo M. Estetica 28                              | Rodari D. Sintassi francese 51                          |
| — Psicologia musicale 48                         | - Esercizi sintattici 27                                |
| Pincherie S. Algebra element. 11                 | Romanelli-M. Q. Trine al fusello 56                     |
| - Algebra complementare 10                       | Ronchetti G. Pittura per dilett. 46                     |
| - Esercizi di algebra elem 11                    | - Grammatica d. disegno 24                              |
| - Esercizi di geometria 27                       | Roscoe H. E. Chimica 17<br>Rossetto V. Arte militare 53 |
| - Geometr. metr. e trigonom. 32                  | — Avarie e sinistri marittimi 14                        |
| - Geometria pura 32<br>Pinchetti P. Tessitore 54 | Rossi A. Liquorista 39                                  |
| Pini P. Epilessia 27                             | - Profumiere48                                          |
| Pisani A. Mandolinista 41                        | Rossi G. Costruttore navale 22                          |
| — Chitarra                                       | Rossotti M. A. Formul, di matem. 30                     |
| Pizzini L. Disinfezione 24                       | Rota 8. Ragioneria cooperat. 49                         |
| - Microbiologia 42                               | - Contabilità (v. Beneficenza) 15                       |
| Pizzi I. Letteratura persiana . 38               | Ruata G. Ufficiale sanitario 56                         |
| - Islamismo                                      | Saccheri P.G.L'Euclide emendato 28                      |
| - Letteratura araba 37                           | Sacchetti G. Tecnologia monet. 54                       |
| Piebani B. Arte della memoria 18                 | Saivatore A. Infort. sul lavoro 37                      |
| Polacco L. Tav. Div. Comm 54                     | Sanarelli, Igiene del lavoro 34                         |
| Poloni G. Magnet. ed elettricità 40              | Sandrinelli G. Resisten. mater. 49                      |
| Pompilio. Panificazione 46                       | Sannino F. A. Cognac 19                                 |
| Porro F. Spettroscopio 52                        | Sansoni F. Cristallografia 22                           |
| - Gravitazione 34                                | Santi B. Diz. dei Comuni ital. 25                       |
| Portigilotti G. Psicoterapia 48                  | Santilli. Selvicoltura51                                |
| Pozzi G. Regolo calcolatore 49                   | Sanvisenti B. Letteratura spag. 38                      |
| Prat G. Grammatica francese. 33                  | Sardi E. Espropriazioni 28                              |
| - Esercizi di traduzione 28                      | Sartori G. Latte, burro e cacio 36                      |
| Prato G. Cognac 19                               | — Caseificio 17                                         |
| - Vini bianchi 57                                | Sartori L. Carta (Industr. della) 17                    |
| Proctor R. A. Spettroscopio 52                   | Sassi L. Carte fotografiche 17                          |
| Prout E. Strumentazione 53                       | - Ricettario fotografico 50                             |
| Pucci A. Frutta minori 31                        | - Fotocromatografia 30                                  |
|                                                  | -                                                       |

| Sassi L. Projezioni (Le) 48                                           | Tozer H. F. Geografia classica. 3                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Savorgnan. Coltiv.d. piante tess. 46                                  | Trabalza C. Insegn. dell'italiano 3                                |
| Soarpis U. Teoria dei numeri. 54                                      | Trambusti A. Igiene del lavoro 4                                   |
| Scartazzini G. A. Dantologia 28                                       | Trasporti e tariffe ferroviaris 5                                  |
| Schanck E. Resist. travi metal. 49                                    | Trevisani G. Pollicoltura 4                                        |
| Schiaparelli G. V. L'astronomia                                       | Tribolati F. Araldica (Gramm.) 1:                                  |
| n. antico testamento 14                                               | Triconi E. Medicat. antisettica 4                                  |
| Schlavenato A. Diz. stenogr 25                                        | Trivero C. Classific. d. scienze 1                                 |
| Scolari C Dizionario alpino . 25                                      | Ulivi P. Industria frigorifera 3                                   |
| Becco-Suardo. Ristau. dipinti . 50                                    | Untersteiner A. Storia musica. 5                                   |
| Seghieri A. Scacchi 50                                                | Untersteiner L. Uccelli canori. 5                                  |
| Sella A. Fisica cristallografica 29                                   | Vacchelli G. Calcestruzzo 1                                        |
| Serina L. Testamenti 55                                               | Valenti A. Aromatici e nervini 1                                   |
| Sernagiotto R Enol domestica 27                                       | Valentini M. Chimica legale 1                                      |
| Sessa G. Dottrina popolare 26                                         | Valletti F. Ginnast. femminile . 3                                 |
| Setti A. Man. del Giurato 33                                          | — Ginnastica (Storia della) 3                                      |
| Severi A. Monogrammi 43                                               | Valmaggi L. Gramm. latina 3                                        |
| Siber-Millot C. Molini (Ind. dei) 43                                  | Vanbianchi C. Autografi 1                                          |
| Solazzi E. Letteratura inglese. 38                                    | Vecchie A. Cane (II) 1                                             |
| Seldani G. Agronom. moderna 10                                        | Vender V. Acido solforico, ecc. 1                                  |
| Solerio G. P. Rivoluz. francese 50                                    | Venturoli G. Concia pelli 2                                        |
| Soli G. Didattica                                                     | — Conserve alimentari 2<br>Vidari E. Diritto commerciale. 2        |
| Spataro D. Fognat. cittadina . 30                                     | - Mandato commerciale 4                                            |
| Stecchi R. Chirurgia operat 18                                        | Vidari Q. Etica 2                                                  |
| Stoppani A. Geografia fisica 32                                       | Villani F. Distillazione del le-                                   |
| - Gaologia                                                            | gno (Prodotti della)2                                              |
| - Geologia                                                            | - Soda caustica5                                                   |
| Stoppato A. Diritto penale 24                                         | Vinassa P. Paleontologia 4                                         |
| Stoppato L. Fonologia italiana 30                                     | Virgili F. Cooperazione2                                           |
| Strafforello G. Alimentazione . 11                                    | - Economia matematica 2                                            |
|                                                                       | - Statistica                                                       |
| — Errori e pregiudizi 27<br>— Letteratura americana 37                | Viterbo E. Grammatica Galla 3                                      |
| Stratico A. Letterat, albanese. 37                                    | <b>Vitta C</b> . Giustizia amministr 3                             |
| Streker. Elettrotecnica 27                                            | Vivanti G. Funzioni analitiche 3                                   |
| Strucchi A. Cantiniere16                                              | - Comp. matematica 4                                               |
| — Enologia                                                            | Voigt W. Fisica cristallograf 2                                    |
| - Viticoltura 57                                                      | Voinovich. Grammatica russa . 3                                    |
| Supino R. Chimica clinica 17                                          | — Vocabolario russo 5                                              |
| Tabanelli N. Codice del teatro 19                                     | Volpini C. Cavallo : 1                                             |
| Taccani A. Zucchero (Fabbr. d.) 57                                    | - Proverbi sul cavallo 4                                           |
| Tacchini A. Metrologia 42                                             | Webber E. Macchine a vapore 3                                      |
| Tamaro D. Frutticoltura 31                                            | - Dizionario tecnico italiano-                                     |
| - Gelsicoltura 31                                                     | tedesco-francese-inglese 2                                         |
| - Orticoltura                                                         | Werth F. Galvanizzazione 3                                         |
| Uve da tavola                                                         | Will. Tav. analit. (v. Chimico). 1                                 |
| Tami F. Nautica stimata 44                                            | Wittgens A. Antic. pubbl. rom. 1                                   |
| Tampelini G. Zootecnia 57                                             | Wolf R. Malattie crittogam 4                                       |
| Taramelli A. Prealpi bergamas. 47                                     | Zambelli A. Manuale di con-<br>  versaz. italiano-volapük 5        |
| Teloni B. Letteratura assira 38                                       |                                                                    |
| Thompson E. M. Paleografia 45                                         | Zambier A. Medicat. antisett 4<br>Zampini G. Bibbia (Man. della) 1 |
| Tioli L. Acque minerali e cure 10<br>Tognini A. Anatomia vegetale. 12 | Lampini u. Dibbia (Man. Uella) i<br>L. Imitezione di cristo        |
| Tolesani D. Enimmistica 27                                            | — Imitazione di cristo 3<br>Zigány-Arpád. Lett. ungherese. 3       |
| Tommasi M. R. Convers. volapük 57                                     | Zoppetti V. Arte mineraria. 13-4                                   |
| Toniazzo 9. St. ant. (La Grecia) 53                                   | - Siderurgia 5                                                     |
| Tonta I. Raggi Röntgen . , 50                                         | — Siderurgia 5<br>Zubiani A. Tisici e sanatorii . 5                |
| onzig C. Ufficiale sanitario. 56                                      | Zucca A. Acrobatica e atletica 1                                   |
|                                                                       |                                                                    |

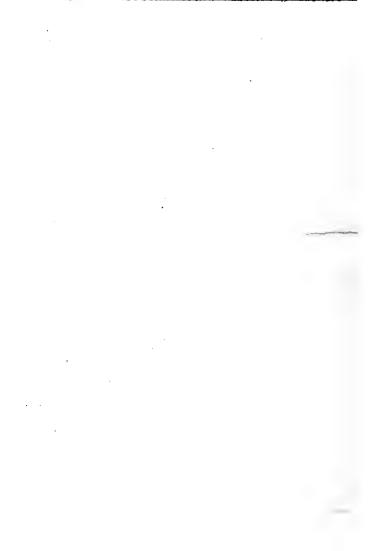

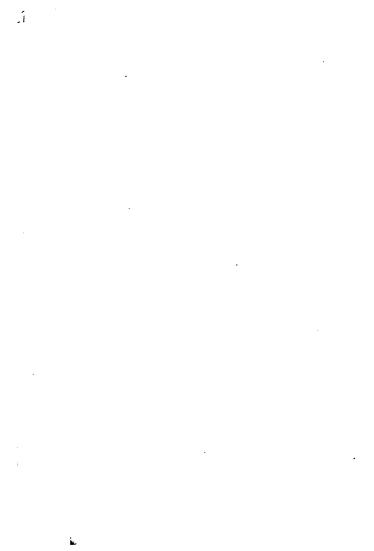

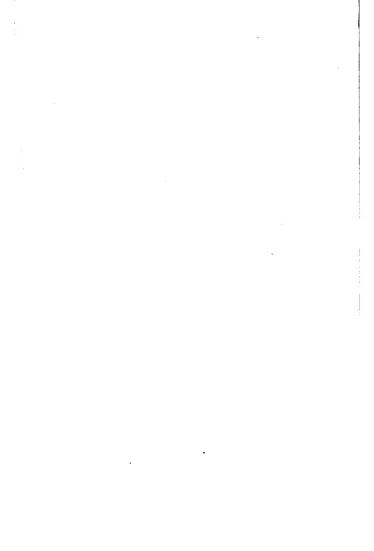

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified

time.

Please return promptly.



